# STORIA POPOLARE

## D' ITALIA

DALLE ORIGINI FINO AI NOSTRI GIORNI

PER

## LUIGI ZINI

SECONDA EDIZIONE

interamente rifatta dall'Autore e adorna di tre carte geografiche.

PARTE TERZA - STORIA MODERNA

Casa Editrice Italiana di M. Guigoni

MILANO

TORING

Corso di Porta Nuova, n.º 3 rosso Vin Goilo n.º 7, piano terreno

1861



attended to DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF colors of the later to be

# STORIA POPOLARE D'ITALIA

DALLE ORIGINI FINO AI NOSTRI GIORNI

Vol. 3.º



# STORIA POPOLARE

## D' ITALIA

## DALLE ORIGINI FINO AI NOSTRI GIORNI

PER

## LUIGI ZINI

SECONDA EDIZIONE

interamente rifatta dall'Autore e adorna di tre carte geografiche.

### PARTE TERZA — STORIA MODERNA



DARTE, Inf. 2

Casa Editrice Italiana di M. Guigoni

Nuova, n.º 5 resse Vis Carle Alberto n.º 4

1861



## PARTE TERZA

### CAPO XIV.

#### LA SIGNORIA FRANCESE ED IMPERIALE IN ITALIA.

(Ball'anne 4494 all'anno 4589).

Stsworns, Storia dette libertà in Italia, G. XII, Questi mostri principi, i qual id molti anni erano stati nel loro principato, per averbo di poi perso, non accusion lo fortuna, mà la ignavia loro: perchono avendo mai nel tempi quieti pensato che possio mutarsi (il ne è e comune dietto degli uomini non far coato aella bonaccia della tempesta); quando pi vennero i tempi avversi pensasono a fungiris, di tempi aversi pensasono a fungiris, di principato della propositioni, gli richiamassero. Maciavettal, Principe, C. XIV.

§ 1.

#### Spedizione di Carlo VIII: Lodovico il Moro: Uscita dei Francesi in Italia.

Il sanguinario Luigi XI re di Francia aveva tremendamente abbassata la soverchia potenza dei grandi vassalli della corona: e dopo la morte di Carlo il Temerario duca di Borgogna, ucciso alla battaglia di Nancy (1477), il reame di Francia era forte per estensione, per unità e per l'autorità monarchica a dismisura accresciuta. A Luigi era succeduto (au. 1483) suo figlio Carlo VIII giovanetto tenuto sempre dalla sospettosa politica paterna all'oscuro delle cose di Stato; e poi, come avviene, ardentissimo di operare qualche grande fatto, e specialmente vago di guerre e di conquiste. Ne gli mancavano le lusinghe de' suoi consiglieri, i quali gli accennavano come degna di un grande principe della cristianità l'impresa contro i Turchi, che minacciavano l' Europa centrale' sul Danubio; e gli rammentavano le pretensioni della casa di Francia sul reame di Napoli, per la rinuncia di que' diritti fatta a Luigi XI da Carlo duca di Maine e da Margherita d'Angiò, fratello questo e figlia quella di Renato ultimo re della stirpe angioina che avea posseduto quel regno, e n'era discacciato dagli Aragonesi. Si aggiunsero a decidere l'animo del re i conforti di Ludovico Sforza dette il Moro (1), zio e tutore del giovinetto Galeazzo duca di Milano. Meditava costui di usurpare il ducato, agognando ad acquistare in Italia la reputazione e l'autorità che avea goduto Lorenzo il Magnifico: e giovandosi dell' essere il giovinetto Galeazzo debile di salute e povero di consiglio, con sue male arti aveva tolta la tutela di mano alla duchessa madre, Bona di Savoia, ed il governo al ministro Simonetta, fatto per lui dannare a morte come fellone. Per questo stava Ludovico in grande sospetto di Ferdinando re di Napoli, il quale congiunto del duca, pel matrimonio di sua nipote Isabella figlia del duca di Calabria, intravedendo i disegni del Moro, più volte aveagli chiesto sdegnosamente che avesse a restituire l'autorità a Galeazzo già in età maggiore. Andarono dunque Carlo di

<sup>(</sup>i) Il soprannome di Moro fu dato a Ludovico, secondo il Guicciardini, pel colore della sua carnagione; secondo il Giovio ed altri, dall'impresa del Moro o Gelso che aveva preso.

Barbiano conte di Belgioioso ed un Sanseverino conte di Caiazzo, oratori di Ludovico al re Carlo per indurci al l'impresa di Napoli, allegando la giustizia di quella guerra, la grande utilità della conquista del reame come passo all'impresa contro il Turco, pronettendola agevolissima, ofrendo ainti d'aomini e di denaro, i luoghi forti della Liguria e il porto di Genova; la quale dalla parte Adorna e dal Fiesco era tenuta in devozione dello Sforza. Assai mieno si voleva per trarre Carlo VIII in quel partito, e la guerra di Napoli fo stabilita.

De' principi italiani, la duchessa di Savoia e la marchesana di Monferrato entrambe reggenti, quella per Carle II. questa per Francesco II ancora fanciulli, promettevano libero il passo all'esercito francese. I signori Veneziani, quantunque alleati del Moro, vollero starsi neutrali: ma Alessandro VI (Roderigo Lenzuoli de' Borgia, per simonia salito al pontificato, an. 1492), tristo e per costume nefando, infido e funesto agli amici ed ai nemici, stava in forse tra l'alleanza che lo legava al Moro ed a Venezia, e le sollecitazioni che gli venivano di Napoli, risolato a giovarsi delle speranze e dei timori di tutti, e di acconciarsi con colui che vincesse. Alfonso II re di Napoli , succeduto a Ferdinando suo padre , morto appunto in sull'aprirsi di quell'anno (1494), sperando di scongiurare la tempesta, studiavasi a trarre dalla sua il pontefice, il quale temeva a ragione si piegasse per doni o per promesse a voltarsi a Francia, e a concedere a Carlo l'investitura del reame, sempre avuto come feudo della Sedia apostolica. E per poco riusciva; e a lui pure si congiungeva Piero de' Medici signore della repubblica fiorentina, nimicissimo del Moro. Piero segretamente aspirava a farsi principe assoluto di Fiorenza, sebbene e' fosse nelle cose di Stato inettissimo e universalmente spregiato: ond' è che per odio allo Sforza, ma più perchè la parte repubblicana in Fiorenza faceva assegnamento sulla passata de' Francesi per tentare novità, s'era accostato agli Aragonesi; e prometteva di chiudere il passo all'esercite nemico, ove si avvisasse di scendere per Toscana; intanto che Ferdinando duca di Calabria moverebbe per le Romagne, e Federigo di Aragona fratello del re miuaccerebbe Genova e la Liguria.

Ludovico Sforza, come quegli che voleva provvedere ad ogni ostacolo, per non avere nemico Massimiliano d'Austria ro de' Romani (non per anco coronato imperatore), lui aveva ritornato in amicizia con Carlo VIII; e per sò chiesta e ottenuta segretamente la bolla imperiate d'investitura del ducato milaneso, siccome feudo imperiale. La quale disdegnate, come vedemmo, da Francesco Sforza e negletta dai suoi successori, doveva pubblicarsi alla morte di Galeazzo; e fra tanto comperavala il Moro conbuon numero di fiorini d'oro, e colla mano di Bianca Sforza sua nipote che diede a Massimiliano.

Così stando le cose, Carlo VIII troncati gl' indugi nell'agosto del 1494 passava le Alpi pel Monginevra, traendo seco un esercito formidabile per numero e per grosse artiglierie, ma il più tristo e ribaldo cho mai ci venisse di Francia; narrando gli storici che molti degli uomini di arme francesi nascondessero sotto lunghe chiome le orecchie mozzate dal carnefice. In Savoia, in Piemonte, nel Monferrato ebbe libero passo ed accoglienze festose; mentre intanto lo forze di terra e di mare degli Aragonesi erano ributtate e disfatte dai Genovesi, dagli Sforzeschi a Rapallo e nelle acque di Porto Venere. Re Carlo dopo breve fermata in Asti giunse a Pavia, dove trovò Gian Galeazzo rifinito dal morbo, o come altri scrissero dal lento veleno apprestatogli dal Moro: alle suppliche della duchessa Isabella porse freddi conforti, chè a lui sovra ogni cosa stava a cuore soddisfare Ludovico, per mantenerselo amico. Poco stante proseguiva sua marcia alla volta di Toscana, per Parma e Pontremoli, ed intanto il giovine Galeazzo moriva, e Lodovico si rimaneva padrone del ducato.

· la Fiorenza i malcontenti della usurpazione medicea, fatta più grave e vituperevole dallo sprezzo in cui tutti tenevano Piere, apparecchiavansi a fare novità, confortati segnatamente da frate Girolamo Savonarola da Ferrara, domenicano, caldissimo propugnatore degli ordini popolari, apostolo di severa morale e tribuno di libertà cittadina; il quale dal pergamo e nelle piazze tuonava contro le turnitudini del papa e della corte romana, contro l'arroganza degli ottimati e profetizzava alla città migliori destini. - Carlo VIII venendo per la Lunigiana, dove signoreggiavano i signori Genovesi, i Fiorentini e i marchesi Malaspina, s'accostò a Fivizzano; la qual terra tenendosi per Fiorenza, negò di aprire le porte. Assaltata e presa, fu mandata a sacco in orribile modo dai Francesi. Piero de' Medici spaventato, come colui che vilissimo era, inetto al combattere e al patteggiare, si condusse nel campo del re, firmò patti vergognosi e gli alibandonò Sarzana, Pietrasanta, Pisa e Livorno ed altre terre forti dello stato. Per tanta abbiettezza si levò rumore in Fiorenza: e Piero dubitando ugualmente de' Fiorentini e del re, fuggì a Bologna e poi si ridusse a Venezia. Carlo VIII, dopo avere, passando per Pisa, restituito a quella città il dominio che aveanle tolto i Fiorentini, e munitala di presidio francese, entrò in Fiorenza con atti e con pensieri di vincitore, e pretese duramente l'adempimento degli accordi stipulati col Medici. E già l'insolenza francese manifestavasi con alte parole e con minaccie; quando per l'onore di Fiorenza e d'Italia, Pier Capponi cittadino di grande autorità strappando la scritta dalle mani de'ministri regii, e stracciandola sotto gli occhi del re, sclamò fieramente: « Poichè si domandano cose disoneste, suonate le vostre trombe, nei suoneremo le nostre campane!». Per senno o per paura re Carlo rinsavì, condiscese a patti onesti : conservasse Firenze la sua libertà, ai Medici si lasciassero loro beni ma non rientrassero nello Stato, la repubblica fosse alleata di Francia e sussidiasse l'impresa, restituendosi dal re le terre tolte nel dominio fiorentino, non eccettuata Pisa, perdonandosi ai Pisani i moti avvenuti. Poce di poi partitosi re Carlo e presidiata Siena, entrò negli Stati della Chiesa, dove i tirannelli di quelle città gli si mostrarono subito propensi e devoti, istigandolo i più contro al pontefice, del quale temevano, perchè convocato il Concilio, come simoniaco e scandaloso fosse deposto: ma il re peritandosi tra il partito di rompere o di conciliarsi col papa si avvicinò a Roma, da dove usciva a un tempo Ferdinando col presidio aragonese, mentre Alessandro spaventato chiudevasi in castello. Se non che poco di poi il pontefice, che voleva starsi amico con chi vinceva, quantunque fosse legato coll' Aragonese anche pel matrimonio di donna Sancia figliuola naturale del duca di Calabria con D. Giuffredo figlio naturale del papa e della Vannozza sua concubina, pure aperse pratiche con Carlo, fermò alleanza con lui, promise, non diede, l'investitura del reame di Napoli, e concessegli in istatico l'altro suo figliuolo Cesare Borgia cardinale. Carlo indugiato a Roma per qualche tempo, mosse alla volta del reame: dove re Alfonso disperando della fortuna, rassegnata la corona al figliuolo duca di Calabria, poi Ferdinendo II. fuggi in Sicilia e si chiuse in un monastero. Ma non valsero gli sforzi del novello re per resistere alla fortuna delle armi francesi, od almeno per cadere senza vituperio. Le sole terre di Monfortino e di Monte S. Giovanni che accennarono a tener fede all'Aragonese furono assaltate, e vi si rinnovò l'eccidio di Fivizzano: l'esercito aragonese si sbandò al primo scontro; Jacopo Triulzio capitano agli stipendi di Napoli, disertato il posto, passò ai Francesi: Ferdinando abbandonato e tradito ricoverossi nell' isola, sotto la protezione degli Aragonesi di Spagna, si quali Sicilia allora apparteneva. Carlo VIII senz'altri ostacoli entrò in Napoli, ed in pochi giorni tutto il reame cadde in mano ai Francesi: quando non previsti avvenimenti vennero a mutar faccia alle cose.

La repubblica di Venezia stava in sospetto della subita conquista e della fortana francese in Italia: e lo stesso Ludovico Sforza che aveva chiamato Carlo di qua dall'Alpi, ottenuta la signoria di Milano, male sofferiva che i ministri del re e il duca d'Orléans suo cugino andassero rammentando «le pretensioni degli Orieans al ducato di Milano, come eredi di Valentina Visconti. Però fu maneggiata una lega dove entrarono i signori Veneziani, Massimiliano re dei Romani ed imperatore, i reali di Spagna, Ferdinando ed Isabelle, come congiunti degli Aragonesi di Napoli, Ludovico il Moro, Ercole I duca di Ferrara, e il pontefice volto a ogni soffio di vento, tutti a' danni di Francia, Tennero fede a Carlo Savoia e Monferrato e i Piorentini; i quali, quantunque avessero poco a lodarsi del re, che non aven restituite le terre, ed aven dato segretamente favore ai Pisani per sottrarsi al dominio di Fiorenza, pure non seppero discostarsi da quell'alleanza. Ma re Carlo tra per la paura di vedersi tagliata la strada a ritornare in Francia, tra per la sellevazione suscitata nel reame dalla parte aragonese e dalla insolenza de'suoi, lasciati presidii in Napoli e nelle terre-fortificate, volse i passi frettolosamente verso le Alpi. Passò da Roma senza spender tempo a vendicarsi del papa traditore i il quale s'era prestamente chiuso in Orvieto; entrò in Toscana, ma non curandosi di riporre piede in Firenze, per gli Appennini discese su quel di Parma. A Fornovo sulla riva del Taro trovò l'esercito della lega, guidato da Francesco Gonzaga marchese di Mantova; diè battaglia (6 luglio 1495); e quantunque l'onore della giornata se l'arrogassero i confederati, riuscirono i Francesi nel loro intento di aprirsi il passo, per opera specialmente di Jacopo Triulzio, L'esercito francese giunse col re in Asti, dove Carlo VIII fermò pace col Moro: mentre il duca d'Orléans assediato in Novara dalla lega dovette uscire patteggiando. Più a lungo durò la guerra nell'Italia meridionale, dove i presidii francesi riuniti sotto il governo del duca di Monpensieri si trovarono a fronteggiare la sollevazione interna e l'esercito aragonese venuto di Spagna sotto il comando di Gonsalvo Hernandez di Cordova, soprannominato il grande capitano. Finalmente priti di soccorsi, stremati dalla pestilenza, essendo ancora morto il capitano supremo Monpensieri, patteggiarono il ritorno in Francia. Perdinando II riebbe il regno, ma per poco, essendo morto in quell'anno (1496) senza figli, lasciendo la corona allo zio, Federico II, il quale depo pochi anni ne fu spogliato, come vedermo.

#### \$ 2.

### Cose di Fiorenza: Fine del Savonarola: Seconda calata dei Francesi : I Bergia.

La viltà di Piero de' Medici aveva somministrata ai Piorentini l'apportunità di togliersi dalle spalle la signoria di quella famiglia, e di mutare lo Stato. Grandissima parte avea preso in quei moti il frate Savonarola; e quantunque non mancassero nella città le parti di quelli che tenevano per i Medici, di altri per un reggimento di ottimati, pure l'ordinamente pepolare fu preferito; e quel nuovo ordine di cose si stabilì senza sangue, essendosi invece promulgata intera assoluzione ed obbilo per tutte le cose di parte e richiamati tutti i fuorusciti o confinati per opinione o fatti politici. Ma intanto Pisa aveva risolutamente cacciati i ministri fiorentini, ed erasi rivendicata in libertà: e quel moto era stato segretamente favorito da- Carlo VIII, per vendicarsi dello smacco toccato in Fiorenza; e per la stessa ragione mancando ai patti, il re non mai aveva voluto cedere ai Fiorentini la fortezza che i Francesi presidiavano. Precipitate le sorti di Francia in Italia, i Pisani ebbero la fortezza dall'Entraques che la teneva pel re; e i Fiorentini mossero in arme contro Pisa. I signori Veneziani, Ludovico Sforza, i Genovesi che già avevano dai

Francesi comperata Sarzana (abbandonata dal Medici a Carlo) sollecitati dai Pisani inviarono loro soccorsi, non tanto per odio a Fiorenza, quanto perchè ciascuno agognava di far sua Pisa. Però la guerra durò a lungo e con varia fortuna, estinandosi i Fiorentini in quella impresa; anco perchè confidavano che le cose avessero a tornare loro favoreveli per il ritorno de' Francesi che la fama preconizzava. Del quale romore spaventato il Moro ( il quale intanto, pubblicata la famosa bolla d'investitura, ed ipocritamente interrogato ed avuto il consenso degli ottimati milanesi, aveva assunto le insegne e il nome di duca), si gettò al partito di chiamare attri stranieri in Italia. Sollecitò dunque caldamente Massimiliane re dei Romani a passare in Italia per fersi incoronare imperatore, ma in verità per raffermare la fede de' principi e delle città itafiane avverse a Francia. Intendeva ancera il Moro a contrappesare la potenza dei Veneziani, i quali, quantunque a lui collegati, non lasciavano di tenerlo in grande sospetto. Venne adunque Massimiliano sul finire dell'anno 1491 : ma con così scarso numero di genti, e così allo stremo di danari, che nulla potè imprendere per far valere la sua autorità: chè anzi avendo voluto assaltare Livorno tenuta dai Fiorentini, ne fu ributtato con grave perdita; onde con niun profitto e con molta vergogna dovette tornarsi in Germania. - Continuò la guerra di Pisa, specialmente per opera de' Veneziani; nè prosperavano le cose di Piorenza, agitata nell'interno da cittadine discordie. Fu sceperta una congiura di Ottimati e di Palleschi (1) per restituire Piero de' Medici, nella quale parve

<sup>(1)</sup> Piagnoni, Arrabbiati, Bigi, Palleschi furono gl'ignobili nomi delle fazioni di Firenze a quest'epeca. I Piagnoni traevano il loro nome dal ripetere le declamazioni di Savonarola contro la universale corruzione, avendo l'aria di piangere sopra I peccati della città. Gli Arrabbiati erano Agentiluonni huontenponi, aristocratici I più, che odiavano la severità fanalica del frate che proscriveva ogni festa, ogni sollazzo. VI ai unirono negli utimi ama i repubblicacia essibati ed energici. I Bigi pare-

mescolato il Gonfaloniere della Signoria Bernardo del Nero. La parte piagnona e arrabbiata fu inesorabile, non parlò di pietà il Savonarola; però Niccolò Ridolfi, Lorenzo Tornabuoni, Giannuzzo dei Pucci, Giovanni Cambi e il del Nero furono decapitati nella corte del bargello. La quale severità ternò funesta alla parte popolana, e specialmente al frate. I Palleschi, gli Ottimati e gli Arrabbiati che lo odiavano si congiunsero per abbatterne l'autorità e farlo capitar male: Alessandro VI, del quale il frate aveva rivelato le abbominazioni, lo scomunicava ed istigava contro di lui frati, cittadini e magistrati: tanto che denunciato per impostore; sacrilego e falso profeta dai frati Minori e dagli Agostiniani, su da uno di loro sfidato a sostenere la ventà delle sue prediche colla prova del fuoco. Frate Domenico da Brescia, demenicano, discepolo del Savonarola accettò, la sfida di frate Silvestro francescano: e nel giorno 7 aprile 1498 si vide in Firenze ogni cosa apparecchiata per quello strano giudizio di Dio nella piazza de' Signoria quando sorse disputa se i campioni dovessero entrare tra le fiamme coll'ostia consacrata, come pretendevano i Domenicani, negandosi gli avversarii, Improvvisa pioggia rese lo spettacolo impossibile; il popolo ammutinò: il Savonarola, vituperato dalla folla, a stento potè salvarsi in convento. Gli arrabbiati giovandosi di quella furia assaltarono nel giorno appresso il convento di S. Marco: il frate fu preso e sostenuto con altri tre suoi compagni, e sottoposto al giudizio degli Otto. Un commissario pontificio venne a fare le vendette di Alessandro. Girolamo Savonarola fu coi suoi compagni posto alla tortura, dannato a morte, impiccato ed arso (23 maggio 1498); e le loro ceneri furono gittate in Arno. Morì colla virtù di un martire; e lui morto i buoni tutti e gl'imparziali non solo

teggiavano segretamente per i Medici, ma non osavano allora scoprirsi Palleschi, ossia aperti fautori della famiglia Medici che aveva per arme 9 palle. Ottimati erano i maggiorenti, i cittadini cospicul per ricchezze e per ilascita che avrebbero voluto una repubblica aristocratica. compiansero, ma lodareno ed esaltarono oltre ogni credenza. Nè solo i partigiani delle libertà popolari, o di sud
doltriue, ma storici insigni, e moti di quegli stessi che
la Chiesa venera sugli altari lo rammentarono come vittima dell'odio de potenti e della malvagità de tempi. E
cettamente fur grande cittadino, zelatore della indipendenza
e della libertà, como del buon costumo e della ecclesiaatica disciplina. Ebbe colpe non lievi: maggiore di tutte
la presunzione di governare la repubblica con idee fratesche; ma le intenzioni furono sante, gli atti onesti, la
fine eroica.

In quel mezzo era morto Carlo VIII (1498) nella giovanissima età di 28 anni, ed essendo privo di successione diretta, saliva sul trono di Francia Luigi o Ludovico XII, già duca d'Orleans, prudente e avveduto quanto era stato focoso ed avventato il suo predecessore. Apparecchiandosi a passare in Italia per vendicare l'ingiuria patita dalle armi francesi , die subito opera a guestare la lega procacciata dal Moro: e pienamente pacificatosi con Massimiliano d' Austria e cogli Aragonesi di Spagna, cercò e riuscì ad amicarsi il papa, al quale promise aiuti per riprendere ai signorotti le città di Romagna, uno stato pel figliuolo Cesare Borgia, cui fra tanto procurava la mano di una figlia di Giovanni d' Albret re di Navarra, congiunto ai reali di Francia. Poi voltosi ai Veneziani, gl'indusse ad, accordarsi con lui; e fermarono che il re sarebbe per loro riconosciuto duca di Milano, purchè cedesse alla repubblica Cremona e Ghiaradadda. Miserabile mercato! A questo modo il Moro si trovava da tutti akbandonato : nè gli valse assoldare milizie quanto meglio seppe e prepararsi audacemente alla difesa; perchè poco stante Jacopo Triulzio colle genti del re entrò nel ducato, e ributtati gli Sforzeschi, ebbe in breye Voghera, Alessandria, Mortara e Pavia quasi senza resistenza. Ludovico Sforza fuggì in Germania, e Bernardino da Corte che per lui teneva il castello di Milano, fortemente mu-

nito. l'aperse per danaro ai Francesi. Luigi XII entrava in Milano fra gli applausi della moltitudine (ottobre 1499) e preso possesso del ducato, vi poneva a governatore il Triulzio. Ma questi per eccessiva severità destava scontento universale: e se ne giovava Ludovico, che assoldate più migliaia di Svizzeri improvvisamente tornava addosso al Triulzio, riprendeva Milano, l'arma, l'avia e Novara, al grido di: Moro, Moro, morte ai Francesi; i queli accolti poco stante come liberatori, ora si fuggivano matedetti. Poco per altro durava la fortuna dello Sforza. I ministri regi poterono riuscire ad ottenere di levare milizie tra gli Svizzeri, e con quei rinforzi il Triulzio investi Novara (aprile 1500) dove stava lo Sforza: il quale abbandonato da suoi mercenarii fu preso e condotto in Francia; ed ivi morì dopo dieci anni di prigionia a Loches. Conquistato muovamente il ducato, Luigi volse l'animo all'impresa di Napoli, per la quale faceva assegnamento sugli aiuti che potrebbe dargli Cesare Borgia, duca di Valenza, detto comunemente il Valentino, al quale avea dato mano per la guerra di Romagna. E ciò che più strano apparisce, si è che il re di Francia avea fermato un accordo con Ferdinando re di Aragona e di Sicilia, pel quale l'Aragonese acconsentiva a fare la conquista per metà col re di Francia, e a dispogliare re Federico I suo congiunto. E però entrati i Francesi presero e saccheggiarono Capua e molte terre, così che Federigo Il non trovò miglior partito dell' arrendersi al re Luigi che gli accordò il ducato di Angiò in Francia.

Intanto il Valentino giovandosi degli aiuti di Francia, veniva meravigliosamente accrescendo la sua potenza. Sognò, dicono, di farsi padrone d'Italia. Per un uomo della natura del duca, al quale ogni argomento era acconcio purchè rispondesse allo scopo, il sogno non era tanto pazzo; chè l'Italia stremata da tante divisioni e da tanti strazi era facile preda di un avventuriero, al quale non mancavano mente profondissima, coraggio indomito, volontà di ferro, l'oro della Chiesa e le armi di Francia. Non ricorderemo il fratricidio, gli amori incestuosi, gli assassinamenti per ferro o per veleno, e mille abbominevoli misfatti di quella famiglia, e quelli che segnalarono il. figliuolo prediletto di Alessandro (1). Insignito della porpora dal padre, se n'era spogliato quando l'opportunità gli si mostrò di farsi principe. Il Valentino cominciò la sua imoresa dalle Romagne dove i signorotti, feudatarii o vicarii della Chiesa o dell'imperio, feroci ed arroganti coivassalli, erano partitamente assai deboli perchè discordi. Enumerammo già alcuni di questi tirannelli. Tradimenti, violenze inaudite, pugnali, veleni erano gli argomenti più, usitati per rapirsi a vicenda gli Stati e mantenersi nella signoria. Un Oliverotto da Fermo ospite e congiunto del Fogliano signore di quella città, per rapirgli lo Stato nondubitò di scannario alla propria mensa. Ne ebbe lode dai contemporanei come di uomo valente e ardito, fu ammirato e invidiato, e quel che più importa, ottenne quel dominio. Il Valentino aveva già fino della prima venuta, di Luigi XII cominciata la guerra di Romagna; e dopo avere con sue infernali arti avvivate le discordie fra i vicarii o signori di colà, mosse primamente contro i Riariiche tenevano Imola e Forlì, e non ostante la valorosa difesa di quella fiera donna di Caterina Sforza, ebbe le due terre, ed i Riarii e la madre prigioni. Cogli ainti degli Orsini cacciò poco dopo Giovanni Sforza tiranno di Pesaro. tolse Rimini ai Malatesta e Faenza al giovinotto Astorre Manfredi, sul quale vendicò la valorosa resistenza, facendolo perire contro la fede de' patti; poi volse le armi finish you the size were

<sup>(1)</sup> Il racconto delle mefandità particolari di questo pontefice e dei suoi figli noi trova luogo in un sunto storico. Del rimamente troppone dissero Storici e Cronisti per chi fosse curloso di conoscerle. La famossa Lucreaia Borgia sorella del Valendino spossata prima ad un harone di Spagna, fu data vivente il marito a Giovanni Sforza signore di Posaro; poi annullato quel matrinonio, al principe di Taranto figlio naturale di Alfonso re di Napoli, e, lui assassianto, ad Alfonso I d'Este.

contro Bologna signoreggiata da Giovanni Bentivoglio, il quale stavasi sicuro della protezione di Francia. Ma il Valentino stringeva da presso; onde fu d'uopo cedergli Castel Bolognese, e fornirlo d'arme e di vettovaglie; pei quali aiuti passato l'Appennino, il Borgia minacciò Firenzo (1501). I Fiorentini che per la guerra di Pisa erano molto scemati di forze, e per varie ragioni del re di Francia dubitavano, s'accordarono col Valentino, e fermata lega con lui, s'obbligarono a condurlo ai loro stipendi con grossa provvisione per trecento uomini d'arme: espediente opportunissimo al Borgia per ingressare le proprie milizie. Allora il Valentino creato dal padre Alessandro VI, in un concistoro di dodici cardinali suoi devoti, duca di Romagna, segul i Francesi all'impresa di Napoli; e quella terminata al modo che si è detto, risali a dar mano al pontefice che in persona campeggiava le castella dei Colonna e dei Savelli, poi gittossi contro Jacopo d'Appiano signore di Piombino, cui tolse lo Stato, e per opera di Pandolfo Petrucci ricevette Siena in obbedienza. Chiesti aiuti a Guidobaldo duca d'Urbino per fare l'impresa di Camerino, ed avutili, di quelli si valse per ispogliare tosto Guidobaldo, che a stento gli sfuggi dalle mani: poi asse-' diata Camerino, mentre trattavansi gli accordi sorpresi Cesare Varano signore di quella città ed i suoi figliuoli. feceli subitamente scannare. E velta di nuovo la mente ad insignorirsi di Toscana, già si apparecchiava ad offendere Fiorenza; per la qual cosa i cittadini spaventati si raecolsero e mutarono il reggimento creando un Gonfaloniere a vita, il quale fu Piero Soderini. Inviarono poi oratori al re di Francia, al quale dava già noia la tracotanza del Valentino: ma quel che più valse ad allontanare il pericolo si fu la legazione di Niccolò Machiavelli al duca medesimo ed i suoi consigli. La paura dell'armi del Borgia e de' suoi disegni, e la voce che Luigi XII stesse per farsi nemico al Valentino, aveaugli scoperti

nemici Vitellozzo Vitelli signore di Città di Castello, Gian Paolo Baglione di Perugia, Oliverotto da Fermo, il Petrucci di Siena, Paole Orsini, Giovanni Bentivoglio e un altro Orsino duca di Gravina; molti dei quali erano stati tra suoi fautori e condettieri. Costoro si strinsero in lega e si aggiunsero Guidobaldo della Rovere duca d'Urbino, Giovanni da Varano figlio di Cesare; deliberarono di togliere il ducato d'Urbino al Borgia, e vi riuscirono in parte. Ma quando fu palese che re Luigi tornato amico al Valentino gl'inviava soccorsi, subito la lega si sciolse e ciascuno cercò di essere perdonato o dimenticato dal duca. Il quale con sue promesse e blandizie richiamò a sè gli Orsini, Oliverotto, Vitelli e gli altri condottieri, e di loro auovamente si valse e delle proprie milizie e degli aiuti di Francia per ricuperare il ducato; poi con sue lusinghe trasse in Sinigaglia Vitellozzo Vitelli, Oliverotto, Paelo Orsino e il duca di Gravina : e subito fattili sostenere, i primi due furono immantinenti strozzati : e gli Orsini menati seco prigioni di li a poco fe' strangolare con molti altri della loro famiglia. Con simili espedienti, e con una buona aggiunta di avvelenamenti, di assassinii e di misfatti, a cui papa Alessandro prendeva larga parte, il duca Valentino erasi fatto terribile ai signorotti dell'Italia centrale. Lo ammiravano e celebravano i popoli usi a servitù, che in quell' audacissimo uomo trovavano il vendicatore delle violenze per lore patite dai tirannelli. - Mirava il Valentino a farsi potente per armi proprie dopo d'esser salito per il favore dell'armi straniere, nè trascurava il destro di sottrarsi alla protezione di Francia. La lega di Luigi XII e di Ferdinando il Cattolico per dividersi le spoglie di Napoli erasi presto mutata in aperta ostilità per ragione di confini. Campeggiavano adunque Francesi e Spagnuoli con varia fortuna, governati gli uni da Luigi d'Armagnac duca di Nemours, e questi da Consalvo Hernandez di Cordova soprannominato il Grande. Capitano (1). Papa Alessandro e il Valentino dubitando delle sorti francesi aprirono secrete pratiche col capitano di Spagna: perchè risapute da re Luigi, egli ne mosse alte doglianze, ed offerse larghi patti ai Borgia per tenerli in fede; alle quali cose rispondevano il Papa e il Valentino con infingimenti e promesse. Ma quei casi furono tronchi per la subita morte di papa Alessandro VI (1503): la quale trasse con sè la rovina del duca; non già perchè l'astutissimo Valentino non avesse pensato a quello che poteva nascere morendo il padre, e non vi avesse provvisto, ma perchè in quell'istante egli pure stava per morire. Pur di tanto gli fu la fortuna benigna che risanò: e succeduto ad Alessaudro Pio III (Francesco Piccolomini), che pontificò pochi giorni, e subite dopo Giulio II (Giuliano della Rovere) nimicissimo ai Borgia, patteggiò la resa delle rocche e delle terre; ma poi fu imprigionato dal papa, e a stento potè fuggirsi e salvare la vita. Allora il Valentino ne andò a D. Gonsalvo, il quale da prima l'accolse, poi inviollo in Ispagna: dove non ostante il regio salvocondotto fu imprigionato. Fuggito anco dalle mani-

<sup>(1)</sup> Trovandosi per i casi di quella guerra i due eserciti sulle rive dell'Adriatico presso Barletta, avvenne che trattandosi di un cambio o di riscatto di prigioni, furono da alcuni baroni francesi dette parole gravi contro l'onore delle milizie italiane che stavano nel campo di Gonsalvo. Per la quai cosa essendo da una parte e dall'altra corsa una sfida, fu convenuto che 43 campioni francesi combatterebbero contro 13 campioni italiani in campo franco, che fu designato in un luogo tra Andria e Quadrato presso Barletta, Questo abbattimento fu vinto gloriosamente dagi' Italiani, i quali ebbero morti o scavalcati e prigioni i tredici francesi. I nomi de' prodi furono registrati dal Guicciardino (Storie, Lib. V, Cap. V) é sono: Ettore Fleramosca da Capua, Giovanni Capoccio, Giovanni Brancaleone, Ettore Giovenale da Roma, Marco Carellario da Napoli, Mariano da Sarni, Romanello da Foril, Lodovico Aminale da Terni, Francesco Salamone e Guglielmo Albimonte siciliani, Miale da Troia, Riccio e Tanfulla o Fanfulla da Parma. Capitanava nel campo spagnuolo le milizie italiane Prospero Colonna, che ordinò e presiedè all'abbattimento, Tra i Francesi fu morto Claudio Graiano d'Asti, che italiano osò combattere per la parte francese contro l'onore della milizia italiana.

di Perdinando, si ricoverò presso Giovanni II re di Navarra suo congiunio; e poco appresso morì in uno scontro combattendo: avventurato anche nella fine, oltre ai meriti suoi.

· Duravano intanto le guerre in Italia; guerreggiavasi nel reame di Napoli tra Francesi e Spagnuoli : campeggiavano ostinatamente i Fiorentini Pisa; sciagurata impresa dove struggevasi il tesoro della repubblica nelle paghe ai condottieri e ai mercenari, e, quello ch'era più funesto, per ferro e per moria vi periva buona parte di quella ordinanza fiorentina, che primamente era stata introdotta e levata in Firenze pei conforti di Niccolò Machiavelli: e combattevasi in Lombardia sul Lago Maggiore tra Francesi e Svizzeri; che dopo la presa di Novara eransi fatti signori di Bellinzona e della riva superiore del Verbano. la quale fu poi loro abbandonata. E in quel mezzo, rovinando i Borgia, le città di Romagna erano in parte ricadute in mano ai signorotti; i della Rovere riebbero Urbino, i Malatesta Rimini, i Baglioni Perugia, i Bentivoglio tennero Bologna; ma Cesena, Forlì, Imola vennero in mano del pontefice. D'altra parte i Veneziani per diversi modi di Faenza, di Ravenna, di Cervia, e ancora di Rimini si erapo insignoriti (an. 1505).

#### \$ 3.

#### Pontificato di Giulio II: Lega di Cambrai: Lega Santa: I Francesi cacciati d'Italia.

Nella guerra di Napoli avveravasi nuovamente il proverbio essere l'Italia il sepoloro dei Francesi. Al valore ed alla sapienza guerriera del grande capitano acconsentendo per avventura la fortuna, l'esercito di Francia fu battuto primamente a Cirignola, dove morì il duca di Nemours vicerè e capitano supremo, e subentrògli nello ufficio il marchese di Saluzzo. Ma poco stante, incalzando

Gonsalvo, i Francesi, perdute le maggiori città e la stessa. Napoli, si ridussero sul Garigliano, dove furono nuovamente rotti, e poco appresso perdettero la rôcca di Gaeta (1504). Piegò dunque Luigi XII a trattare d'accordi; e dopo breve tregua, si cominciò tra i due re di Francia e di Spagna a discutersi, non senza molti infingimenti dall'una parte e dall'altra; perchè ponendosi per fondamento che il reame si avesse a restituire a Federigo, o darlo al figlio di lui, in segreto ciò non volevasi da Ferdinando. che mirava a farlo suo, e dall'altra Luigi XII avrebbe desiderato che pervenisse a Filippo arciduca d' Austria. figlio di Massimiliano, col quale il re voleva stringersi ed ettenerne l'investitura del ducato milanese, per tenere un piede in Italia. Ma essendo in quel mezzo morto Federigo III già re di Napoli, ed Isabella di Castiglia regina e moglie di Ferdinande il Cattolico, pel trattato di Blois Luigi XII ebbe per danaro da Massimiliano l'investitura del ducato di Milano, promise la propria figlia Claudia a Carlo primogenito dell'arciduca Filippo (1), erede designato dei possessi d'Austria, di Borgogna e di Castiglia; acconsentì a che Massimiliano venisse in Italia a prendere la corona imperiale, promettendo in segreto di unirsi al papa: e all'imperatore contro a' Veneziani, per costringerli a restituire le terre della Chiesa, e per abbassare quella potenza sempre crescente, della quale tutti stavano in so-

(1) Questo Carlo, che fu poi Carlo V, usciva dalli seguenti rami:

FERDINANDO D'ARAGONA
sposo d'Isabella di Castiglia.

Massimiliano
Imperatore marito di Mania di Rongogon
errede di tutti gil
Sulfari di Castiglia nel 2004. zia, ecc. a Alsared del Castiglia nel 2004. zia, ecc.

fu promesso a sei donne, ma sposò Isabella di Portogallo.

Per tal modo Carlo, non essendovi altri figli, ereditò gli Stati d'Austria, d'Aragona, di Castiglia e di Borgogna. spetto. E poco stante (1806) per altro accordo fu fermata pace tra Francia e Spagna, per la quale Luigi XII cedette le "sue pretees sul reame di Napolia Germana di Foix sua nipote, che sposò a Ferdinando II; il quale per tal modo divenne signore di Napoli, mentre d'altra parte perdeva i possessi di Castiglia che per testamento d'Sabella pervenivano a Filippo arciduca d'Austria, marito di Giovanna sua figlia. Ferdinando passò in Italia, tolse il comando a Gonsalvo di Cordova, il quale padroneggiava quasi da re nel reame, e in oscuro ritiro lo rilegava, dove morì dimenticato. La morte di Filippo avvenuta pochi mesi dopo ridusse di nuovo gli Stati di Castiglia nelle mani di Fordinando.

La fine della guerra di Napoli, non ricondusse la pace in Italia. Genova era passata sotto la signoria di Francia dopo la disfatta del Moro, ma avea conservati gli ordini repubblicani: I nobili genovesi, devoti al re, insolentivano: i popolani mal soffrenti l'aristocrazia, e la presenzade' presidii francesi minacciavano : re Luigi pensava inframmettere la sua autorità; ma a torto od a ragione parve si popolani favorisse oltre misura i patrizii. Soffiavano in quelle ire il papa e l'imperatore nemici secreti di Luigi XII: onde fu facil cosa levare il popolo a romore. per modo che, cacciato il presidio francese, elesse dogo Paolo da Novi plebeo. Mosse tostamente il re di Francia" con un esercito per terra, mentre l'armata francese cacciava davanti a se il naviglio di Genova. Piccola resistenza fecero i genovesi, e nel 29 aprile 1507 entrò Luigi nella città a capo delle genti sue in aspetto minaccioso: grossa taglia di guerra, ottanta popolani impiccati, il doge tra quelli, il governo aristocratico raffermato espiarono quel miserevole tentativo di libertà.

Stringevano Pisa i Fiorentini deliberati ad averla per ogni prezzo. Gli Sforza, i Veneziani, i Genovesi, gli Spaguuoli, Massimiliano a vicenda le aveano dati o promessi aiuti; ma dacchè i Veneziani l'aveano abbandonata, e lo

Sforza era precipitato, ella era propriamente ridotta alle sole sue forze. Pure il nerbo delle guerre essendo allora le milizie necessarie, e richiedendosi solamente molto oro per averle, durava ancora nella resistenza. Per sottrarsiai Fiorentini non aveva dubitato di offrirsi ai Genovesi: ma questi non accettarono la dedizione per volere del re di Francia, il quale per altro contro ai patti niegava i soccorsi a Piorenza per finire la guerra. E fu notevole in quella guerra la rotta delle milizie pisane condotte da Bartolommeo Alviano, vinte e disfatte presso Tor S. Vincenzo da Ercole Bentivoglio capitano de' fiorentini, ma principalmente per opera di Antonio Giacomini fiorentino commissario della repubblica nel campo, lodatissimo in cose di guerra dai contemporanei. Ala il fatto di quella vittoria fu nullo per la viltà delle fanterie italiane mercenarie, le quali si niegarono ad assaltare le mura di Pisa. Così 'traendo in lungo quella triste guerra, fu composta per l'amicizia tra Francia e Spagna, poichè a quest'ultima s'era gittata Pisa, e il cattolico aveala accettata. Pu dunque statuito (4509) che i Fiorentini si prendessero · Pisa con obbligo di pagarne il prezzo ai due re: non darebbe Spagna aiuto alla città. Mancata in Pisa l'ultima speranza degli aiuti di Massimiliano, cupidissimo, ambizioso, grande promettitore, ma sempre povero, disordidinato, e male avventurato, si sottomise la città ai Fiorentini (loglio 1509), e ne fu trattata umanamente, conservati per allora i privilegi e le franchigie del porto pisano.

Ma fra tanto maggiori fatti tentava Giulio II. — Di questo uomo straordinerio fu detto e ripetuto essere stato in cima ai suoi divisamenti il liberare Italia dagli stranieri, dai barbari, com' esso li chiamava. I tempi e gli uomini mancarono forse al grande concetto? O non più tosto la natura e l'indole avventata e violenta di quell'uomo mandò a vuoto ogni miglior disegno? B principe e pontefice l'avrebbe potato? — Appena riavute le città

e castella di Remagna già tenute dal Borgia, spogliò il Baglioni di Perugia, volle che Guidobaldo duca d'Urbino adottasse come figliuolo e successore Francesco Maria della Rovere signore di Sinigalia : chiese ai Veneziani la restituzione di Rimini, Ravenna, Cervia tolfe ai Malatesta, o ai da Polenta, e intanto cogli einti di Francia investi e tolse Bologna al Bentivoglio. Negavano i Veneziani di rendere le terre; e Giulio II eccitò contro di loro Massimiliano, chiamandolo in Italia a prendere la corona, ma in verità perchè la repubblica che egli pure in suo cuore odiava minacciasse, e potendo offendesse. Massimiliano chiese il passo ai Veneziani per sè e per l'esercito, allegando di movere al soccorso di Pisa (motto che per la sua dappocaggine diventò proverbiale). Negaronlo all'esercito i Veneziani, anche per non inimicarsi il re di Francia loro alleato, al quale dava noia la passata di Cesare. Massimiliano, temerario del pari che povero di danaro, di consiglio e di forze, invase il territorio della repubblica, ma il suo esercito fu vinto a Cadore nel Friuli dall' Alviano capitano agli stipendi di Venezia. Per la quale rotta, e per mancargli il danaro delle paghe, fu costretto a chiedere una tregua, ed a licenziare l'esercito (1507). Ma poco appresso nello scorcio dell' anno 1508, le ire di papa Giulio trovavano novello alleato nello stesso re di Francia, geloso della fortuna di Venezia; e però nel secreto, e di poi allo scoperto, ma col pretesto della guerra contro il Turco, fu maneggiata una lega, stipulata in Cambrai, dove si allearono Luigi XII, Massimiliano, Carlo III duca di Savoia, Ferdinando re d'Aragona e di Napoli, Alfonso I duca di Ferrara succeduto ad Ercole I suo padre (1508). Francesco II Gonzaga marchese di Mantova, e persino Uladislao II re d'Ungheria. Antiche offese, speranza di conquista, ancora paura de piccoli verso i grandi potenti della lega, ma specialmente l'universale astio e rancore contro la fortuna e la potenza della repubblica traevano tanti principi in quella guerra;

dove il baluardo d'Italia e della cristianità contro i Turchi era investito da una lega cristiana, a capo della quale stava quel Giulio II, che per cacciare i barbari d' ttalia. altri ne chiamava a' danni del principale Stato italiano. E perchè fu sempre costume chiamare la Divinità a parte delle tristizie dei prepotenti, Giulio II apriva la guerra lanciando scomunica e interdetto contro la repubblica. decretandone i cittadini felloni, infedeli, nemici del nome cristiano, schiavi di chi li volesse. Violenze e fellie non auove, non ultime. Primi si mossero i Francesi condotti dallo stesso Luigi XII e dal maresciallo della Trimouille: ed i Veneziani guidati dal conte di Pitiliano e dall'Alviano toccarono subito una terribile rotta ad Agnadello (maggio 4509.). Venezia pareva spacciata; e a far piè grave il pericolo, saltava in aria la polveriera, diroccava per fulmine la fortezza di Brescia, naufragava una nave che portava conia di danaro a Ravenna. Sopraggiugnevano le milizie di Spagna, le pontificie, le imperiali, e la terraferma veneta cadeva quasi tutta nelle mani della lega. Ma non disperarono i rettori di Venezia, ben consapevoli che ogni speranza di salvezza era riposta nella perseveranza, imperciecche gli umori diversi e le diverse mire e le gelosie dei confederati avrebbero di per sè scomposta la lega. E così avvenne, Il primo a disgustarsi dell'impresa fu papa Giulio; il quale, ricuperate le città di Romagna, rifacevasi ai sospetti della soverchia fortuna di Francia; onde prestamente si compose a tregua e poi in pace coi Veneziani. I baroni francesi indignati di essere accomunati ai lanzi imperiali ( pedonaglia ragunaticcia ) all'assedio di Padova di mal occhio guardavano gli alleati; ed a Luigi XII medesimo che avea ottenuto tutto il Milanese, e più di quello che gli spettava, poco caleva del resto. Molte città della terraferma veneta, alle quali la repubblica in quel frangente avea restituita la libertà, vollero tener fede all'antica signoria, più tosto che soggiacere ai nuovi padroni : onde e per la resistenza di

quelle, e per gli sforzi dei Veneziani, Padova, Vicenza, Legnago, e gran parte del Friuli ritornarono alla devozione di Venezia. Massimiliano, il quale per scimieggiare il pontefice avea stoltamente posta Venezia al bando dell'impero, ma che in tutta la guerra aveva poco più che scorrazzato di qua e di là con certe sue soldatesche più pronte a'saccheggi che ai combattimenti, fu lasciato solo a campeggiare con maggior danno che profitto. Sciolta la lega dei maggiori potenti, i minori non tardarono ad accordarsi colla repubblica; la quale uscì da quel gravissimo pericolo non tanto per la virtà delle armi quanto per la spienza politica, e per la costanza durata nell'avversa fortuna.

Sopito quell'incendio, parve a Giulio propizio il momento per ristaurare il primato della sedia apostolica, o come dicono altri per liberare Italia da' barbari, Stavano gli Aragonesi su Napoli, obbediva il Tirolo agl'imperiali; ma per verità unica e forte dominazione straniera in Italia era quella di Francia. Contro a Luigi volse dunque gli sforzi il pentefice, dapprima occultamente poi allo scoperto. Tentò inutilmente di staccare dall'alleanza con Francia Massimiliano; il quale, sventurato in ogni impresa. a quanto affermano, disegnava in petto di farsi papa, e però sottomano si adoperava per suscitare nemici al pontefice, per farlo deporre. Giulio trovò ancora reluttante a sue mire Alfonso duca di Ferrara, col quale aveva già sollevato brighe per la restituzione di Cervia e di quelle saline, occupate dal duca. Allora l'ira del pontefice non fu più contenuta. Prestamente assoldati seimila svizzeri, per opera di Matteo Schinger vescovo di Sion (Vallese), eccitò la lega de' Cantoni oltre il S. Gottardo a invadere il ducato milanese, promettendo loro la signoria di Lugano, edella valle di Maggia. Strettosi poi co'Veneziani, maneggiando perchè Arrigo VIII d'Inghilterra rompesse la paca con Francia, e sollecitando l' Aragonese a congiungersi alla lega contro ai Francesi, senza altri indugi messosi a

capo delle milizie della Chiesa invase gli stati del duca di Ferrara (1510). Si riscossero i Francesi: ma Luigi XII era rientrato nel regno; assaltavano è disertavano il ducato fin presso le mura di Milano gli Svizzeri : minacciavano dall'altra parte i Veneziani; e mal si tenevano le terre telte alla repubblica: poco provvedeva Carlo d'Amboise sire di Chaumont governatore di Milano pel re. Il duca di Savoia che teneva per Francia volle interporsi e fare uffici di pace; e mal capitò al suo oratore, che-Giulio furente fe sostenere e martoriare. Allora Luigi e Massimiliano si adoprarono per convocare un concilio in Pisa; che deponesse il papa; ma quel tentativo falli; e Giulio fra tanto in età di 80 anni e nel cuore del vernoassaltava la Mirandola, e presala, vi entrava esso medesimo per la breccia. I Francesi gli prendevano Bologna. e la ridavano ai Bentivoglio. Ma Giulio riusciva a fermare la lega che fu detta santa, dove a lui si collegarono Enrico d'Inghilterra, gli Svizzeri, la repubblica di Venezia e il re d'Aragona e di Napoli . questi ultimi fino allora nemici. L'esercito della lega comandato da Raimondo di Cardona vicerè di Napoli si raccolse nella Romagna per movere contro ai Francesi: Firenze, Pisa, e Lucca furono da Giulio scomunicate e poste all'interdetto per aver favorito if conciliabolo di Pisa; ma in verità rispetto a Fiorenza, perchè questa stavasi in dubbio di piegare al pontefice o al re di Francia. I collegati accostaronsi a Bologna: ma Gastone di Foix duca di Nemours, capitano supremo dei Francesi in giovanissima età, si gettò sopra di loro, li ruppe e li respinse (febbraio 1812), poi incontanente rifattosi su Brescia tornata ai Veneziani, la prese d'assalto; e l'infelice città ne andò a sacco e a strazio. E recuperata Bergamo, ritornò sugl'inimici ingrossati a Ravenna guidati dai più famosi condettieri di quella età, Fabrizio Colonna capitano delle milizie italiane, d'Avalos marchese di Pescara delle spagnuole, Pietro di Navarra riputatissimo maestro delle artiglierie, Marc'Antonio Colonna che guar-

dava la città, e molti altri, sotto il governo supremo del vicerè di Napoli, e accompagnati da Giovanni de' Medici cardinale e legato pontificio. Stavano con Gastone di Foix il famoso cavaliere Bajardo, il duca di Ferrara, i cardinali di parte francese e alcune milizie fornite da Massimiliano. Il giorno 11 aprile di quell'anno 1512 fu data una grande battaglia presso Ravenna, l'esercito della lega fu rotto e sbaragliato, i principali capitani fatti prigioni, tra i quali i Colonna, il Navarra, e il legato. Ma i Francesi perdettero Gastone di Foix, morto sul campo nel fiore della età, e nel più bello de'suoi trionfi. Con lui tramontarono le sorti di Francia in Italia. I Francesi governati dal sire della Palisse, abbandonati dai Tedeschi che Massimiliano richiamò, stretti dai Veneziani, e dall'esercito della lega, molestati dagli Svizzeri ridiscesi sul Ticino, dovettero affrettarsi alla ritirata e si strinsero a Pavia; ma poco dopo dovettero uscire d'Italia, anco perchè Spagna ed Inghilterra minacciavano il reame. Allora le cose si composero tra i confederati, le più secondo le voglie del prepotente Giulio. Il ducato di Milano fu dato a Massimiliano Sforza, scemato per altro delle terre dell'odierno cantone Ticino cedute agli Svizzeri, e della Valtellina data ai Grigioni. Cesare concedeva l'investitura allo Sforza comprendendovi ancora Brescia, Bergamo e Cremona promesse ai Veneziani, e tenendo per sè Verona e Vicenza. Nol sofferivano i Veneziani, e Giulio pretendeva farsi arbitro della contesa. Egli fra quello serbava Modena, Reggio, Parma, e Piacenza, allegando i diritti ereditari della contessa Matilde, morta quattro secoli addietro, e riprendeva ancora Bologna. I Genovesi riguadagnarono senza spese la loro indipendenza. Ma Fiorenza che, sebbene ne' fatti neutrale, avea sempre parteggiato per Francia, fu scopo alle ire papali : ed il Cardona a nome della lega, saccheggiata e devastata in modo orribile Prato, minacciò Fioronza, e peritandosi la signoria nel partito di resistere o di sottomettersi, gl'indugi e la dappocaggine del gonfaloniere

Piero Soderini furono causa che la libertà onninamente si perdesse. Imperciocchè alcuni giovani ottimati più temerari penetrati nel palagio trassero a forza il gonfaloniere Soderini, il quale prestamente si fuggli e ricoverà nel Veneto. Fu muiato lo Stato, eletto un gonfaloniere per due anni, e fatta facoltà si Medici di rientrare come cittadini. B questi entrarono da prima in sembianza di privati; ma subito un po' per lusinghe, un po' per violenza d'armi proprie e di partigiani fecero dare balia a cinquanta cittadini di loro parte, e il reggimento fu rinnovato come era al 1494. Così ebbero il dominio quel cardinale Giovanni de' Medici che fu poi Leone X, e Giuliano suo fratello, entrambi figlinoli del magnifico Lorenzo e cacciati già coll'inettissimo Piero. Restava a punire l'Estense, quantunque perdonato a parte, e già privato di Modena e Reggio : ma più tosto rimanevano a cacciarsi d'Italia gli Aragonesi. Vi pensasse e ne Giulio, non n'ebbe il tempo, perche di il a poco moriva (febbraio 1513) ripetendo nel delirio dell'agonia il grido di e fuori i barbari ». Ma i barbari erano tuttavia in Italia, e vi rimasero: e le furie di Giulio non che migliorare avevano peggiorate le sorti degl' Italiani , come i surriferiti casi e li seguenti dimostreranno (1).

<sup>(3)</sup> Ludovico Antonio Muratori, del quale non sappiamo se possa più ciclebrari la profonda dottrina, la noblità dell'ingegno o la bontà del-Panimo, cattolico, sacerdote, devolssimo alta Chiesa ed al pontefici, ma per cuore llilitate tenerissimo di verità, non potè frenare ne suoi izama di l'indegnazione del cittationi italiano contro le violenze di Giulio, specializente nel fatto di Firenze. Opponismo quest'autorità non sospetta quella di una panegirida delle geste di Giulio II; e segnaziamente a quella moderna scuola di nee-guelfi, che a sproposito ne evocarono la messoria.

e 4

Leone X: Carlo V e Francesco 1: lotta tra gl'imperiali e i Francesi: battaglia di Pavia; nuova cacciata de Francesi.

Quel Giovanni de'Medici che legato pontificio era stato fatto prigione alla battaglia di Ravenna, e pescia per la ruina delle armi francesi, ricoperata la libertà, era stato per favore di Giulio II e della lega ricondotto in Piorenza, dove colla sua famiglia avea riavuta l'antica autorità, alla morte del papa fu dal conclave de' cardinali assunto per voto unanime al pontificato, non senza che i principi della Chiesa intendessero prima della scelta moderare per alcuni capitoli l'autorità pontificia, immoderatamente esercitata da Giulio (marzo 15/3). Prese il nome di Leone X : nè mai forse pontefice su inpalzato all'altissime ufficio sotto auspicii più avventurati. Era giovine, magnifico, di modi umani e piaceveli, allevato a un tempo nell'amore delle arti e delle lettere, e tra i negozi della vita politica: spensierato amico de piaceri più che ad uemo di chiesa non convenisse, splendido o piuttosto prodigo, avido della facile gloria di mecenate, multo compiacevasi delle lodi e delle cortigianesche adulazioni. Levossi per tutta Italia un romore d'applausi tra i poeti, gli artisti, i letterati, cui ben poco avevano arriso i pontificati del laido Borgia, e dell'iroso e ferreo della Rovere. Ma Leone X assaporando la voluttà di quel trionfo, non perdeva di mira i propri interessi come principe, nè quelli della propria famiglia, e dava opera testamente a mantenersi nell'autorità redata da Ginlio, e ad estendere ed afforzare quella de'suoi Medici. Suo ninote Lorenzo, figlio di Piero, fu tosto per lui nominato gonfaloniere di S. Chiesa, ed in Firenze ebbe autorità di capo della repubblica; a Giuliano fratello minore procacciò la mano di una principessa di Savoia; e creò arcivescovo di Firenze e cardinale Giuilio de' Medici, figlio naturale di Giuliano ucciso nella congiura de Pazzi, nomo di facile ingegno, che in tutte quelle 
vicende erasi molto maneggiato in pro' della famiglia, e 
che gli fu sempre ministro e consigliero, quasi presagisse 
come i destini lo chiamassero a porre il chiodo alla fortuna de' Medici.

Fra tanto Luigi XII ardendo di ristorare le sorti francesi in Italia precipitate dopo la giornata di Ravenna, tanto fece che staccò i Veneziani dalla lega, promettendo loro Verona e Vicenza le quali contrastava loro Cesare, Brescia e Bergamo occupate degli Spagnueli: dopo il quale accordo mosse l'esercito francese sotto il comando del sire della Tremouille, e di Gian Iacopo Triulzio, a ricuperare Genova e il ducato di Milano. I Veneziani dal canto loro s'accostarono all'Adda e ripresero Cremona; mentre alcune città malmenate dal nuovo governo dello Sforza si sollevavano; ma gli Svizzeri che stavano nel ducato, e che più del duca n'erano padroni, si pararono avanti all'oste francese sotto Novara (giugno 1513), e non ostante gli sforzi del Triulzio, i Prancesi vi toccarono una terribile rotta, e gli avanzi dell'esercito dovettero ripassare le Alpi.

Gli Svizzeri invasero allora e disectarono gli Stati del duca di Savoia, e si spinsero in Borgogna, mentre il papa e Ferdinando, da prima guastati poi rappattumati, osteggiavano i Veneziani. Ma la guerra si conduceva assai freddamente; onde tutto l'anno 1514 si passò in negoziati e pratiche d'accordo, nelle quali Leone avvisando a riconciliarsi con Luigi caldamente si adoprava per pacificarlo cogli Svizzeri; e d'altra parte offerivasi ad arbitro tra Cesaro e i Veneziani per le contese sui possessi del Friuli e di Verona. Se ano che il lade o compromesso pronunciato dal pontefice non fu ascoltato dai contendenti; nè si pacificarono gli Svizzeri; ab riusci Luigi a legarsi il papa, per

gli ostacoli che vi opponevano Cesare e Ferdinando: onde le cose mal correvano per tutti, quando la morte di Luigi XII venne a mutare le sorti di Francia (gennaio 1515). - La legge salica escludendo le figlie dalla corona, a Luigi che non aveva altra discendente che Renata moglie di Ercole d'Este figlio del duca di Ferrara, succedeva Francesco I già duca d'Angoleme, terzo ramo della stirpe de'Valois. Era giovine, leggero, cavalleresco, magnifico; amava la guerra come un torneo. Fermata prontamente la pace con l'arciduca Carlo d'Austria e coll'Inghilterra, confermata l'alleanza con Venezia, nel mentre maneggiavasi per avere a se il pontefice ed occultamente accordavasi con Genova, apparecchiossi a scendere in Italia, Dall'altra parte Massimiliano imperatore, Ferdinando di Spagna, gli Svizzeri e il duca di Milano stringevansi a difesa ed offesa contro al comune nemico. Ma come gli Svizzeri e gli Spagnuoli guardavano i passi del Moncenisio e del Monginevra, per cui solevano discendere gli eserciti di Francia, pei conforti di Gian Iacopo Triulzi, re Francesco shucò arditamente per l'orrido passo dell' Argentiera e s'inoltrò per la valle della Stura. Prospero Colonna colle milizie italiano-spagnuole guardava Villafranca di Saluzzo; e fu improvvisamente sorpreso e fatto prigione da una mano di cavalli francesi guidati dal La Palisse e dal cavaliero Baiardo, soprannomato il gentiluomo senza paura e senza macchia. L'esercito francese spingendosi avanti prese Vercelli. Novara e Pavia. con bell'arditezza si gittò oltre Ticino; ed accennando a congiungersi colle milizie venete guidate dall'Alviano, campeggiò a un tempo l'oste ispana e pontificia pervenuta sul Po sotto il governo del vicerè di Napoli e di Lorenzo dei Medici capitano generale dei Fiorentini, e l'esercito degli Svizzeri, i quali in grosso numero guardavano Milano. E intanto che i confederati si peritavano, re Francesco s'affrontò a Marignano cogli Svizzeri che guidava il cardinale di Sion Martino Schinner: ed in quella giornata memorabile, che il Triolzio chiamò pugna di giganti, le milizie elvetiche furono sbaragliate (settembre 1515). Però tutto il ducato venne in mano de Francesi, tranne il castello di Milano e quello di Cremona. Ma poco dopo fugati gli Svizzeri e ritrattosi il vicerè. Massimiliano Sforza si arrese, consegnò le castella e andò in Francia, non libero, non prigione, meglio trattato dai vincitori, che da Cesaree dagli Svizzeri che per proteggerlo lo avevano lungamente tiranneggiato. Al governo del Milanese fu preposto il ducadi Borbone, essendo il Triulzio chiamato da' Veneziani a governare le loro armi dopo la morte dell'Alviano avvenuta in que'giorni. Ma poco appresso, per intrighi di corte e raggiri di favorite, Francesco tolse d'ufficio il Borbone e vi surrogò Odetto di Foix signore di Lautrec, con tanta doglia dell'altro, che quegli quantunque elevato al grado di contestabile pensò tosto a vendicarsi e vi riusci come diremo.

Fra tanto papa Leone velgendosi alla nuova fortuna si accesto al re di Francia; e pel trattato di Viterbo (1816). confermato in un abboccamento che i due tennero in Bologna, Leone prometteva di restituire Modena e Reggio all'Estense di Ferrara : cedeva Parma e Piacenza riunite per allora al ducato di Milano; e d'altra parte Francesco I; lasciando al papa Bologna, prometteva mantenere i Medici in Fiorenza, e dare un principato francese a Giuliano che per lui fu creato duca di Nemours. - Primo saggio della fede cavalleresca di Francesco I; il quale dava mono a rafforzare quello stesso giogo, che il fiero Giulio Il avea già addossato a Fiorenza in pena della colpa di avere sempre parteggiato per Prancia. - Ne di tanto era pagala smodata cupidigia di Leone, il quale pur voleva la sua famiglia dotare di un assoluto principato in Italia; e però pose mano a cercare mille pretesti per ispogliare Francesco Maria della Rovere del ducato d'Urbino . il quale avea redato per l'adozione di Guidobaldo da Montefeltro, fatta sotto gli auspici o piuttosto per la prepotenza di

Giulio II. E già tanto foce che, casciato il della Rovere, asc investi Lorenzo suo nipote: il quale tenne pur sempre il governo di Fiorenza, perdette o ricuperò Urbino, fino tanto che morto Lorenzo nell'anno 1819, senz'altri figli legitimi oltre Caterina ancer fanciulla, Leone riuni il ducato agli Statidella Chiesa e mandò Giulio de Mediei al governo di-Fiorenza.

E contineava in quel mezzo la guerra tra la repubblicadi Venezia e Massimiliano; ma prevalendo le armi de-Veneziani congiunte a quelle de Francesi, Massimilianopiegò ad accordi; e conservati Roveredo e il Friuli, ablandanò Verona- alla repubblica per, buona somma di fiorini d'ero. In tale guisa dopo otto anni di guerra suscitata dalla lega di Cambrai, Venezia usciva da quella lottaquasi senza danno (an. 1516). In pari tempo pacificavansinella dieta di Noyon Francia, Spagna, Austria e gli Svizozori, per poco come diremo.

Era morto (1516) Ferdinando il Cattolico re d'Aragona e di Napoli, ed a lui era succeduto Carlo d'Austria figlio di Filippo; il quale per la doppia eredità del: padre e della madre, aspettando la successione dell'avolo Massimiliano, regnava già sopra Aragona, Castiglia, Leon, Granata, Catalogna, Navarra, Rossiglione, Napoli, Sicilia e Sardegne, oltre alle colonie dell'Africa e dell'Asia ed alle recenti scoperte nell' America. La morte di Massimiliano imperatore (gennaio 1519) aggiungeva ai vasti domini di Carlo gli stati ereditari di casa d'Austria, le Fiandre, la Bergogna, la Franca Contea, retaggio dell'avola Maria di Borgogna. Da molto tempo egli brigava per essere acciamato dai principi elettori re de Romani (1); ma aveva a

<sup>(1)</sup> Il titolo di re de'Romani apparteneva al principe designato a succedere all'imperatore nella dignità imperiale, od all'imperatore uon aucora incoronato dal pontefice: e gli si dava ancora quello di re di-Germania. Nel trattato di Costanza stipularono Federigo imperatore e suo figlio Arrigo re de Romani. Massimiliano prese il titolo d'imperatore prima ancora di essere coronato; e Carlo sub sempre come i suoj

competitori Francesco di Francia e lo stesso re d'Inghiterra Arrigo VIII. I due -primi avversavano i principi elettori a giusta ragione, temendo la potenza di Spagna e di Francia: niun seguito avea la parte dell'Inglese; propendevano i più per Federigo duca di Sassonia. Ma riflutandosi questi e confortandoli a portare i suffragi sal re di Spagna, prevalse la fortuna di Carlo: il quale fu eletto imperatore (giugno 1819). Gli posero patti strotti, sospettosi dell'ambizione sua: e furono per lui accettati e giurati, ed osservati al modo consueto.

Francesco I indispettito del trionfo di Carlo, segnatamente perchè il ducato di Milano da lui posseduto lo poneva in soggezione di vassallo verso l'emulo che odiava e temeva, si preparò alla guerra. E la forza del reame di Francia, unito, compatto, per tradizione bellicoso, colla sua nobiltà agguerrita e cavalleresca poteva a prima vista contrappesare quella di Carlo il quale possedeva vasti domini, ma divisi, spezzati e composti di elementi diversi e contrari, per vari modi soggetti, nè ad uguale autorità obbedienti. Gravissimo intoppo alla signoria imperiale ancora apparecchiavasi in quell'ora nella Germania, agitata da novatori religiosi e dalla febbre della riforma, la quale copriva ne'principi e ne'sudditi ardentissima brama di libertà politica, e di franchigie (1). Se non che il re di Francia leggero, avventato, era miglior guerriero che avveduto politico : e Carlo per lo contrario, circospetto, astuto, men pronto di mano che di consiglio, vinceva di gran lunga il rivale nella sapionza delle cose di Stato. --Il pontefice Leone X stette lungamente in forse sul partito d'accostarsi o all'uno e all'altro de'due competitori : ardeva di riprendere Parma e Piacenza cedute ai Francesi, nè solo indugiava a restituire Modena e Reggio all'Estense,

successori del titolo d'imperatore de Romani sempre Augusto senza attendere l'imposizione pontificale della corona d'oro.

<sup>(4)</sup> Yedi l'Appendice sulla Riforma, apposta alla fine di questo Capitolo.

secondo gli accordi di Viterbo e di Bologna, ma con brutta perfidia tentava di togliere al duca Alfonso Ferrara: e per meglio riuscire corrompeva alcuno de' suoi fidati, perchè il duca a tradimento uccidesse. Fallì il tentativo: ma ben potè insignorirsi di Perugia facendo mozzare il capo a Gian Pagolo Baglioni signore di quella, ribaldissimo uomo; ma venuto a Roma sotto la fede de' patti : e così per opera di Giovanni de' Medici suo congiunto, giovane di grande ardimento e di straordinario valore, tolse ai Freducci la signoria di Fermo, e altre minori città della Romagna ridusse in obbedienza. Queste e molte altre violenze e scelleraggini pare dimenticassero coloro che Leone rammentarono solamente siccome principe splendidissimo, mansueto e solamente delle arti e delle lettere cultore e protettore munificente. - Fra tanto guastavansi apertamente le cose tra Cesare e re Francesco; e Leone fatto accorto che il re di Francia l'aveva in sospetto (segnatamente per avere esso favorito occultamente l'elezione di Carlo, mentre allo scoperto dicevasi all'altro propenso), rinnegate le tradizioni e fors'anco il vantaggio della Chiesa, dimenticando quanto avesse pesato il governo sulla Sedia apostolica. per segreti accordi alleavasi coll'imperatore, il quale gli fu larghissimo di promesse. Si aperse la guerra (1521) in Italia, ed il signor di Lautrec che governava il ducato di Milano pel re, si trovò improvvisamente a fronte l'esercito della lega cesarea pontificia, a cui si erano unite le milizie di Firenze e di Mantova sotto il comando di Prospero Colonna. I Francesi tentarono difendere il passo dell'Adda; ma l'ardito Giovanni de' Medici, che già levava grande fama tra i condottieri italiani, forzò il varco, e gl'imperiali e i pontificii si gettarono sul ducato sperperando ed uccidendo in orribile modo. Accompagnavanli i cardinali di Sion e Giulio de' Medici legato pontificio. Dopo feroci rappresaglie, colle quali il Lautrec in Milano vendicava le sconfitte del campo sui nobili milanesi sospetti di caldeggiare la parte avversa a Francia, l'esercito regio si ri-

trasse e i confederati mandarono a sacco Milano (novembre 1521) sotto gli occhi del cardinale legato. Francesco II Sforza, ultimo de' figli di Lodovico, fu gridato duca. Ma poco godeva Leone del suo trionfo e moriva nel dicembre di quello stesso anno. Tosto il della Rovere ricuperava Urbino: Perugia ritornava ai Baglioni; Alfonso I d'Este scomunicato dal papa per aver seguito le parti di Francia e spogliato di molte terre, le riacquistava: e fra tanto i cardinali devoti a Carlo eleggevano Adriano IV Van Trucsen d'Utrech, vescovo di Tortosa, già maestro, poi ministro di Carlo. - Straniero alle cose italiane, ignaro di politica, avrebbe inteso a pacificare la cristianità, a restituire al pontificato la sola e vera sua missione evangelica, se le arti e le brighe de'potenti non lo avessere trascinato a dare nome ad una nuova lega; per la quale l'imperatore, il re d'Inghilterra, l'arciduca Ferdinando d'Austria fratello di Carlo, i Medici di Firenze, le repubbliche di Genova, Siena e Lucca e la stessa Venezia si univano per fare guerra al Turco, dicevano, ma in realtà alla Francia. L'esercito comandato dal Lautrec era stato nuovamente disfatto alla Bicocca (aprile 1522), ed era ito disperso. Un secondo esercito sotto il governo dell'ammiraglio Bonnivet fu sconfitto presso Romagnano (agosto 1523) dal contestabile di Borbone, già passato ella parte imperiale per ira delle offese patite dal re. Gravi perdite teccarono i Francesi, maggiore di tutte quella del cavaliere Bajardo. Gl'imperiali, incalzando le reliquie dell' esercito vinto, si spinsero in Provenza e guidati dal Borbone e da Ferrante d'Avalo, marchese di Pescara, napoletano, giovine d'anni ma già chiaro nell'armi, espugnarono Tolone, ed assediarono Marsiglia. Ma retrocesero rapidamente, chè re Francesco disceso nuovamente pel Moncenisio con buon nerbo di genti, presa Vercelli, e inviata grossa schiera che accennasse al reame-di Napoli, si volse a Milano (ottobre 1524): e l'occupò non ostante che il Pescara avesse fatta tal diligenza da giungervi avanti a lui. Ritrasvansi lentamente i Cesarei sul Po per rifarsi; e il re di Francia anzi che stringerli da presso, pose assedio a Pavia, presidiata e valoresamente difesa da Anton da Leyva ferocissimo capitano di Spagna. E stando in quell'impresa il re, gli venne addoeso d' un tratto l'esercito imperiale comandato dal Borbene, dal vicerà Lanoy e dal Pescara. Non volle Francesco per cavalleresca baldanza trarsi oltre Ticino; ed ingaggiò battaglia in posizione totalmente sfavorevole (24 feb. 1525) : la quale fu sanguinesa e estinata, ma funesta ai Francesi che ne andarono rotti e disfatti, caduti i priocipali dell'esercito, caduto prigione lo stesso re Francesco: il quale dopo avere combattuto con incredibile valore, stretto dagli Spagnuoli, pesto e ferito non volle cedere la speda al rinnegato Borbone e non la rese che al vicerè. . Tutto è perduto fuorchè . l'onore - scrisse quel prode alla madre che reggeva il reame: ma l'anime suo lezgero e vano, presto fu fiaccato dalla sventura e per riavere il trono e per tenerio, fe' poi gitto di quanto avea salvato nei campi di Pavia.

§ 5. . .

Continuazione dello lotto tra Francia e l'Impero per .le coso italiane: Clemente VII: Congiura contro Carlo V: Sacco di Roma: Pace di Cambrai: Assedio e resa di Fiorenza.

Quel Giulio de' Medici, figlio naturale di Giuliano, che non ostante le leggi canoniche era da Leone XII sollevato alla dignità di arcivescovo di Firenze, poi di cardinale, e.che nel governo di Fiorenza, e come legato pontificio era stato il braccio destro del pontefice; dopo la morto di Adriano VI (settembre 1525), per brighe di ogni ragione, e. per simoniaci favori e promesse aveva ottenuto il suffragio di molti cardinali di parte francese ed imperiale, fossi che fu assunto al pontificato col nome di Clemente VII.

Molti avea de' vizi, alcuno de' pregi di Leone, ma più di lui rotto agl'intrighi ed alle astuzie politiche, superavalo di gran lunga negl' infingimenti e nelle ipocrite arti con cui velava l'ardentissima cupidigia di potenza. Per altro sulle prime venne meno alla fama che aveva di scaltro ed avveduto; imperocchè nelle contenzioni tra Carlo e Francesco fosse andato armeggiando, protestandosi di volere, siccome padre comune de' fedeli, starsi in quella lotta neutrale. Poi secretamente erasi venuto accostando a Francia; onde quando Francesco I passò nell'autunno del 1524 in Italia e spinse buon polso d'armati all'impresa di Napoli, fallita poi pei disastri di Pavia, Clemente pauroso di Cesare, ma fidando nella fortuna di Francia, si finse da necessità costretto ad accordarsi col re. Della quale offesa serbògli Carlo inestinguibile rancore, nè tardò poi a vendicarla. Infatti, precipitate a Pavia le armi del re (dove fu ancora ferito pochi giorni avanti Giovanni de' Medici capitano di ventura, passato al soldo francese), il papa si affrettò ad intavolare pretiche coll'imperatore, u'ebbe cortese accoglienza e larghissime promesse, segnatamente pel dominio florentino mantennto ai Medici discendenti da Cosimo il vecchio, dei quali rimanevano Ippolito figlio del duca di Nemours, e Alessandro figliuolo naturale di Lorenzo doca d'Urbino, o, come altri suppenevano, dello stesso pontefice.

Fra tanto Carlo V intendea scaltramente, se nou generosamente, a trarre ogai maggior profitto dalla vittoria di
Pavia; e però volle che il reale prigione fosse primamente
chiuso in Pizzighettone e di la tratto a Madrid; dove tra
lui e Carlo incominciò una ignoblle lotta d'infingimenti e
di ustuzie, nella quale sciaguratamente si mescolarono le
sorti italiane. Imperciocchè, mentre da una parte alcuni
de' capitani italiani al servizio di Cesare, il Pescara sovra
tutti, erano offesi dall'ingratitudine di Carlo, il quale onori
e premi serbava agli Spagnuoli che nulla o poco avevano
fatto; dall'altra a malincuore il pontefice erasi umiliato

all'imperatore, del quale intravedeva l'arrogantissima superbia e l'intento di far da padrone in tutta Italia. Male sofferivano la fortuna imperiale i Veneziani , vecchi nemici dell'Austria: stavasi cruccioso della insolente protezione de' capitani cesarei Francesco Sforza duca di Milano, e quelle ire rinfocava Girolamo Morone suo cancelliere e ministro, e pertigiano di Francia. Questi si fe' maneggiatore di una lega o congiura per togliere di dosso a' principi ed alle repubbliche d'Italia quella gravissima signoria imperiale, che a tutti dava grande sospetto. Vi consentirono Francia, Inghilterra per odii privati di Arrigo verso Carlo, i Veneziani, gli Estensi, il pontefice e lo Sforza. Importava ai collegati staccare dalla parte cesarea i capitani italiani che aveano maggior grido; e come il Pescara per molti fatti di guerra, e specialmente per la giornata di Pavia, aveva reputazione maggiore d'ogni altro, il Morone gli aperse ogni disegno, offrendogli il destro di vendicarsi di Cesere, la gloria di liberare l'Italia del servaggio straniero e la corona di Napoli a nome dei collegati. Ma il Pescara che non avea chi lo superasse in valore, a non aveva chi il pareggiasse in malignità e in minor fede »; onde finse di accettare il disegno e trasse il Morone in Novara; dove con infame tradimento, nascosto nelle preprie stanze Anton da Levva, fece allo sciagurato ridire le proposte e subito sostenere in prigione. Nè già quella fu bella fede del marchese al suo signore; ma sapeva o dubitava che Margherita d'Alancon, sorella di Francesco I, la quale era a parte della lega, negoziatrice di pace come ella era, tutto avesse rivelato a Carlo. per ottenere al fratello patti migliori. Così la più bella, l'unica conginra veramente italiana (come dice il Balbo) svani per tradimento francese e per la perfidia di un italiano, che per quella via rincari il prezzo della rivelazione (1).

<sup>(1)</sup> Non gli valse. Morì di li a poco non senza sospetto di veleno, di-

Girolamo Morone per oro salvò la vita: Francesco Sicra fu poco dopo cacciato dal ducato siccome fellone, e governarono l'infelice paese il Leyva ferocissimo e il Pescara. Il popolo ammutinò, tentò sollevarsi, e si combattò per Milano due giorni: ma i Lanzi spegnuoli ed imperiali trionfarono colla strage, incendiando e saccheggiando.

Per altro la lega non posava. Francesco di Francia non aveva animo bastante a sopportare la malvagia fortuna: prigione, non volle con bello e utile esempio di annegazione rinunciare la corona al figlio, per medo che la Francia non avesse a rimpiangere che una battaglia perduta e un guerriero in cattività : ma de' vari partiti scelse il più basso: acconciarsi a durissimi patti, largheggiare di concessioni e di rinuncie, a Napoli, a Milano, a Geneva. alla Borgogna, alla Franca Contea, all'Artois, ridenare officio e beni al Borbone rinnegato, dare il minor figlio a statico de' patti. B il papa ed i collegati lo confortavano a promettere tutto, salve a scusarsi della patita violenza per non attendere le promesse; anzi Glemente sfrontatamente lo assolse dall'obbligo della data fede : onde Prancesco lasciò in Madrid l'onore salvato in Pavia (gennaio 1526). Le milizie veneziane e fiorentine invadevano in quel mezzo la Lombardia sotto il comando del duca d'Urbino, mentre gli Svizzeri assoldati da Francia scendevano a dar mano a' collegati; e le cose di Cesare pericolavano; quando molto opportunamente vennero a far diversione gli assalti delle genti dei Colonna, che istigati da Ugo Moncada governatore di Napoli, assente il vicerè, entrarono e taglieggiarono Roma. Il papa fu costretto a richiamare in fretta le sue milizie; e le cose de collegati volsero al peggio; anco perchè Alfonso di Ferrara accostatosi all'im-

spregiato e abborrito da tutti, e dalla stessa Vittoria Colonna sua moglie, donna d'altissima virtù e di raro ingegno, che di sè levò grande nome in quella età. peratore aveva da lui avuto la conferma dell'investitura dei ducati di Modena e di Reggio, ufficio e grado di capitano delle armi imperiali. - E Giovanni de' Medici che guidava le famose bande nere, così chiamate perchè dopo la morte di Leone avevano abbrunate le armi e le insegne , felmine di guerra che grande lume aveva dato alla milizia italiana, ferito a morte nel serraglio di Mantova, lasciò la lega vedova del suo miglior capitano. In quel mezzo un Giorgio Frandsperg luterano conduceva in Italia parecchie migliaia di fanti tedeschi; ed evitato lo scon-. tro dei confederati, si spinsero quelle bande oltre Po in cerca di preda e di saccheggio. A quelle si unirono le genti capitanate dal Borbone, alle quali , mancate le paghe, sorrideva feroce speranza di saccheggiare Fiorenza e. Roma: ne valendo l'autorità del Borbone a trattenerie, fu: da lore trascinato a guidarle. Clemente spaventato si velse al vicere Lanoy; e per grossa somma di danaro stipulò. con lui che il Borbone avesse a starsi lungi da Roma: ma nel mentre che riposando stoltamente sulla fede di Cesare e del suo ministro, stavasi attendendo gli eventi, il Borbone, lasciata in disparte Firenze e la Toscana dove era sopravvenuto il duca d'Urbino coll'esercito della lega. per Siena e Viterbo arrivò alle porte di Roma (5 maggio 1527). Il papa si chiuse in Castel Sant'Angelo: pochi animosi diedero di piglio alle armi e tentarono un'ombra di resistenza, la quale bastò solamente a punire il rinnegato francese, che ferito mortalmente cadde sotto quelle mura. Le torme rabbiose precipitareno entre Rema, dove palazzi, chiese, monasteri, musei, tutto fu messo a ruba; uomini, donne, fancinili furono trucidati, violati e martoriati in mille guise, perchè i nascosti tesori rivelassero. Sopraggiunsero le bande de' Colonnesi; e gli Spagnuoli e i Tedeschi e gl'Italiani gareggiarono nello imperversare degli strazi. Le infernali orgie durarono molti giorni sotto gli occhi di papa Clemente, che dai merli del Castello poteva contemplare la strage e udire le strida de' tormentati. A stento dopo molti travag'i ottenne il pontefice gravi patti da Filiberto di Chalons principe di Oranga, nuovo francese rinnegato sottentrato al Borbone nel comando di que' demonii. Clemente allora potè ricoverarsi a Napoli, non senza avere patito alcun tempo di dura prigionia insieme a molti de' suoi cardinali: e Carlo V, aveta novella de' fatti di Roma, alle offese aggiunse lo scherno, ordinando a' suoi cortigiani vesti di duolo e pubbliche preghiero per la liberazione del sommo pontefice; mentre per opera de' sooi ministri stringevalo a pagare enorme taglia, a cedere Parma, Modena, Piacenza, a ribenedire gli stessi Colonnesi suoi carnefici.

Francesco di Francia levè grande romore per l'iniquo trattamento usato al pontefice, e prestamente legatosi con Arrigo VIII d'Inglillerra inviò un esercito sotto il comando di Lautrec per dar mano alla lega e liberare il papa. Secondava quelle mosse l'armata genevese comandata da Andrea Doria: imperciocche in tutti questi travagli di guerre tra Francia e l'Imperio e Spagna, la repubblica di Genova era per opera di fazioni intestine era all'una, ora all'altra signoria soggetta. Così nel 1513 i Fieschi e gli Adorni insieme congiunti avevano, vinti i Fregosi, fatta prevalere la parte di Francia : ma nell'anno 1522 il marchese di Pescara aveva restituita colla forza delle armi e col saccheggio la signoria imperiale. Assediavanta inutilmente i collegati nel 1526; ma quando il Lautrec ebbe assaltata e presa Alessandria, per opera specialmente del Doria ebbe anco Genova; alla quale fu imposto governo regio, ed a guardarla deputato Teodoro Triulzi. E proseguendo l'oste francese, assaltò e prese Pavia, che mandò ferocemente a sacco (strano modo di vendicare l'onta patita nel 1524): poi congiuntosi coi Veneziani si spinse il Lautrec oltre Po. lasciando al Levva tener Milano, accennando per Romagna a Napoli, dove ingrossavano gl'imperiali sotto il comando del marchese del Vasto e di Filiberto Chalons d'Orange. Guerreggiossi colaggiù con molta

fortuna pe' Francesi : e Filippino Doria nipote di Andrea nelle acque di Salerno disfece con poche galee il grosso e numeroso naviglio di Castiglia: intanto che la flotta veneziana disertava e s'impadroniva delle coste di Puglia. Già tutto il reame stava per cadere nelle mani de' Francesi, che stringevane Napoli d'assedio; ma soverchi indugi, mancati soccorsi di uomini e di desaro, epidemie, la diserzione delle bande nere, la morte del Lautrec invilirono l'animo de' Francesì, mentre ai cesarei pervenivano novelle forze, e duravano a resistere i loro capitani. il Leyva in Lombardia, l'Orange in Napoli. Per soprassello di sventura Audrea Doria guastavasi col re di Francia. nel quale più poteva arrogante superbia, che gratitudine di servigi ottenuti, o senno politico. Il Doria si vendicò prestamente della regia insolenza, accostandosi a Cesare: e gli fu agevol cosa indurre i Genovesi a cacciare il presidio e i ministri di Francia, venuti, com'era costume, incresciosi all'universale. Genova innalzò bandiera imperiale. Carlo V odiatore di repubbliche avrebbe voluto spegnere totalmente la libertà, e ne offerse il principato al Doria : ma nol sofferse il grande genovese, e solamente fu pago a mutare l'intero ordinamento; perchè levate le vecchie fazioni, tutte le famiglie de cittadini si aggregarono sotto il patronato di ventotto principali, e così si ebbe un reggimento aristocratico con un doge che durava in ufficio tre anni. Serbava il Doria autorità di primo cittadino, ed ebbe in patria gli onori e il nome di Cosimo de' Medici padre della patria (luglio 1528). In quel mezzo precipitavano le cose di Francia nel reame per la rotta di Aversa toccata dal marchese di Saluzzo, e per quella di Landriano patita in Lombardia dal conte di Saint-Pol. L'Orange e il Leyva spacciavano dall' Italia i Francesi, e re Francesco fu costretto a sottoscrivere gli accordi di Cambrai, pei quali non solamente rinunciò a tutte le pretese su Napoli, su Milano, su Genova e su Asti, ma vilmente abbandonò alle ire di Cesare gli Stati italiani che gli erano sempre

rimasti fedeli alleati (agosto 1529). Nè questa fu l'ultima perfidia del re gentiluomo.

L'investimento e il sacco di Roma avevano porto il destro ai Fiorentini di togliersi dalle spalle quell'abborrito giogo de' Medici: e i due giovani Alessandro ed Ippolito che vi stavano sotto la tutela del cardinale Passerini da Cortona n'erano stati imprevvisamente cacciati dalla parte dei giovani, che, prese le armi, arditamente occuparono il palagio e costrinsero la signoria a bandire in perpetuo i Medici ed a chiamare il pepolo a libertà. Ma come spesso avviene de' moti popolari, che l' una parte più ardita od avventata arrisica il ginoco, e l'altra prudente o codarda profitta, il novello reggimento scadde nelle mani degli ottimati che avevano disapprovate le mosse, e che più odiavano i Medici di quanto amassero la repubblica. Ne fu capo Niceolò Capponi figlio di Piero, del padre assai minore, buon cittadino, ma inferiore all'ufficio ed ai bisogni di que' momenti: il quale mentre da un lato per cattivarsi gli antichi piagnoni e la parte più popolare, scimieggiando le fantasticherie del Savonarola, faceva acclamare Gesù Cristo re del popolo fiorentino; dall'altra a rassicurare gli ottimati faceva condannare nel capo lacopino Alamanni per grida sediziose: e peggio ancera, acconsentiva di aprire secrete pratiche con Clemente per tentare di accordi; nè curava gran fatto di premunire la città contro l'imminente pericolo. Riarsero però le fazioni, e invelenirono per le diverse sentenze, per le quali alcunipropendevano a stare fermi nell'antica alleanza di Francia, ed altri volevano che si pergesse sscolto alle efferte di Cesare, il quale prometteva di confermare e proteggere la repubblica purchè si staccesse dalla amicizia francese. Il pericolo e la perdita era forse in entrambe; chè Francia avea sempre abbandonato gli alleati; e se Francesco non curavasi di coprire sua trista fede, Carlo infingevasi, nè avrebbe a lungo tollerato lo scandalo di libero Stato tra suoi dominii tenuti a servaggio. Comunque fosse, prevalse

la parte di coloro che volevano starsi uniti a Francia: ma il Capponi non durò in ufficio; chè venuto in sospetto per le secrète pratiche che si avea col papa, poco manco non fosse mandato a morte, quantunque manifesto apparisse che il gonfaloniere avea disobbedito, non tradito l'ufficio e la patria. Levossi allora la parte degli arrabbiati, della quale era capo Francesco Carducci gonfaloniere. Ma già il papa erasi accostato all'imperatore. Dopo tante ire e tanti oltraggi, nel giugno del 1529 furono in Barcellona fermati tra i due tali accordi, che maggiori non li avrebbe pototo desiderare Clemente, se vittorioso gli avesse dettati a Carlo vinto. Prometteva l'imperatore al papa la restituzione di Ravenna e di Cervia già ritolte ai Veneziani, Modena e Reggio da riprendersi all'Estense; stipulava chei Medici sarebbero rimessi nella signoria di Fiorenza; darebbe il pontefice l'investitura del reame di Napoli e la corona del sacro impero a Carlo. Il turpe mercato, per cui la miglior parte d'Italia era divisa tra l'imperio, la Sedia apostolica, e la famiglia del pontefice, fu, come dicemmo, accettato ed approvato dal re di Francia in quella pace di Cambrai, che si disse delle dume perchè maneggiata e sottoscritta da Luisa di Savoia madre di Francesco I. e da Margherita d'Austria duchessa di Savoia, zia di Carlo V. Nel novembre di quell'anno 1529 Clemente VII in Bologna coronò con grandissima pompa Carlo re d'Italia, e poco stante gl'impose la corona imperiale; e l'imperatore e re pronunciò un p'acito od arbitramento sulle cose italiane, pel quale Francesco Sforza riebbe il ducato di Milano, meno Pavia data al Leyva: Ravenna e Cervia, tolte ai Veneziani, furono restituite al papa: ad Alfonso di Ferrara si lasciò Modena e Reggio, coll'obbligo di prendero l'investitura di Ferrara dal pontelice per cento mila ducati; a Federigo Gonzaga creato duca di Mantova fu promessa l'investitura del Monferrato, dove Bonifazio marchese mancava di prole maschia. Non su molestato Carlo III di Savoia, non le repubbliche di Genova, di Siena e di Lucca

(queste ultime lasciate vivere per poco), ma Firenze fu irremissibilmente immolata alle ire di Clemente. Onde fu commesso al principe di Orange di condurvi lo troppo famose bande di Roma e di Napoli; ed a Baccio Valori commissario apostolico di accompagnare l'esercito imperriale per distribuire le paghe che i denari della Chiesa alimentayano.

Udite le nevelle, parve ai Fiorentini di dovere ad ogni costo resistere, dacchè gli oratori inviati a Cesare ed al pontefice in Bologna non erano stati dall' uno ascoltati, e dall' altro si avevano avuto beffe ed oltraggi. Oltre alle milizie mercenarie che ebbere ai soldi, fecero una descrizione generale della ordinanza fiorentina ed ebbero meglio di diecimila uomini armati, e prestamente addestrati. Michelangelo Ruonarroti afforzò le mura e segnatamente il monte San Miniato che sta a cavaliere della città; e però furono distrutte le ville ed i giardini che attorno alle mura potevano essere ostacolo alla difesa ed agevolare al nemico gli approcci. Provvidero a fare incetta di armi, di viveri e di denaro: i magistrati per pubblici bandi scongiurarono la carità de' cittadini ; Francesco di Francia, i Veneziani, l'Estense di Ferrara qual per uno, qual per altro argomento supplicarono dei soccorsi, a non lasciare perire la nobile città, ultimo asilo delle libertà italiane. Esitarono alquanto il duca e Venezia; ma, quegli per paura, questa per gretta politica s'astennero; negossi ricisamente il re, allegando la fede dáta a Cesare (1). Ne più avventurata fu la scelta del capitano generale delle milizie fiorentine; al quale importantissimo ufficio chiamarono Malatesta Baglioni già signore di Perugia, per antiche e nuove offese nemico ai Medici, e in grido di valoroso, ma dis-

<sup>(4)</sup> Francesco I riceasò di restituire ai Fiorential che avevano banco in Lione certe somme di danaro, di che mdava loro debitore, non velendo, diceva, che servissero a prolungare la guerra contro l'imperatore suo amico! Nè valse ai Fiorential il mostrare la sfrontata Ingiantial di questo rifiuso e la solletza del pretetto. Fede registi.

fatto da turpe morbo, tristo e ribaldo, si che poca latica darò Clemente a comprarlo e trario ad infamissimo "tradimento. Pure in sulle prime dell'assedio, la difesa si cominciò sotto felici auspici. Il contado era orribilmente manomesso dagl'imperiali, ma la città teneva animosamente, alle offese rispondende le offese; e le notturne sortite degli assediati e le artiglierie ordinate da Michelangelo segnatamente sul mente portavano grandi guasti nel campo nemico. Teneva la campagna per approvvigionare Fiorenza, e per molestare alla spicciolata l'inimico, Francesco Ferrucci fiorentino antico soldato delle bande nere; e in quella grand' anima 'tutte congiungevansi le maggiori virtù di soldato, di capitano e di cittadino (1). Armeggiando con bellissima maestria e con istraordinario valore, tolse agli imperiali Empoli e Volterra; e già con arditissimo concepimento disegnava rapidamente investir Roma, far prigione il pontefice e chiamar le città italiane a libertà. Ma lo prevennero le infamie del Baglioni, il quale segretamente

<sup>(1)</sup> Giova ricordare i nomi di que' grandi che difesero coi senno e colia mano l'ultimo asilo delle libertà italiane - Francesco Carducci, e poscia Raffaello Girolami furono gonfalonieri dopo il Capponi, e con Bernardo da Castiglione, Luigi Soderini, Jacopo Nardi lo storico, Jacopo Guicciardini, Andreolo Niccolini, Jacopo Gherardi, ed altri molti con diverso ufficio ressero ne' consigli la patria. Segnalaronsi nelle armi Dante Catellini da Castiglione, Lionardo Bartolini, Zanobi Buondelmonti, Amico Arsoli, Bernardo Strozzi, Giovanni da Tarino, Giambattista da Messina, Amico da Venafro e moltissimi altri della milizia fiorentina, della quale fu capitano supremo Stefano Colonna. Nè mancarono eroici fatti, di virtù e di carità cittadina, degni di essere posti a riscontro dei più spiendidi episodi di Grecia e di Roma, che i giovanetti lettori potranno agevolmente rintracciare nelle Storie del Varchi e del Nardi, e in quel maravigiioso, non so se mi dica, epico poema o storico racconto di Francesco Domenico Guerrazzi: L'Assedio di Firenze. E l'emula di Roma ebbe la sua Lucrezia, maggiore dell'antica Lucrezia Mazzanti da Figline gentildonna, cadota nelle mani degli Spagnuoli che disertavano il contado, e minacciata di oltraggio dal capitano Giovanni da Recanati, per sottrarsi all'infame violenza si gittò nelle acque dell'Arno, e tre volte respinta dai vortici, tre volte tuffossi ostinatamente, finchè fu fatta cadavere.

avvisava l' Orange delle mosse del Ferruccio : per modo . che alli 2 agosto 1550, il commissario fiorentino venendo su pei gioghi della montagna pistolese trovavasi a fronte quasi tutta l' este imperiale capitanata dall' Orange, cho sicuro del Malatesta non aveva dubitato di sguernire il campo davanti a Firenze. A Gavisana, paesello dell'Appennino non lungi da San Marcello, si venne a giornata: pugnarono da giganti Ferruccio e gl'Italiani contro gl'imperiali sette volte più numerosi. Tra mille nemici cadde l'Orange (non senza sospetto che il colpo partisse da suoi: chè Clemente di sua fede dubitava); ma soverchiati dal numero soccombettero i Ferrucciani. L'eroe trafitto da mille punte, e morente fu preso e portato sul davanti della chiesetta di Gavinana: dove Fabrizio Maramaldo spagnuolo, capitano di Cesare, che più volte avea voltato le spalle in quegli scentri, tratto un pugnale, gli andò addosso, e svillaneggiandolo lo sgozzò. « Vigliacco ribaldo. tu ammezzi un uom morto », furono le estreme parole del grande italiano. La rotta di Gavinana suonò l'era estrema di Firenze. Il Baglione, smesso ogni infingimento, minacciò la signoria di dare una porta agli imperiali se non inviassero tosto oratori per fermare gli accordi della resa. Nel giorno 12 agosto 1530 dono dieci mesi di animosa resistenza la città sottomettevasi a Cesare, stipulandosi dai capitani Cesarei e dal commissario apostolico che a avessero ad essere salve le persone e la libertà ». Ma Carlo V, e Clemente VII volevano altrimenti. Fu dunque subito creata una basa di Palleschi, dove entrarono Baccio o Bartolomeo Valori, un Acciaiuoli, un Vettori, un Nori ed altri Palleschi e, per ingegno e per infamia maggiore di tutti, Francesco Guicciardini, lo storico. Cosloro aspettando il novello padrone che il papa e Cesare destinavano, manomettendo sacrilegamente i patti, le loro private offese e passioni vendicarono imprigionando, martoriando e mandando a morte moltissimi cittadini, de' più autorevoli della parte prostrata, confiscando ed estorquendone i beni in

modo scelleratissimo. Nell'orgia sanguinosa papa Clemento VII, vicario di Cristo, volle sua parte. Frate Benedetto
da Foiano, fervido discepolo del Savonarola, reo non di
altro che dell'avere, come cittadino e come sacerdote, gelata la difesa della patria, fu serbato al pontefice: e questi,
avutolo nelle mani e chiusolo nel castello di S. Angelo, si
compiacque di farvelo morire di fame, vietando che lo si
confortasse del pane eucaristico per non allungargli di
qualche istante l'infelicissima vita.

## \$ 6.

Tirannide de nuovi Medici: Tentativi de fuorusciti florentini: I Farnesi: Congiure del Fiesco, del Burlamacchi, degli Angaissola: Signoria imperiale.

Dicemmo come Clemente VII e i Palleschi per forza di armi e più per tradimenti riusciti ne'loro disegni osservassero gli accordi della resa rispetto alle vite ed agli averi de' cittadini. Indugiando Cesare a palesare apertamente l'animo suo sull'ordinamento novello di quello Stato, Clemente che forte temeva di sua fede, ottenne dai Palleschi che chiamassero intanto Alessandro de' Medici con facoltà di avere ogni maggiore ufficio, e in sostanza con autorità di Signore. Tentava soverchiarlo il cardinale Ippolite, ma non vi riusci; e più tardi il veleno liberò Alessandro da quel competitore: ma alla fine Carlo V mandò a Firenze un suo legato, Giovanni Antonio Mussetola, apportatore di una bolla o decrete imperiale, nel quale dicevasi che Firenze per essersi fellonescamente opposta alla volentà di Cesare era decaduta da ogni privilegio e franchigia concessale già dall'imperatore Ottone, ma che per clemenza dell' Augusto rierdinavasi a Stato sotto la signoria di Alessandro (già fatto dal papa duca di Cività di Penne), il quale ne avrebbe assoluto dominio, e no-

trebbe trasmetterlo alla sua discendenza. Nè pago di ciò il papa volle che di lì a poco fosse il Medici gridato duca di Firenze: onde, soppressa la signoria, casso il gonfalonierato, fu per ischerno spezzata sotto gli occhi del popolo la campana che avea fino allora chiamato a parlamento (1531). Inauguravasi sotto gli auspici cesarei e pontificali tale tirannide, che maggiore non avevano sofferto le città italiane di un secolo addietro. Quantunque il duca non mancasse d'ingegno, e in qualche incontro facesse mostra di una certa grossa e feroce giustizia, pure tratto dall'indole selvaggia e lasciva insanì per modo che le domestiche pareti e gli stessi sacri chiostri non furono dalle sue surie sicuri. Avido di voluttà, come di assoluta autorità, net giovani Palleschi ebbe compagni e ministri di turpezze: ma sdegnoso verso coloro che la rovina avevano tramato della patria e preparata la tirannide, non li sofferse consiglieri, e si valse dell'opera di ciechi esecutori di sue violenze. Peggiorarono le cose per la morte di Clemente VII. avvenuta nel 1334. I forusciti florentini che per dovizie o per chiarezza di natali erano meglio autorevoli, e principalissimo tra loro Filippo Strozzi, ricchissimo e congiunto per sangue ai Medici, da prime si erane ristretti intorno al cardinale Ippolito, che designavano di porre a capo di un' impresa per rovesciare Alessandro. Ma costui coll'usato spediente del veleno si liberò del cardinale e di alcuni di lero. Allora sliduciati di riuscire per forza d'armi nel loro intento ne richiamarono allo stesso Carlo V: e nel 1536 i loro oratori, a capo dei quali stava Jacopo Nardi, gli si fecero davanti in Napoli scongiurandelo nel nome di Dio e della giustizia a levare quello scandalo. Stette alquanto sopra di sè Cesare, commosso suo malgrado al racconto di tante nequizie e di tanti dolori; ma più poterono in lui la naturale avversione che portava a liberi nomini, l'oro del duca e gli uffici che lo storico Guicciardini (di scellerata memoria) adoprò a perorare la causa di Alessandro. Onde fu contento di of-

ferire ai fuorusciti l'oblio delle passate offese, amnistia e poche riforme ch' ei prometteva imporre al duca, nessuna franchigia, nessun politico ritegno alle intemperanze di quel frenetico. « Noi non venimmo, risposero fieramente gli e esuli, per domandare con che condizioni dovessimo · servire, ne per dimandare perdono di quello che libe- ramente abbiamo fatto per la libertà della patria nostra, · ma per pregarvi a restituirci intera la libertà promes- saci negli accordi del 1530 ». E si partirono. Ma non lungamente godeva dello scellerato trionfo Alessandro. Lorenzino de' Medici, suo congiunto e discendente dal ramo che avea dato Giovanni delle Bande nere, compagno e ministro di ribalderie e di sfrenatezze, fingendo apprestargli novello sfogo di libidine, trasse il duca in un agguato, e coll'aiuto d'un sicario a pugnalate l'ebbe morto (1537). Affermò l'uccisore di avere voluto liberare la patria , emulando l'ardimento di Bruto e di Timoleone; e lasciò sul cadavere del trafitto una scritta colle parole: vincit amor patriae, laudumque immensa cupido. Non gli prestarono fede quanti lo sapevano tristo; e comunque fosse la tirannide fu mutata, non distrutta. Lorenzino avendo operato da solo, dovette fuggire senza raccogliere i! frutto che avea sperato da quell'assassinio; imperciocchè i buoni non gli posero fede, il popolo si rimase attonito per quella novella; ed i Palleschi giovandosi di quella prima confusione, ad istigazione del sempre funesto Guicciardino, fecero parlamento ed elessero a signore di Firenze Cosimo de' Medici , giovinetto di diciasette anni, figlio del famoso Giovanni delle bande nere e di Maria Salviati. Gli ottimati che voleano un capo, non un padrone, si studiarono a porgli stretti patti, argomentando stoltamente ch' ei gli avrebbe osservati: ma non andò guari che l'adolescente Tiberio li fece accorti di loro stoltizia; chè lasciati al principe gli argomenti per acquistare signoria assoluta, la volontà non manca mai, ed i patti opprimeno l'inerme, non frenano il potente. Si commossero i fuorusciti; e coi denari del doviziosissimo Strozzi assoldarono alcune bande, e penetrati in Toscana, si spinsero fino a Montemurlo; ma colà furono disfatti da Alessandro Vitelli capitano delle milizie ducali. Filippo Strozzi, Antonfrancesco degli Albizzi, quel Baccio Valori che già commissario apostolico all' assedio di Firenze avea ordita la rovina della patria, e mal pagato dai Medici stavasi ora contro di loro, furono con molti altri presi, menati a Firenze, imprigionati e martoriati. Perirono i più per mano del carnetice, alcuni di veleno nelle prigioni di Cosimo: e Filippo Strozzi, al quale il Vitelli avea promessa la vita in nome di Cesare, per fuggire nuovi strazi si uccise colle proprie mani, e sulle mura del carcere col proprio sangue lasciò scritto: Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor. Ma il vendicatore non sorse: nè la tristissima fine dello Strozzi, del Valori, dell'Albizzi insorti non per carità di patria, la quale avevano già nel 1550 o abbandonata o tradita, ma per odio ai Medici e per offese private, ebbe tampoco dai posteri quel compianto che si addice a chi cadde per opera magnanima. Carlo V, supremo padrone, confermò il nuovo signore di Firenze, e decretò esclusi dalla successione di quella signoria i discendenti di Lorenzino, pugnalato poco dopo dai sicarii di Cosimo (1538).

Rifaceodoci ora ad alcuni anni addietro, diremo che la lotta tra Francia e l'Impero sopita a Cambrai, erasi ridasta per li nuovi casi d'Italia, e per l'irrequietudine che travagliava lo spirito di Francesco I. Solimano II sultano do Turchi avea invasa l' Ungheria, e stretta la stessa Vienna imperiale d'assessio (1852). Accorso Carlo dalle Fiandre; si ritrassero i Turchi: e l'imperatore che stavasi in grande pensiero di quel formidabile nemico chiese od impose una lega dei principi e degli stati italiani. Obbedirono il duca di Milano, quello di Ferrara, di Savoia, di Mantova, le repubbliche di Genova, di Lucca, e di Siena, il pontefice Clemente, negaronsi i Veneziani (1853). Ma nulla fecero; e fra tanto il papa maneggiava secreta-

mente col re di Francia per disposare Caterina de Medici. ancor giovinetta, e figlia di Lorenzo duca di Urbino ad Enrico d'Orleans secondogenito di Francesco, che fu poi re Enrico II. Filippo Strozzi condusse la fidanzata in Francia, e lo stesso Clemente andò a Marsiglia a benedire quelle nozze, e forse ad aprire nuove pratiche col re, che non avea deposto la speranza di ricuperare i possessi d'Italia. Strano inviluopo d'intrighi: perchè Clemente avea sollecitato caldamente da Carlo imperatore la mano di Margherita sua figliuola naturale per Alessandro de'Medici; della qua'e unione celebraronsi g'i sponsali, non le nozze, per la funciullesca età della imperiale bastarda. Se non che morto Clemente VII, fug'i surrogato Paolo III (cardina'e Farnese) uomo di perduti costumi, ma che protestavasi amico di pace, e volea condurre a buoni accordi i due maggiori contendenti (1534). Ed ecco sul cadere dell'anno 1535, morendo Francesco II Sforza, gl' imperiali occupavano il ducato di Milano. Francesco I pretendeva non avere rinunciato che al solo Sforza, male intendere Carlo di rivendicare quello Stato siccome feudo vacante dell'impero: nè ponendo modo a quell'ardentissima e funesta brama di voler pure un piede in Italia, strettosi in brutta alleanza coi Turchi (che l'emulo suo aveva abbassato in Ungheria, e che novellamente avea offeso assaltando Tunisi nido dei pirati, e costringendo il signore di quella contrada a vassallaggio di Spagna), inviò di qua dall'alpe un esercito sotto il governo dell'ammiraglio di Chabot di Brion, ed occupò gli Stati di Carlo III duca di Savoia rimasto fedele all'imperatore (marzo 1536). Carlo V accorse da Napoli, mentre il da Leyva campeggiava i Francesi in Piemonte; i quali si trovarono in breve a mal partito, anco perchè il marchese di Saluzzo disertando le bandicre regie s'era posto coi cesarei. Carlo, secondato a malincuore dal Doria, fece una punta in Provenza: ma non ebbe fortuna, e la guerra si ridusse di nuovo in Piemonte, doloroso campo di gare straniere. Una tregua fu fermata

in Nizza, auspice il pontefice Paolo III; ma per poco posaronsi le armi, invelenendo le ire la contesa pel feudo del Monferrato, vacante per la morte di Bonifazio Paleologo ultimo marchese. Ambivalo Carlo III duca di Savoja, lo voleva il marchese di Saluzzo; ma Carlo V davalo a Federigo Gonzaga di Mantova, e nella famiglia Gonzaga rimase poi per un secolo. Poco stante continuando i negoziati tra Carlo e Francesco, quegli per paura della ribellione della Fiandre, sollevate contro al despotismo di Cesare, promise al re di accordare l'investitura di Milano a Carlo terzogenito di Francesco; ma compressa la rivolta, e allontanato il pericolo, ne investi lo stesso suo figlio Filippo. Francesco che avea in Francia splendidamente accolto l'imperatore quando movea a punire i Fiamminghi, e che gli avea tenuto fede, allorchè si vide schernito, infuriò; e ricongiuntosi con Solimano sultano dei Turchi, nella contea di Nizza, in Piemonte, alle frontiere di Fiandra ferocemente assaltò gl'imperiali, mentre l'armata francese colle galee de' pirati ottomani disertavano le marine italiche. L'esercito di Carlo comandato dal marchese del Vasto toccò una grande disfatta a Ceresole (aprile 1544) dai Francesi capitanati dal conte d'Enghien. E da una parte Arrigo VIII d'Inghilterra già nimicissimo di Cesare, strettosi improvvisamente a lui, assaltava Boulogne di Francia; e re Francesco, che avea in Francia e in Piemonte perseguitati atrocemente i novatori religiosi, dava mano alla lega dei principi luterani di Germania che osteggiavano l'impero. Paolo III riuscì a comporre quelle ire; e la pace tra Francia e l'Impero fu segnata a Crespy (settembre 1544) con promessa di dare una principessa austriaca a Carlo d'Orléans, colla sospirata investitura milanese per dote alla fidanzata. Ma essendo morto quel principe, la promessa si risolse in nulla. Nè per allora fu turbata la pace tra i due potenti.

Paolo III molto più avveduto di Clemente, e nen mano di lui cupido di avanzare sua famiglia, dopo avera areato gonfaloniere di S. Chiesa Pier Luigi suo figlio naturale, pessimo fra i ribaldi di quella età, stava preparandogli uno stato sovrano con un lembo d'Italia. Nell'anno 1538 ottenne per lui da Carlo V il marchesato di Novara, dopo averlo insignito del titolo di duca di Castro e Nepi. Nè pago di quel tanto, annuente l'imperatore, eresse in ducato e concesse a Pier Luigi Parma e Piacenza. Quel nefandissimo vinse nella prova di tiranno lo stesso Alessandro de' Medici; ma la fine fu uguale. Nel 1547 i nobili di Piacenza, e segnatamente gli Anguissola, i Landi, i Gonfalonieri, i Pallavicini, non potendo più oltre tollerare quello insopportabile giogo, istigati da Don Ferrante Gonzaga governatore di Cesare a Milano, assaltarono improvvisamente, e trucidarono il Farnese nel proprio palazzo (dicembre 1547). I congiurati ben gridarono e libertà e impero (!) »; ma il popo'o non si mosse; ed il Gonzaga che avea soffiato nell'impresa, non senza il consenso dell'imperatore, il quale stavasi in grande sospetto del pontefice inchinevole alle parti di Francia, occupò colle armi Piacenza, mentre le milizie della Chiesa mantenevano Parma all'obbedienza di Ottavio Farnese, figlio dell'ucciso. E per allera non fu altro.

Pochi mesi prima un'altra congiura aveva insanguinalo Genova; la quale di libera repubblica aveva il nome, non la sostanza, chè l'autorità di Andrea Doria, afforzata dal favore di Cesare, reggevala ad oligarchia, se non a modi di assoluta signoria. Giannettino Doria nipote di Andrea insolentiva verso i nobili delle antiche parti nemiche di sua famiglia. Quella superbia non volle più oltre patire Gian Luigi del Fiesco conte di Lavagna, odiatore occulto dei Doria, e ambiziosissimo. Tramò con molti patrizi di rovesciare il principalo degli avversari, e sì intese con Francia per averne aiuti. I congiurati dieder di piglio alle armi, e nel primo scontro Giannettino fu ucciso; ma lo slesso Fiesco mentre nell'oscurità della notte saliva sulle navi del Doria per impadronirsene, traboccò per caso in

mare, ed affegò: onde, fallito il colpo, Andrea Deria venes, dicò ferocemente quella rivolta col sangue di melti de'suoi nemici, che perirono per mano del carnefico.

Nella Toscana Cosimo fatto sicuro della protezione imperiale, non pago di avere sanguinosamente puniti i fuorusciti cadutigli nelle mani, non dubitò di allontanare da sè gl'importuni consiglieri palleschi, il Guicciardini sovratutti; il quale ebbe troppo tardi a sperimentare qual premio si spetti a chi ponendo sua fede ne potenti, rinnega la patria. Maestro d'infingimenti, e nelle cupe arti di tirannide, il duca a poco a poco tra per violenza e per astuzia ridusse ogni autorità in propria mano, e mutò lo-Stato in sepolcro. Guatava sospettoso alle vicine repubbliche di Siena e di Lucca, e consapevole del desiderio del maggior padrone ne tramava la perdita. A Lucca gli ordinamenti non erano affatto popolari, non del tutto aristocratici; e la sua picciolezza, e la prudenza e sommessione addimostrata verso l'imperatore l'aveva fino allora fatta salva dalla forestiera prepotenza. Cosimo bramava riunirla agli Stati, e secretamente maneggiava per provocarvi qualche scandalo, che a Carlo rendendola invisa, agevolasse i suoi disegni. Francesco Burlamacchi, gonfaloniere della repubblica, sognò di restituire la libertà alle repubbliche toscane, primo passo al risorgimento italiano: pensava far nodo colle città di Pisa, di Pescia, di Pistoia intolleranti del giogo mediceo, con Siena che libera temeva della propria indipendenza minacciata da Cosimo; con Bologna mal soffrente il governo dei papi; e faceva assegnamento sugli aiuti di Francia, dove i figlipoli di Filippo Strozzi, fuorusciti, per reputazione e per ricchezze potenti a quella corte, maneggiavano occulte pratiche per una sollevazione toscana. D'altra parte sapeva Carlo V impacciato in grossa guerra politica e religiosa in Germania. per opera della lega Smalcadica de' principi luterani. Ma la cosa non fu così segretamente condotta, che non ne pervenisse avviso a Cosimo, il quale prontamente ne avverti Cessre. L'imperatore costriuse Lucca a mutare gli ordinamenti, e ridursi quasi ad oligarchia, e volle nelle proprie mani il Burlamacchi. Il quale preso e contro ogni diritto delle genti menato a Milano, fu acerbamente martoriato, e mandato a morte!

Siena, la quale avea già dovuto restringere il proprio statuto secondo i voleri di Carlo, avea pure per maggiore obbrobrio sofferto che una cittadella fosse a spese del Comune edificata, e che quella fosse presidiata dagli Spaginuoli, non a pretezione, ma a freno di sue libertà. Le ribalderie e le rapacità dei castellani di Cesare indussero i Sanesi ad invocare gli aiuti di Francia, e persino del Turco: e le navi spagnuole, francesi ed ottomane contendendo per quel possesso devastarono quelle marine. I Francesi ebbero la fortezza: Cosimo, permettendolo l'imperatere mandò Gian Giacomo Medici (di Milano) marchese di Marignano ad assediarla; e quella guerra fu eroicamente sopportata dai Sanesi, e valorosamente combattuta dai Francesi capitanati dal Montluc e poscia da Pietro Strozzi da prima vincitore, poi disfatto alla battaglia di Marciano (agosto 1554). L'infernale genie del marchese di Marignano, e l'ira di Cosimo vi adoprarono ogni più feroce argomento di distruzione, e di terrore, tal che orrida fama ne ebbero pure in que' tempi di tristizie. I prigioni di guerra caduti nelle mani degli assedianti furono, per cagion d'esempio, appiccati! La fame costrinse la città e il presidio agli accordi: furono simili a que' di Firenze, e furono come quelli osservati. Gli Spagnuoli per altro nen ne lasciarono tosto il possedimento al duca; e quando più tardi gliel' abbandonarono, tennero in ubbidienza di Spagna Orbetello, Telamone, Porto d' Ercole, che furono poi detti i Presidj; perche Siena, perdute le spiagge marittime, ebbe ogni suo commercio rovinato, nè più risorse (1555).

Miglior ventura ebbero i tumulti che in quel tempo agitarono Napoli. Paolo III e il vicerè di Napoli don Pietro di Toledo con triste gara volevano dotare quello Stato del tribunale della Santa Inquisizione, conciossiachè le dottrine de' novatori germanici si andassero diffondendo e trovassero molto favore in Italia. Ma intendeva il papa. che il S. Ufficio fosse secondo l'uso romano, e da Roma tenesse autorità; voleva il vicerè, ossia Carlo, introdurvi l'inquisizione di Spagna, atrocissima, e per poco dalla Sedia Apostolica indipendente, strumento ben più acconcio a politica tirannide. Spavento e indignazione commossero gli animi de' Napoletani, nè le ambigue parole. del vicerè odiatissimo valendo a calmarli, nobili e popolani levarono romore e presero le armi. Il vicerè tentò il solito espediente della violenza, e de supplizi: ma la sedizione per quella via non che piegare si fe' più minacciosa; onde alle zuffe succedute le pratiche, e inviati oratori a Cesare, ottennero i Napoletani che dell'odiato tribunale spagnuolo più non si facesse parola. Moriva in quel mezzo Francesco I di Francia (an. 1547), e gli succedeva Enrico II sposo di Caterina de'Medici : continuava la guerra contro l'Impero; e il Piemonte al solito ne andò corso e straziato dai Francesi e più orribilmente dagl'imperiali e dagli Spagnuoli. Onde avvenne che Emmanuel Filiberto, il quale per la morte di Carlo III duca di Savoia suo padre trovossi ad ereditarne gli Stati (1553). pensò essere miglior partito starsi in Germania al servizio. militare dell'impero, attendendo giorni più tranquilli per ricuperare l'avito dominio. E poco di poi usciva di vita il pontefice Paolo III (an. 1549), a sui l'avidità del principató domestico costò la vita del figlio, e la perdita di Piacenza, la quale non fu che più tardi restituita ad Ottavio Farnese duca, sposo di Margherita d'Austria vedova di Alessandro de' Medici. Aveva Paolo III approvata e consacrata quella famosa compagnia di Gesù: la quale, istituita dallo spagnuolo Ignazio di Lovola, opportunamente sorgeva per combattere a pro della sedia apostolica il

terribile nemico della Riforma (1), e fu poi argomento di potenza e di scandali alla Chiesa romana. Pontificò Giulio III (del Monte) (an. 1550), che a sproposito confermò la sovranità dei Farnesi, il cui dominio era per lo meno diminuzione del dominio ecclesiastico. Moriva nell'anno 1555, e dopo il breve pontificato di Marcello II (card. Cervino) fu assunto Paolo IV (cardinale Caraffa), nemico giurato d'Austria e di Spagna. In quel mezzo Carlo V, svanito il sogno della monarchia universale, umiliato dai disastri provati nelle guerre germaniche, sazio se non infastilito di pompe e di omaggi, fors'anco accorato dalla crescente e molesta ambizione del figlio Filippo, al quale dando l'investitura del ducato di Milano (1540), poi il governo di quello Stato e di Napoli, aveva destata inestimabile sete di maggiore imperio, negli anni 1555 e 56 rinunciò al figlio i Paesi Bassi, e poscia il reame di Spagna e le terre del Nuovo Mondo. Ma gli Stati dicasa d'Austria e la corona imperiale non potè trasmettere a Filippo; chè i germanici pensatori già mal sofferivano di accomunare le loro sorti con quelle di Spagna, e sopra ogni altra cosa temevano l'intolleranza religiosa e l'introdursi dell'inquisizione spagnuola: e gli stessi principi tedeschi cattolici che stringevansi intorno a casa d'Austria, come i protestanti intorno a casa di Sassonia, non avrebbero allora sofferto che il capo dell'impero si scostasse dal diritto germanico, e la corona elettiva tentasse mutare in ereditaria (2). Però Carlo V dovette cedere gli Stati

(1) Vedi l'Appendice apposta a questo Capo.

<sup>(3)</sup> Giova qui ricordure l'ordinamento dell'Imperio a questa età, per quanto consente la brevità di una nota. — Per la bolla d'oro, o statuto imperiale, promulgiza dall'imperatore Carlo IV di Lucemburgo nell'anno 1336, col consenso degli Stati germanici (principi e città) fu confernato Il principio etettivo della corona, attributio it titto e l'ufficio di elettore, ai sette principi di Magonta, Colonia, Treveri (arcive-covi), di Bosmia (re, di Sasonia, del Barandeburgo, Pelatino e di; Baviera. Quella dignità fu ereditaria ed inerente al dominio, e fu donata di grandi prerogative. Di più furno in quella stabilite le norme

e la corona imperiale a Ferdinando suo fratello, giò re d'Un, heria e di Boemia (pel diritti ereditari di sua mog'io Anna sorella di re Luigi II, ucciso a' Mohatz nella guerra contro il Turco (1826)) ed eletto e proclamato re de'Romani nel 1831 dai principi elettori. Dopo quella rinuncia Carlo V si ridusse in un convento dell'Estremadura, dove filusofando o' lanciulleggiando come ad altri parrebbe, di là a poro morì consunto da febbro e da noia. Come tutti i potenti fortunati ebbe lodatori e panegristi senza fine, al pari di Augusto, al quale per molti modi rassonigliava ne' vízi e ne' pregi minore assai, non nella fortuna. Qual' bene operasse a pro d'Italia, anzi di Germania e di Europia, non sapremmo vedere, oltre la sterile impresa di Tunusi; quanto male, ciascuno sel vede per poco che

per il primato e la prerogativa imperiale, per la pace, per la guerra, per la reciproca difesa, per le varie giurisdizioni, per i contributi, ecc. Ciò però non valse ad impedire le lotte e le guerre intestine; onde imperante Massimiliano, nell'anno 1495, alla dieta di Worms si cercarono nuovi provvedimenti, ed una Camera imperiale su istitulta perchè arbitra pronunciasse nelle contese tra gli Stati e i principi. Essa siedè primamente a Wetzlar, poi a Francfort, a Worms, a Norlmberga, ad Augusta, a Ratisbona, e finalmente a Spira, Dopo il trionfo della riforma, i Protestanti vi ebbero luogo e suffragio al pari de' Cattolici .--L'imperio era poi diviso in grandissimo numero di arciducati, ducati, principati, margraviati, langraviati, arcivescovati e vescovadi, contee, signorie, città libere ed imperiali, tutti aventi qual più qual meno parte al suffragli nella Dieta, ma compresi tutti in dieci Circott con un principe direttore o presidente, con principi convocanti, un capo-luogo, una matricola che stabillya l'imposta federale e il contingente d'armati. Brano i circoli d'Austria e di Borgogna (questo di nome apparteneva all'impero e comprendeva le Fiandre) entrambi sotto il dominio della Casa d'Absburgo o d'Austría, il circolo di Baviera, di Svevia, dell'Alto Reno, del Basso Reno, di Franconia, di Westfalia, di Alta Sassonia e di Bassa Sassonia. Le famiglie principesche più cospicue e più potenti, oltre la casa d'Austria, erano quelle di Sassonia divisa in elettorale od Brnestina, e ducale od Albertina, di Brandeburgo, di Wittelsbach primogenita o Palatina, di Wittelsbach minore o di Baviera, di Brunswick, di Assia, di Mecklemburg, di Wartemberg, di Bade, di Pomerania e di Cleves, I possessi dell'ord ne Teutonico furono trasformati da Alberto di Brandeburgo gran mastro in istati ereditari (1525).

rammenti Firenze, Siena, le guerre del Piemonte, la guerra smalcaldica, e i furori della Riforma non sedati, non compressi, l'Italia e le Fiandre gettate nel dominio Spagnuolo, che vedremo pessimo fra quanti furono tra noi sopportati.

Paolo IV, pontefice nepotista, iracondo, esageratore spietato delle barbarie inquisitorie, cattivo papa, pessimo principe, avversava per altro la dominazione austro-ispana: onde non che riconoscere Ferdinando imperatore, aveva promesso ad Enrico II, re di Francia, di dargli l'investitura di Napoli e di lasciargli occupare il ducato di Milano se l'aiutava a cacciare gli Spagnuoli dall'Italia. La guerra sospesa per la tregua di Vercelli (febbraio 1536), si riaccese rabbiosa tra Francia e l'Impero; e per peco stette che il duca d'Alba, di feroce ricordanza, rinnovesse il saccheggio di Roma colle genti imperiali. Ma dovette retrocedere per opporsi ai Francesi che sotto il governo del duca di Guisa apparivano minacciosi nell'alta Italia. Fra tanto la guerra fatta più grossa nelle Fiandre condusse alla battaglia di S. Quintino (agosto 1557); dove gli Spagngoli rinforzati da 12 mila Inglesi, capitanati dal conte di Egmont, e dal duca Emanuel Filiberto di Savoia governatore delle provincie fiamminghe, diedero una terribile rotta ai Francesi. L'operosità e il coraggio del duca di Guisa e di Piero Strozzi capitani di Francia e la dappocaggine di Filippo II re di Spagna salvarono la Francia: la pace di Cateau-Cambresis (aprile 1589) riordinava o malmenava le cose italiane tutte in favore di Spagna, ma restituiva al duca Emanuele Filiberto di Savoia gli Stati del Piemonte. Il papa, rimasto solo, dovette piegare ad accordi: e morì poi pochi mesi dopo lasciando di sè tale eredità di odio, che il popolo si levò in arme, assaltò ed appiecò il fuoco al palazzo dell' inquisizione, liberò i prigioni; abbattè le statue del pontefice e il nome suo cancello dai pubblici monumenti e per poco non trucido i parenti e fantori del Caraffa, che a stento si salvarono.

Furie di plebe schiava, che insaniva contro i morti e contro i marmi, e sopportava paziente le percesse dai vivit

## APPENDICE 1.

# Prospetto geografico-politico dell'Italia dopo la pace di Cateau-Cambresis.

Dopo sessant'anni di lotta tra le potenze straniere che si disputavano la signoria d'Italia, la vittoria era rimasta all'Impero; e per la successiva rinuncia degli stati posseduti da Carlo V, Spagna acquistava nella penisola il predominio che per tanto tempo vi avea mantenuto Lamagna. I Francesi poi, secondo il detto di quella età, aveano trovato in Italia il loro sepolero. Eppure gl' Italiani avevano salutato l'apparire del vessillo di Francia di qua dall'alpe, siccome alba foriera di nuova vita e di libertà; e certamente in quel tempo la potenza dell'impero era di molto abbassata e la vecchia tradizione ed il prestigio dell'autorità di Cesare, se non totalmente spariti, erano grandemente offuscati per le nequizie dei tirannelli grandi e piccoli, che per autorità imperiale governavano o piuttosto manomettevano gli Stati italiani, e segnatamente peril poco o niua conto in cui gl' Italiani avevano avuto l'imperatore Massimiliano, che vide fiaccato il suo orgoglio nei campi della Venezia e sotto le gloriose bastite di Livorno, Girolamo Savonarola, agitatore di riforma e di libertà, aveva riposto fede nel soccorso di Francia per il doppio scopo di restituire all'evangelica purezza e santità la Chiesa romana bruttata dai Borgia, convocando il Concilio, e per rinnovare forse la nazione italiana, rinnovando la gloriosa repubblica fiorentina. Ma nè Carlo VIII, nè Luigi XII. nè Francesco I degnarono un istante considerare l'Italia e gl' Italiani altrimenti che merce o preda di conquista, buona a sfruttare, a barattare, od a vendere.

E nel mentre che i Francesi, a confessione dei loro medesimi storici contemporanei, mettevano in opera tutti gli argomenti che li rendevano, più che odiati, esecrati; ingiustizie, insolenti soprusi, violenze, depredazioni, rapine, uccisioni, oltraggi alle cose più sante, ai sentimenti più cari di quelli di cui volevano apparire i liberatori; e presumevano fondarvi una dominazione di conquista senza diritto e senza prestigio , sdegnando a fronte de' popoli italiani, che avevano a vile, di cercare altra autorità oltre a quella della forza. Rinunciando in tal guisa a valersi dell'unico espediente che poteva favorire i loro disegni, a ridestare e proteggere la libertà degli Stati, con che sarebbero riusciti a fortificarsi di buone alleanze, e ad abbassare la potenza dell'impero, essi furono in Italia come harbari che tentavano conquiste a modo di pirati o di Turchi: e quando l'imperio sotto la robusta e fortunata mano di Carlo potè alle larve della tradizione congiungere la forza delle armi, Francia fu discacciata e respinta oltr'alpe, stremata da inutili sforzi, non riportando che le giuste e pur troppo inutili maledizioni dei popoli italiani iniquamente da lei suscitati, poi vilipesi, manomessi e scelleratamente traditi. Gli atti insolenti di Carlo VIII in Fiorenza, quantunque valorosamente vendicati dalla fiera disfida del Capponi, il tradimento di Pisa, il sacco e le stragi di Fivizzano, di Montefortino e di Montesangiovanni furono le primizie dell'intervento francese nelle cose italiane: l'iniqua ed assurda lega contro Venezia, lo strazio e i supplizi di Genova, il sacco di Brescia furono i doni di Luigi XII: Fiorenza due volte abbandonata ai nemici della sua libertà; la congiura dello Sforza e del Morone con tanta infamia rivelata a Carlo V; il sacco di Pavia per vendicare su d'innocenti cittadini la rotta toccata tre anni prima dagl'imperiali, furono i pegni del patrocinio che ne prometteva il re cavaliere Francesco I. - Questo abbiamo voluto ricordare ai giovani lettori, poichè allora, come in appresso, fu sempre delirio degl'Italiani attendere

gli aiuti di Francia per ottenere libertà e per risorgere a nazione indipendente; nè tampoco dalla Francia repubblicana, ma dalla Francia feudale, monarchica, dispotica; cioè non solo quando quel mutabile popolo inaugurava i principii di una nuova era sociale, ma pur anco quando per istrana contraddizione stassi soggetto e prostrato sotto il peso di gloriose o di ribalde dittature. E questo funesto sogno di mente inferma, anche dopo recenti e dolorose prove, non è per anco dileguato; onde e parrebbe che agl'Italiani gl'insegnamenti della esperienza, sopportati a loro gran costo, nulla più avessero profittato di quelli che lasciava già scritti nelle memorabili sue pagine Niccolò Machiavelli.

Abbandonando questa digressione che ne condurrebbe più in là di quanto comporti la ragione di questo compendio, gettiamo uno sguardo sulla divisione geograficopolitica d'Italia dopo la pace di Cateau-Cambresis e troviamo la penisola partita in poco più di dieci Stati tra grandi e piccoli, qual più qual meno indipendente, quantunque sulla maggior parte di essi per ragione d'interessi o per forza di circostanze sovrastasse la dominazione spagnuola. - Restituiti ad Emanuel Filiberto gli Stati di Savoia e Piemonte dalle Alpi alla Sesia, rimasero temporaneamente Torino, Chieri, Pinerolo, Chivasso e Villanuova d'Asti in mano ai Francesi finchè fossero chiarite certe pretese di Francia pei diritti di Luigia di Savoia madre di Francesco I, mentre per compenso o per ragione di politico equilibrio tenevano gli Spagnuoli Asti e Vercelli. - Anche i marchesi di Saluzzo già vassalli dei duchi di Savoia pretendevano a quell'ora di starsene indipendenti.

Il ducato di Milano e d'Alessandria, coi feudi imperiali della Liguria, collo Stato dei Prusidii, i reami di Napoli, di Sicilia e di Sardegna rimasero a Filippo II di Spagoa, che per l'abdicazione di Carlo V suo padre aveva diviso i vasti domini collo zio Perdinando I d'Austria imperatore.

La Repubblica veneta conservò il territorio dall' Adda

all' Adriatico insieme co:l' Istria e colla Dalmazia fino a

Gli stati di Mantova e Monferrato riuniti nella casa Gonzaga col titolo di duchi.

La Repubblica di Genova conservava il dominio delle riviere, frastagliate dai feudi, e il possesso di lla Corsica. Parma e Piacenza, questa per altro occupata dagli Spagnuoli, furono restituite al duca Ottavio Farnese.

Modena, Reggio e Ferrara (questa come feudo della Chiesa) ad Alfonso II d'Este.

Toscana tutta, compresa la spenta repubblica di Siena, meno i Presidii, la repubblichetta di Lucca e il principato di Massa rimase a Cosimo de'Medici.

Gli stati romani da Bologna a Roma racchiudevano il piccolo ducato d'Urbino conservato ai della Rovere, e la microscopica repubblica di S. Marino rimasta in tutte le vicende indipendente e libera tra i suoi gioghi (1).

A questo modo la dominazione spagnuola assira sulle più ricche provincie, alle due estremità d'Italia, padrona delle due maggiori isole e quasi del Mediterraneo, signo-reggiava direttamente sopra la metà delle terre italiane e indirettamente su quasi tutto il resto per le sileanze con cui aveva a se legati Savoia, Genova e Toscana. Tranne la sola Venezia che stavasi misteriosamente neutrale ed in segreto odiava Spagna, tutta Italia era si piedi di questi uuovi e pessimi padroni.

<sup>(4)</sup> Ommettlamo I enumerazione di que principati che non uscirono mai dalla sfera di vassalli, e che non ebbero alcuna parte nelle vicende tallane, confondendosì a poco a poco nelle signorie che ancera sopravvivono. Tall furono i duchi e principi di Massa e Carrara (Cibo), i deci della Mirandoa (Pico.) i principi di Morellara (Gonzago), i principi chi della Mirandoa (Pico.) i principi di Morellara (Gonzago), i principi di Correggio, i duchi di Guastalla, i principi di Monzoo ed altri motil principazio che Rousagne.

#### APPENDICE II.

### La Riforma.

Ci siamo prefissi di astenerci rigorosamente da qualunque dissertazione sulle controversie religiose che agitarono la Chiesa, per ciò che si riferisce alla sostanza dei dommi, o dei canoni, teologici od ecclesiastici, che ne formarono per tanti e vari modi il soggetto : e solo toccammo alcuna volta di quelle che ebbero qualche influenza sulle cose politiche d'Italia. Non è lecito però passare sotto silenzio il grande avvenimento della Riforma, parlando del secolo XVI: per le cause che la suscitarono, per le circostanze che l'accompagnarono, per gli effetti che produsse e per l'amplissima sfera in cui esercitò la sua potente azione, fu non tanto una crisi religiosa, uno scisma nella cristianità, ma fu ancora una grande scossa politica e sociale; conciossiachè l'agitazione della Germania estesa alle altre nazioni dell'Europa offerse ai pensatori il destro di risvegliare i popoli dal loro letargo, ed infiammandoli primamente del bisogno della libertà religiosa, li trassero facilmente a desiderare le libertà politiche, e poscia a combattere per quelle. Non potendo in così breve spazio trovare qui luogo un più diligente esame delle cause, delle fasi e delle conseguenze della Riforma, staremo paghi a ricordare il grosso degli avvenimenti.

Sul principio del secolo XVI la Chiess romana, come vedemmo, era ben Iontana da que'tempi in cui i pontefici vedevano a'loro piedi gl'imperatori, e la regione di 
Stato farsi muta o pieghevole sotto i fulmini del Vaticano. 
I papi a quest'ora molto più sulla politica, avendo a cuore di conservare od accrescere il potere temporale ecclesiastico, e di sollevare le loro famiglie al principato, molto più di quanto zelessero la purezza e la santità del co-

atume e la disciplina ecclesiastica acandalosamente rilassata, erano spettatori indulgenti, e qualche volta compilici delle nefandità, delle violenze dei grandi potenti, dei simoniaci mercimonii, pei quali i principi della Chiesa vendevano od acquistavano favori. D'altra parte i prelati, i cardinali, i nipoti e i favoriti dei pontelici, tranne poche eccezioni, gareggiavano per ogni via illecita e turpe ad accumulare vescovadi, abbazie, prebende, benefiri, alte e lucrose dignità; cosicchè le enormi ricchezze ingordamente ammassate (Dio sa con quali mezzi, e a detrimento di quanti) erano principale cagione della generale coruttela dell'alto clero, ed argomento di scandalo per tutta la Cristianità.

Ben è vero che qualche pontefice ed alcuni insigni uomini della Chiesa avevano sentita ed annunciata la necessità di una severa riforma; ma i tempi e gli nomini erano riusciti avversi a que generosi tentativi, che allo sgraziato Savonarola costarono la vita. Dovemmo per legge di storica verità ricordare i vituperil di Alessandro VI, le cui gesta certamente non poco contribuirono a che nella cristianità venisse meno la riverenza al Capo della Chiesa. Giulio II coll'impetuosa sua indole, colle sue furie, e sopratutto col prodigare le scomuniche e gl'interdetti a proposito di contese temporali, e il più delle volte in ingiuste aggressioni, non valse certo a ristorarla. Le magnifiche prodigalità di Leone X, quel che dicemmo baccanale che si levò per lui e intorno a lui di poeti e di artisti, dove a un tempo si fe' getto dei tesori ecclesiastici e di ogni legge di buon costume, per tacere della sua doppia fede e delle sue politiche perfidie e violenze, fornirono nuovi argomenti a quelli che per vera pietà o per invidia o per altre cause levavano la voce contro la Sede romana. Nella Germania, per antichissima tradizione più che altrove crescevano i germi di avversione e di resistenza al potere pontificale: se non che quel sentimento di gelosia, di diffidenza e talvolta d'ostilità che già aveva eccitati gl'impe-

ratori, i vescovi e i principi germanici contro i pontefici, soffocato e compresso per ragione di Stato e per l'interesse delle due autorità, era in quell'ora disceso nell' ordine de' dotti, de' filosofi, de' pensatori, del clero inferiore. Già un secolo prima Giovanni Huss erasi fatto interprete e apostolo di una dottrina di riforma religiosa e sociale, per la quale intendeva restituire la Chiesa alla primitiva semplicità, abbassare l'autorità assoluta dei papi, in pari tempo accennando il bisogno di meglio spiegare e applicare la legge di fratellanza bandita dal Vangelo. Ma inopportunamente a queste idee mescolando le quistioni sui dommi teologici, agevolò a suoi nemici la via per bandirlo empio, eresiarca, apostata e degno d'ogni peggiore supplizio. Sigismondo imperatore lasciò bruttamente violare il salvocondotto imperiale, sotto la cui fede Giovanni Huss era comparso davanti ai Padri convocati a Costanza: il Concilio lo mandò al rogo (1414). Toccò ugual sorte Girolamo da Praga; ma le ceneri di Girolamo e di Huss gettate al vento suscitarono nuovi campioni di quella causa sciagurata: e la guerra feroce pegli Hussiti e Taboriti condotta dal selvaggio Giovanni Ziska e da Procopio desolò la Boemia per quasi venti anni, e quantunque soffocata lasciò le scintille di un più terribile incendio, che non molto tardo a ravvivarsi. Una poca favilla ridestò quelle fiamme. Leone X trovando esausto, nè sapendo come ristorare il tesoro apostolico dilapidato dalle sue profusioni, bandi certe bolle d'indulgenze congiunte ad un accatto di danaro per tutta cristianità, al doppio scopo (e' diceva) d'intraprendere una crociata contro il Turco, e di continuare e condurre a termine il maggior tempio cattolico intrapreso da Giulio II. Un frate Tetzel dell'ordine dei Domenicani, che aveva con altri l'incarico di distribuire quelle indulgenze e di raccogliere le offerte dei fedeli, capitato in Germania, e segnatamente in Sassonia, vi si adoperò coi modi più sconvenienti e scandalosi. L'atto inverecondo increbbe ai veri fedeli: indispettivane

il principe elettore di Sassonia; e ne provarono indignazione e rancore altri ordini religiosi, e specialmente gli Agostiniani, i quali pretendevano di avere per consuetudine o per altro il diritto di bandire le indulgenze romane. Di quelle ire si fece interprete un Martino Lutero monaco agostiniano di Eisleben, d'animo ardente, entusiasta, di grandissimo ingegno, ma che all'orgoglio e all'ambizione accoppiava una fantasia sbrigliata, facile a trascendere agli eccessi della pietà, come a quelli della superstizione e della credulità la più volgare. Per sottrarsi alla tempesta delle giovanili passioni si era gittato nel chiostro; e nella prima ebbrezza della vita ascetica venne a Roma, quasi ad ispirarsi alle fonti più pure di quella religione, alla quale egli aveva consacrato il cuore e la mente. Lo spettacolo che gli offerse la città santa, colmandolo d'orrore. commosse potentemente quell'anima di fuoco: e ritornato in Germania s'apprestò a combattere con tutte le forze ciò ch'ei chiamava l' abbominazione del Santuario. Dopo essersi per qualche tempo peritato sul colpo ardito che meditava, pubblicò ed affisse alla chiesa di Wittemberg alcone tesi, con cui apertamente impugnava l'abuso delle indulgenze, ma non per anco l'autorità del pontefice, al quale sottometteva la propria dottrina. A quel segnale si scatenarono le ire e le passioni lungamente compresse : e i conforti degli uni, e le paure o le minacce degli altri solleticando ed eccitando l'orgoglio del novatore, di passo in passo venne ad aperta rivolta, e levò la bandiera della riforma negando l'autorità dei papi, le decretali e le bolle pontificie, molti de' dommi e de' riti fino allora accettati. il celibato de' preti, rinnovando e propugnando alcune delle dottrine di Giovanni Huss e di Wicleffo già condannate a Costanza. Tutta Germania ne fu agitata; e molti de' principi tedeschi, a capo dei quali stava Federigo elettore di Sassonia accolsero la nuova dottrina e si prepararono a difendere e a sostenere scopertamente Martino Lutero contro l'imperatore Massimiliano e gli altri principi catto-

lici. Carlo V succeduto a Massimiliano nell'anno 1519 esitò a dichiararsi contro Lutero; e si può affermare che se più tardi vi fu indotto, ciò avvenne più presto per considerazioni politiche che religiose; imperciocchè nel movimento della riforma e nel favore che le davano le potenti famiglie sovrane di Sassonia, del Wirtemberg, di Assia ed altre, ben a ragione egli vedeva una tendenza a sottrarsi al primato imperiale, e scorgeva giusta i suoi principii ed il suo orgoglio una ribellione alla suprema sua prerogativa. Fra tanto Leone X, che da prima secondando sua indole facile e leggera, aveva quasi disprezzato que' primi attacchi, sospinto e pressato da' suoi consiglieri lanciò una bolla, per la quale assegnando un breve spazio di tempo al novatore per rittrattarsi, condannava le tesi di Lutero come empie ed eretiche, e lui perdurante in quelle scomunicava e minacciava delle pene canoniche. Lutero rispose ripubblicando ed esagerando le sue dottrine, nelle quali fra le altre restringeva a tre il numero de' sacramenti: e per aggiungere agli argomenti teologici il prestigio degli atti esterni, nella chiesa di Wittemberg arse la bolla e le decretali, e scomunicò il pontefice (an. 1520). Il romore ne andò per egui dove; le fazioni invelenirono; e Carlo V sollecitato dai cattolici assuuse ufficio d'arbitro: perchè Lutero fu citato a comparire avanti la Dieta di Worms (an. 1521). Quantunque l'esempio di Huss e la più recente fine del Savonarola dovesse tenerlo in forse, Martino Lutero comparve avanti la Dieta, e sostenne le proprie dottrine. Carlo V non violò il salvocondotto, ma confermò la sentenza di bando che la Dieta promulgò contro il riformatore e i principali de' suoi aderenti. Questi protetto dall'elettore di Sassonia continuò l'opera sua; secondato ed oltrepassato da Zuinglio, che predicò la riforma nella Svizzera, da Carlstad nel Wurtemberg, da Melantone, da Ecolampadio e da altri; per modo che in grandissima parte degli Stati Germanici, specialmente del settentrione e del ponente, si diffusero e trionfarono le

nuove dottrine. Ma Lutero nel predicare la libertà religiosa, negando l'autorità del papa, e surregandovi l'autorità delle scritture colla libertà dell'interpretazione di quelle, non voleva la libertà politica : onde quando Nicola Stork, e dietro a lui Münzer giovandosi dell'agitazione. chiamarono i popoli della Sassonia, della Turingia, della Franconia e della Svevia a rivendicare i loro diritti, e proclamarono le antiche dottrine di Huss della fratellanza e dell'uguaglianza, dando così principio alla famosa insurrezione de' Paesani; Lutero si scagliò furiosamente contro alla nuova setta che dissero degli Anabattisti (1): non si rimase dal vituperarli, dal calunniarli, e scopertamente istigò l'elettore di Sassonia e i principi tutti a sterminarli col ferro e col fuoco. I contadini furono disfatti dal luterano Filippo landgravio d'Assia a Frantrenansen (1525): Münzer e i capi presi e suppliziati: ma gli Anabattisti sopravvissero malgrado atroci persecuzioni, e si diffusero per tutta Europa non ostante l'orrore che dovevano ispi-

<sup>(4)</sup> La parola Anabattista suonò lunga pezza come sinonimo di anarchico, di empio, di scellerato, di ladrone e di assassino. Ed invero gli eccessi a cui trascorsero gli Anabattisti nella guerra de Paesani emulareno quelli de' Taboriti condotti dall' energumeno Ziska. Ma non si vuole giudicare la dottrina e i precetti di quella setta dalle furie a cui trascesero uomini rozzi, ignoranti, che avevano mille ingiurie e mille offese sanguinose a vendicare. La dottrina degli Anabattisti si riassumeva nel principio della fratellanza per tutti quelli che erano stati ri- . generati dal battesimo; essi chiedevano di essere sottratti alle prepotenze del signori, di essere trattati come uomini, non come schiavi o bestle, di essere giudicati da' magistrati e non da' scherani, la facoltà di eleggersi i loro pastori, che le intollerabili imposte fossero ridotte a proporzione delle facoltà, che si abolissero le infami servità corporall, insomma a un dipresso quei diritti che dopo la rivoluzione francese sono dal più al meno riconosciuti per tutti i cittadini anche ne' governi foggiati a monarchia assoluta. Queste furono le domande che sporsero; e queste uno scrittore de nostri tempi, per tacere di tanti altri, (Cesare Canth) certo non sospetto di demagogia, trova pur giuste, se non che ne biasima la violenza. Nè saremo noi che la celebreremo; ma si può ragionevolmente dubitare che i paesani tedeschi potessero altrimenti riuscire, se si fossero contentati di supplicare e di aspettare la riforma dall'umanità dei loro padroni?

rare le accuse e le calunnie che da ogni parte si spargevano sui loro precetti. Fra tanto i principi che avevano abbracciata la riforma si collegavano per opporsi all'imperatore Carlo V; il quale per mezzo della Dieta di Spira (1529) tentò spegnere l'incendio proponendo un patto di tolleranza in aspettazione del Concilio ecumenico, ma proibendo in pari tempo la predicazione e diffusione delle nuove dottrine. La proposta imperiale non soddisfece ne i cattolici ne i riformati: i quali dall'avere protestato contro il decreto di Spira presero il nome di Protestanti. Alla Dieta trasferita in Augsbourg (Augusta) Melantone d'indole dolce e di modi concilianti presentò la confessione de' Riformati: ma fu respinta (giugno 1550): ed allora si formò tra i principi è le città della riforma la legache fu detta da Smalcalda (au. 1531), per difendere colle armi la loro credenza. Per altro una tregua detta dell'interim, segnata in Norimberga (1531) sospese la guerra civile e religiosa, ma per poco. In questo gli Anabattisti riprendevano le armi e s'impadronivano di Munster sotto a condotta di Giovanni di Leyda; ma i loro eccessi, e l'odio che loro portavano i cattolici e i seguaci di Lutero. li ebbero ben tosto revesciati (1855); e agli orrori della insurrezione tennero dietro gli orrori 'della vendetta, dei" supplizi e delle stragi. Intanto la guerra tra le duo leghe cattolica e protestante, che la paura di Francia e dei Turchi aveva sospesa, divampava dopo la pace conclusa da Carlo V con Francesco I, e una tregua con Solimano sultano dei Turchi; ma fosse politica, fosse impotenza, l'imperatore non la condusse con molto vigore; e poiche its papa Paolo III intendeva a convocare un Concilio ecumenico, fu proposto un nuovo interim a Ratisbona, quasi tregua religiosa fino alla decisione del Concilio. Rifiutarone i patti i protestanti; ed ai collegati di Sassonia elettorale. di Assis, di Wartemberg, di Meklemburg, di Brunswick, di Lecemburgo, di Anhalt, di Francfort, di Amburgo, di Norimberga si aggiunsero il re di Danimarca, l'arcivescovo

di Colonia, i vescovi principi di Schwerin e di Lubecca: e rinnovarono la lega per altri dieci anni. Carlo per altro? vinse i federati a Muhlberg; il Landgravio d'Assia e l'elettore di Baviera furono tra' prigionieri, e questi fu privato del trono dato a Maurizio suo congiunto, protestante, ma seguace dell'impero. Per poco trionfava l'imperatore: chè Maurizio punto dall' alterigia di Carlo e dal vituperio in cui era il suo nome, come di apostata e traditore, ma più d'ogni altra ragione spinto dal sospetto che Cesare intendesse a trasmettere la corona imperiale al figlio Filippo, primo passo alla monarchia imperiale ereditaria, volse le armi contro l'impero; e poco mancò che non sorprendesse" e facesse prigione lo stesso imperatore. Così Maurizio di Sassonia che aveva abbassata la fortuna de' riformati, più tardi la ristorava; e fermata lega secreta con Francia, un po' colla paura, un po' colle armi, strinse Carlo at patto di tolleranza segnato in Passau (an. 1552), nel quale si stipulava sopra ogni cosa la libertà religiosa. Il patto di Passau fu ratificato nella dieta di Augusta (an. 1885), e i diritti degli Stati protestanti, come Sassonia, Brandeborgo, Brunswick, Assia, Mcklembourg, Holstein, Palatinato, Baden, Wurtemberg, e la maggior parte delle grandi città imperiali furono riconosciuti uguali a quelli de' cattolici, senza rispetto alla differenza di religione. Ma se si posarono le armi, qui non ebbero fine le guerre di religione. -Fra tanto Lutero era morto (an. 1546), non senza assistere allo scisma che già divideva in più scuole o confessioni la Riforma, alle stragi degli Anabattisti da lui approvate se non fomentate, ed all'orribile guerra civile che desolò la Germania. Ulrico Zuinglio primo riformatore! della Svizzera, morto colle armi alla mano a Cappel, combattendo i cattolici, fu seguito ed oltrepassato da Giovanni Calvino; che all' opposto di Lutero, Intese a restituire la unità nel concetto della riforma, istituendo una Chiesa? protestante composta dei soli eletti, della quale volle essere il legislatore dispotico, rifacendo per tal modo il principio dell'autorità che Lutero aveva combattuto. Ginevra fu la Roma della riforma di Calvino (1535-1564); il quale nel suo incredibile rigorismo spinse la stravaganza fino a negare all'uomo la libertà, volendo per altro che stesse a sindacato de' propri atti. Nè le furono parole, perchè quelterribile novatore che divideva il genere umano in eletti e reprobi, e questi irremissibilmente dannava, predicò e sostenue doversi gli empi (cioè i non credenti nella sua dottrina) perseguitare e distruggere. E i fatti corrisposero-L'inquisizione ginevriua ebbe le sue vittime, l'anabattista Servet più illustre di tutte, vittima dell'odio di Calvino. Melantone e Teodoro Beza s'accostarono, e continuarono l'opera di quel fiero teologo; e nella Svizzera prevalse il Calvinismo che poi si estese in Francia, serpeggiò in Italia; e si sparse nell'Inghilterra e nella Svezia. Arrigo VIII re d'Inghilterra, che per avere scritto contro Lutero erasi ottenuto dalla Sede apostolica il titolo di Difensor della fede. guastatosi con Roma per miseri pretesti, si separò dalla Chiesa Romana Cattolica, e fecesi dal parlamento attribuire la supremazia della Chiesa Anglicana (1534). Ma il protestantesimo non vi prese radice che sotto il regno di Edoardo VI (1547). Nella Scozia il calvinismo fu introdotto e predicato da Giovanni Knox (1524); ma vi fu lungamente perseguitato.

In mezzo a tutte quelle vicende il concilio annunciato da Paolo III, convocato nel 1862, dopo molti contrasti, specialmente per opera delle corti di Francia e di Spagna, fu aperto in Trento (dicembre (1848) sotto la presidenza dei legati apostolici. Chiuso e riaperto sotto i, papi Giulio III, Marcello II, Paolo IV, fu chiuso definitivamente nel 1864 sotto il pontificato di Pio IV. Noi ci asteniamo espressamente dall'entrare, nella disamina delle riforme oprate, tentate o trascurate da quel consesso, perchè la materia spinosa non consente ad essere in brevi parole accennata. Diremo solo che picciolo fu il numero de' padri che sedettero a quel consiglio, minimo quello

de' vescovi e preti non italiani: quantunque non vi mancassero uomini illustri e riputati per dottrina e per virtù, come Reginaldo Polo, il Sadoleto, il Morone, il Foscarari, il Seriprando, il Comendone, e più celebrato fra tutti S. Carlo Borromeo. Ma fino dall'aprirsi di quello la forma e le prime decisioni furono tali che i protestanti dovevano necessariamente rifiutare dal comparirvi; e d'altra parte i principi cristiani, e segnatamente Carlo V e Francesco I, brigavano per ottenere dai padri decreti consentanei alle loro mire politiche. I gesuiti e il famoso Diego Lainez loro generale sostennero ad oltranza il primato della sedia romana, l'auterità suprema, infallibile, unica del pontefice, e trionfarono. Così per opera specialmente di questi nessuna concessione fu fatta che potesse riavvicinare i fautori della riforma: ma in quella vece l'intolleranza de' cattolici vi fu confermata e sanzionata nell'iniqua istituzione del S. Uffizio; mantenuta e destinata a continuare le scellerate persecuzioni sanguinose contro ai novatori, o contro quanti dubitassero delle credenze cattoliche romane, e a provocare per riazione di vendetta le furie ultrici delle guerre di religione. La severa riforma decretata sulla disciplina ecclesiastica portò in gran parte i suoi frutti: ma in pari tempo il papato fortificò per tal modo la sua autorità spirituale e la sua potenza temporale che la maggior parte dei Principi della cristianità ne prese sospetto. Ond'è che il concilio non fu accettato subito dai varii Stati, nè senza qualche restrizione che in sostanza lasciasse ai Principi la facoltà di invocarlo o di respingerlo a seconda dei casi. R il re cristianissimo di Francia Carlo IX e il cattolico Filippo II grandi persecutori d'eretici, e l'Impero e l'Ungheria, in modo più o meno, aperto ricusarono d'obbedirlo. B nelle età che seguirono, i canoni del concilio di Trento che per esaltare l'autorità pontificale offendevano scopertamente i diritti degli Stati, nello spirito e nella lettera furono impunemente messi in disparte, e violati e dimenticati da tutti i Principi della cristianità, non ostante le ire e gli sforzi dei Papi, i quali a poco a poco per via di concordati dovettero far gitto di quelle prerogative, le quali al Padri di Trento apparivano, certamente fuor di proposito. l'arca santa del Cristianesimo. Qual giovamento ne ritraesse l'Italia e l'Europa non sapremo dire. La Riforma quantunque scissa e divisa per molteplici scuole e confessioni prosegul nelle sue conquiste; ne la cupa politica di Filippo II, nà il genio infernale del duca d'Alba suo ministro e carnefice delle Piandre, nè lo zelo degl'Inquisitori del S. Ufficio, ne trent'anni di guerra rabbiosa nella Germania, ne le stragi de Calvinisti di Francia benedette da Gregorio XIII, nè le guerre civili dell'Inghilterra riconciliarono a Roma quelli che se n'erano separati. La riforma varcò l'Oceano, e si diffuse nel nuovo mondo, e splendidi destini ve l'attendevano: nella Germania fu nuovo e massimo ostacolo all' unificazione di quella nazione; ma in pari tempo salvando la libertà di coscienza, salvò ancora l'indipendenza di molti Stati, che la potenza imperiale minacciava assorbire. Ma la principale conseguenza di quel moto si fu che, scalzato il principio dell'assoluta autorità e distrutto il prestigio dell'impero e del papato, a poco a poco si venne preparando il campo alla diffusione ed al trionfo di que' principii sociali, che per mezzo della grande rivoluzione francese segnarone una nuova era nella storia dell'umanità.

## APPENDICE III.

# Coltura intellettuale e belle arti della prima metà del secolo XVI.

Parliamo un tratto della coltura intellettuale di questa età, nella quale, più che in qualunque altra, abbondarono gli scrittori, come degli artisti, e de' prosatori poi sorsero i sommi. — Primo nell'onorata schiera si mostra il prificii cipe degli storici e prosatori italiani, Niccolò Machiavelli,

nome tanto celebrato forse quanto maledetto, e dai contemperanei, e dai posteri, secondo che fu o no compreso, secondo l'animo e il sentimento di chi tolse a giudicarlo. Nacque in Firenze da nobilissima famiglia nel 1469 : a ventinove anni era già segretario del magistrato de' Dieci . di Libertà e Pace; e nei quattordici auni che trascorsero dalla ricostituzione del reggimento popolare (au. 1498) fino al ritorno dei Medici (1512), in patria e nelle molte legazioni al papa, all'imperatore, al re di Francia, al Valentino, condusse quasi da solo la fortuna di Fiorenza. Ripristinata la signoria medicea per la dappocaggine del gonfaloniere Soderini," fu tolto d'ufficio e rilegato; poi preso in sospetto di congiura contro al cardinale Giuliano. imprigionato e torturato, senza che paura o tormento gli strappassero di bocca una confessione od un lamento. Liberato per volontà di Leone X, per lo men male trascurato e negletto, sotto il pontificato di Clemente VII allora nemico dell'imperatore, fu per lui adoprato dai Medici a commissario col Guicciardini presso l'esercito della lega. Nel 1527 resa libera la patria, vi ritornava; e dimenticate moriva tristamente nel giugno di quell' anno . lasciando in povertà la famiglia, che nella sua rara integrità mai pensò ad arricchire nei pubblici uffizi. L'altissimo ingegno, la profonda dottrina ed esperienza acquistata negli affari gli aveano dimostrato le piaghe manifeste. e le nascoste, che travagliavano l'Italia; la nequizia dei padroni, l'abbiezione dei servi, la corruzione di tutti: l'anima fieramente ardente di patria carità lo indusse a chiedere l'indipendenza e l'unione d'Italia, non alla virtù che più non esisteva, ma alla forza, all'astuzia, all'ambizione; e pel primo lasciate in disparte le fracide tradizioni del papato e dell'impero, nè guolfo nè ghibellino la chiese arditamente anche alla tirannide. Se Machiavello avesse dubitato delle potenze umane o divine, avrebbe dimandato un'Italia alle infernali. La chiese invano al Valentino, a Giovanni de' Medici, quello delle Bande Nere, a Lorenzo di Piero de' Medici cui dedicò il famoso libra del Principe: terribili pagine, fedelissima pittura di quel-l'abbominevole politica, allora comune ai principi, alle repubbliche, ai pontefici; nelle quali, dopo aver dimostrato, preziosa e santa lezione, che il principato assoluto è logicamente e necessariamente la tirannide, senza infingimenti, senza velo di frasi, col cinismo del tempo e degli esempi, il grand'uomo di Stato cerca, esamina, discute, suggerisce tutti i mezzi, tutti gli argomenti anche scellerati per mantenere il suo principe nella dominaziona, e fortificarvelo, a patto di volgere sua potenza a vendetta e riscatto d' Italia calpestata dallo straniero, perchè « ad ogiuno puzza questo barbaro dominio».

Nella presente civiltà non sapremmo come disgiungere il principio di virtù e di giustizia da quello di libertà e. d'indipendenza; e però noi respingiamo la funesta teoria che l'utile vada avanti all'onesto, che la patria si debba difendere con ignominia o con gloria; ma nello scusare il grande scrittore dell'errore, della vertigine de' suoi tempi, pensando che la sua grand'anima indignavasi dell'abbiezione e della viltà anche di quelle tirannidi, per cui invano ricercò un tristo ma gigante, riconosciamo il caldissimo italiano nelle Istorie Fiorentine, nei Discorsi sulla . Storia Romana, dove si mostra sempre propugnatore del vivere libero e degli ordini popolari, nel libro sull'Arte. della guerra, dove si sforza, come nel Principe, a persuadere i suoi della necessità di avere armi proprie e non mercenarie; applaudiamo al profondo politico che irremissibilmente sentenziò funesto all'Italia il principato temporale dei pontefici ; poichè e la Chiesa ha tenuto e tiene questa nostra provincia divisa », ed è per lei « che l'Italia è stata sotto più principi e signori, da' quali è nata tanta disunione e debolezza che la si è condotta ad essere preda, non solamente dei barbari potenti, ma di qualunque l'assalta ». - Sul mausoleo eretto alla memoria del Machiavello in Santa Croce di Firenze sta scritto: tanto

nomini nullum par elogium: ed in verità che in minori parole non potevasi tributare più splendido e più giusto elogio al grandissimo italiano. Anatemi, ingiurie, maledizioni, oltraggi, caluanie furono scagliate contro Machiavelli allora e pol: lo dissero ministro di tirannide, volto ad ogni fortuna, empio, volgare politico, funesto all' llalia (!), lo appuntarono di avere negato il progreso in non avere compreso la storia di Roma; sentenziarono non essere nomo di genio (!). Bene osservava Giambattista Niccolini: a queste sentenze vuolsi rispondere con un sorriso.

Segue Francesco Guicciardini, fiorentino, nato nel 1482, grand'egli pure come storico, ma come scrittore e letterato forse inferiore a Machiavello, quantunque delle sue istorie noi abbiamo poco più che l'abbozzo e l'ossatura : ma saria o'traggiere la memoria del Segretario fiorentino il confrontarlo come cittadino al Guicciardini. Dopo aver servito la repubblica, servi contro sua patria scelleratamente le ire di Clemente dopo la resa di Firenze, che invano poi pretese infrenare, fors' anco per rendersi necessario: ma falli ne' calcoli, chè ne fu pagato dell'usata moneta de' tiranni ai loro ministri, il disprezzo e il rifiuto. Negletto da'ribaldi, escerato dai buoni, morl nel 1540 non senza sospetto di veleno, forso credendo di lasciare all' Italia un monumento di espiazione in quella storia, dove tutte rivela le brutture del dominio pontificale. Ma invano si ricerca in lui l'ira severa del Machiavelli; è un tristo racconto, un freddo sarcasmo, fango di padroni e sangue di vittime stillato, analizzato col ghigno sulle labbra, colla tranquillità dello scettico. Quell'uomo senza cuore e senza fede, vero tipo della esecrabile scuola dei moderni dottrinarii, un motto non trova di nazionalità, non una parola generosa per gli ultimi Italiani che difendono l'estremo angolo dove si posa ancora il vessillo della libertà. Per lui i cittadini fiorentini che vogliono dilendere le loro mura contro la rabbia del papa e dell'imperatore

sono ciechi ostinati; non vi sono eroi, ma furiosi esaltati temerarii; il Baglione traditore è un uomo saggio, che nell'interesso della stessa Firenze la costringe a seondere agli accordi (1).

Degli altri storici e politici la brevità dello scritto non ci consente che di rammentare i nomi più illustri (1). Jacopo Nardi (1476-1540), Benedetto Varchi (1802-1863) fiorentini, scrissero delle vicende della patria, a. eui avevano preso parte, elegantemente il Nardi, diffusamente, il Varchi; al quale la Storia deve rendere omaggio, perchè regnante Cosimo, e per commissione di lui, avendo a raccontare il trionfo della tirannide sulla libertà, volle più tosto alla verità che al principe esser devoto. Seguono

(4) L'erudito critico Francesco Predari bene a ragione ne rimproverò l'inesattezza, colla quale nella prima edizione di questo scritto ricordammo i titoli di merito di alcuni grandi Italiani, scienziati, letterati, ecc. Questo cercammo correggere, per quanto ce lo consente la difficoltà dell'argomento. Ma il preiodato scrittore ne biasimò ancora d'Infilare codeste litanie di nomi, senza toccare del merito, delle opere di ciascuno: allegando, non senza fondamento di ragione, che i giovani ai quali è specialmente dedicato questo libro, non sono nè dotti, nè eruditi al segno che un nome basti per avere un significato. In pari tempo appuntava il testo di ricordare nomi mediocri e di trascurare e dimenticare i più illustri. Non sapremme sotto un certo rispetto negare l'aggiustatezza di questa critica. Ma d'altra parte in un compendio così succinto (e tale bisogna che sia, se deve rispondere allo scopo per cui è scritto), in un libro destinato più presto all'istruzione ed all'educazione politica, di quello che alla letteraria, potevano troyar posto cenni anche brevissimi su tanti nomi quanti ce ne offre la storia delle scienze, delle lettere e delle arti in Italia? E come presumere di portare tanti e sì svariati giudizi sulle persone e sulle opere in poche parole, quasi per ablativi assoluti ? - Alcuni cenni si sono dati, anche biografici, sopra di alcuni; uno o due per età. Ma sono que' nomi così grandi, così popolari, che per nissun modo si potevano preterire: Dante, Colombo, Machiavelli, Michelangelo, Galileo, Alfieri, ecc. ecc. Ciascuno di questi riassume, si può dire, la gloria di una età. Seguendo l'esempio di Cesare Balbo, abbiamo ricordato il nome degli altri, per comodo alle ricerche, non per istruzione degli studiosi, Ripetiamo essere questo libro di politica educazione, non di letteraria o scientifica erudizione; per la quale siamo pienamente d'accordo col nostro cortese critico, che ci trova sotto questo rispetto poverissimi.

Lorenzo Segni (1504-1558), Filippo Nerli (1485-1556), il Giambullari (1495-1564), il Borghini (1517-1595), il Davanzati (1529-1586) tutti fiorentini. Il Navagero, il Bembo (1470-1547), Marin Sanuto (1470-1536) ebbe con altri la repubblica di Venezia; ai quali poi tenne dietro Paolo Paruta (1540-1598) scrittore di storie e di politica, Genova ebbe il Giastiniani (1470-1536). Carlo V ebbe Paolo Giovio da Como vescovo di Nocera, vilissimo adulatore e scrittore sfacciatamente venale (1483-1552). Camillo Porzio scrisse della congiura de' Baroni contro Ferdinando il crudele di Napoli. Primeggiò nella storia antica e nelle cose erudite Carlo Sigonio da Modena che scrisse dell' Impero Romano e del Medio-Evo (1521-1584). A questi nomi si possono aggiungere quelli del Guidiccioni, dell'Ammirato. del Bonfadio, dell'Adriani, del Contile. Come storici dell'arte e biografi ricorderemo il Vasari e il Cellini, che ritroveremo tra gli artisti.

Nella filosofia politica, nella inorale e speculativa al nome di Paruta potrebbero aggiungersi quelli di Donato Giannotti segretario della repubblica fiorentina nel tempo dell'assedio, del Sansovino e del Vida, e specialmente di Bernardino Telesio da Cosenza (1508-1588), seconda metà del secolo xvi. Nelle scienze essate primeggiarono Francesco Maurolico di Messina (1491-1570) per la matematica pura ed applicata, Scipione dal Ferro bolognese (1480-1535), Girolamo Cardano milanese (1545) matematico, meccanico, naturalista, il Fracastoro (1485-1553) esimio non meno nelle scienze naturali che nella letteratura latina ed italiana.

Naturalista é Ulisse Aldovrandi bolognese (1527); grandi nell'anatomia, che usciva dall'infanzia, Jacopo di Berengario da Carpi, Gabriele Falloppio da Modena, il Fracastoro, il Cardano già mentovati, e quel Leonardo da Vinci che nelle scienze più disparate, come nelle lettere e nelle arti belle, pervenne a tanta altezza da camminare del paro coi sommi di quell'aurea età.

Di guerra, di cose e di architettura militare scrissero e levarono fama oltre al grande Machiavello, Leonardo da Vinci, i due Giannberti detti San Gallo e Fancacsco Demarchi di Bologna, il quale meglio di un secolo prima (1490-1874) rivelava gran parte di quelle norme e regole del fortificare, che valsero al francese Vauban fama imperitura.

Tra' poeti appare gigante Ludovico Ariosto nato in Reggio, vissuto in Perrara dal 1474 al 1533. Sulle tracce del Boiardo e del Pulci, ma di gran lunga elevandosi a volo più sublime, cantò: « le donne, i cavalier, l'armi, gli amori »; epopea romantica, meravigliosa per le immagini, per i concetti, per la lingua, per lo stile, per il verso, per le descrizioni, nell'intreccio stucchevole, nello scopo nulla, talvolta licenziosa. Scrisse commedie e satire, minori, ma degne del suo nome. S'aggirano assai lontani intorno a questo grand' astro della poesia italiana i minori poeti, Berni florentino (1536), Sannazzaro napoletano (1458-1530), Annibal Caro marchigiano (1507-1556), Alamanni forentino (1495-1556). Bernardo Tasso bergamasco (1493-1569), il Trissino, il Bibbiena, il Rucellai. Tarquinia Molza, Vittoria Colonna moglie del Pescara traditore, amata da Michelangelo. Seguono prosatori, rimatori, letterati latini e italiani insomma, Castelvetro, Della Casa, Fracastoro, Firenzuola, Pietro Aretino (nome infame), e sopra tutti poi Baldassare Castiglione mantovano (1468-1529).

Gli artisti furono molti, ed i sommi. Nella pittura tre grandi scuole contendevano il primato. La veneta primeggiava pel colorito; la fiorentina, armonica e soave, vinceva le altre per la composizione; la romana vantava la eccellenza del disegno, come quella cui non mancavano i modelli delle statue greche e i tipi del bello classico o ideale. Tralasciamo le rinomate scuole bologneso, dell'Umbria, la genovese, e le minori che seguivano più o meno da vicino le più rinomate. Tutte però vantarono grandi

maestri; e per esse l'Italia tenne e forse terrà sempre il primato sovrano dell'arti belle.

Giovanni Bellini (1426-1516), il Mantegna (1430-1506). quindi Giorgione (1477-1511), il sommo Tiziano Vecellio (1477-1376), Jacopo Robusti detto il Tintoretto (1512-1594) e Paolo Veronese (1528-1588) furono i luminari insigni della scuola veneziana, cui più tardi tennero dietro il Palma ed il Bassano. Tiziano soprattutto, il fortunato degli artisti della sua scuola, sorpassò tutti nella potenza del colorire, e meritò di assidersi tra i pochissimi che tennero per voto unanime lo scettro sulla folla dei pittori. Ebbe vita lunghissima e tranquilla; e Carlo V imperatore, per costume e per carattere superbissimo, gli rese onori. l'ebbe caro e lo volle seco in Ispagna. Quando Tiziano Vecellio moriva in Venezia di peste, il senato volle rendere tributo alla memoria del grande pittore, dispensando il suo cadavere dall'essere abbruciato, come era decreto: bizzarra e trista oporificenza.

Alla scuola fiorentina, già illustre pei nomi del Pollajuolo. del Lippi, del Ghirlandaio e del Rossetti, aggiungevansi i bei nomi di frà Bartolomeo della Porta (1469-1517), del Rosso (1541), del Primaticcio, del Pontormo (1493-1558), del Peruzzi, del Vasari (1512-1574), ma più di tutto di Andrea del Sarto (1488-1530). Quando ad oscurar tutti vi compariva il giovine Raffaello Sanzio, che nato da un umile pittore di Urbino nel 1483, usciva dalla modesta ma pura scuola dell'Umbria, la quale vantava il Perugino correttissimo: a 21 anni aveva già dato lo Sposalizio. Visitata Firenze, e lavoratovi, andava a Roma: e Bramante il presentava a Giulio Il che gli allogava le vaste pareti del Vaticano: degno tentro a un genio così fecondo. Onorato come principe, d'indole facile e modesta fu il prediletto di tutti, mentre le sue tele e i suoi affreschi sbalordivano i contemporanei, avvezzi pure a tanti prodigi. Terminava il gran quadro della Trasfigurazione e moriva nella fresca età di 37 anni. Fu anche grande architetto;

e chiamato ad elevare il S. Pietro aveva dato un disegno semplice ma grandioso, che fu sventura non potesse compiere. Seuze tema di contraddizione Raffaello può mettersi al sommo di tutti i maestri; poichè se partitamente nei particolari furono pure altri pittori che lo superarono, nessuno meglio di fui raccolse tanti pregi per disegno, per colorito, per chiaroscuro, per composizione, per immaginazione, grazia e leggiadria incomparabile. Dietro a dui si accalcarono nel nobile arringo della romana scoola primo tra'suoi discepoli e collaboratori Giulio Romano (4492-1546), poi il Penni, il Vaga, il Garavaggio, il Votterra, lo Zuccari, il Pinturicchio e una folla d'altri.

La scuola milanese aveva avuto il gran Leonardo da -Vinci (1452-1519), fiorentino che aveva fondato quell' illustre scuola lombarda che segnalarono i nomi di Bernardipo Luini celeberrimo affreschista, di Andrea Salvi, e di Gaudenzio Ferrari. E' si ebbe da Francesco I di Francia gli onori che Tiziano riscoteva da Carlo imperatore. A pochi natura fu larga di maggiori doni. Egli fra principi della pittura, scultore musico, architetto, matematico, fisico insigne pei tempi, poeta, e scrittore venusto, pensatore profondo, visse ricco, onorato, ed amato: della fortuna e del favore dei grandi usò nobilmente: fu uomo integerrimo e ottimo cittadino. Quasi per contrasto al genio fecondato dalla potenza, in un canto d'Italia, in un'umile città dell'attuale ducato di Modena, sorgeva Antonio Allegri (1494-1534), detto il Correggio dalla sua terra natale, che lavorando in Parma non ebbe gli allori e le fortune di Raffaello, di Tiziano e di Leonardo; e quantunque non mai vedesse Roma, e forse neppure Firenze, si formò sui lavori del Mantegna, e pochi altri, e trasse il resto dalla propria ispirazione. Povero ed oscuro non toccò i 40 anni; lavorò per pochi danari, e di scarse e magre commissioni; e toccò con tanti ostacoli il sommo. dell'arte, singolarmente per lo scorcio e per la morbidezza e leggiadria de'suoi contorni: sicchè, quantunque disegnatore un po'scorretto, saperò totti i contemporanei tranne Raffaello e due o tre altri. Da lui può ripetersi la scuola parmense, nella quale levarono grido il Mazzola detto Parmigianino, poi il Procaccino e qualcun altro. - Ma il nome popolarissimo è Michelangelo Buonarroti. Nato in Toscana presso Arezzo nel 1474 fu a Firenze alla scuola del Ghirlandajo, ed alla corte di Lorenzo de'Medici. Prima sua vocazione fu la scoltura, e svincolandesi dalle pastoje dei moderni tutto fu allo studio degli antichi, e si lanciò in una via di ardimento che fu la sua gloria, come fu lo scoglio de suoi imitatori che caddero nell' esagerato e nell'impossibile. Contemporaneamente non bastando il marmo alla sua immaginazione, diessi alla pittura ed alla architettera, spaziando in tutto con rara perfezione, quasi mai inferiore al sublime. Ito a Roma, dopo avere sià lasciato a Firenze il gigantesco marmo del David, Giulio II commettevagli il proprio mausoleo, mole ingente, ma che dopo la morte del pontefice per meschinità degli eredi restò abbandonata. Ne rimasero pechi resti e il Mosè. capo d'opera inimitabile. L'animo altero e indomito di quel sommo non aveva a sdegno i trionfi e gli onori del potenti, ma non li mendicava; e perchè Giulio II si avvisò un giorno di farlo aspettare in una anticamera, Michelangelo ne partiva , lasciando detto a un famigliare: « se il papa chiede di me, digli che sono ito altrove », e tornava alla sua Fiorenza. Giulio II spacciava messi a furia per riaverlo, minacciando persino di guerra la signeria siorentina, ma vi vollero molte preci per indurlo a ritornare; e finalmente piegatosi, fondeva in bronzo la statua del pontefice che Giulio destinava a' Bolognesi, nella quale impresse il violento e terribile carattere del-Poriginale, sicchè Giulio stesso dimandava a Michelangelo se fosse in atte di dare la benedizione o la maledizione. Accettava di dipingere a fresco la vôlta della Sistina e v'impiegava venti mesi, dove confendeva le invidie dei rivali che avrebbero voluto vederlo soccombere al con-

fronto di Raffaello. Più tardi in quella stessa cappella improntava il famoso Giudizio, che compì in età di 68 anni; quadro che ben a ragione fu paragonato ad un poema epico; dove l'occhio e la mente smarriscono avanti quella scena d'episodii svariati, immaginosi, come l'inferno dell'Alighieri. Dicemmo come l'opera sua prestasse alla patris, quando Clemente VII mandava a conquiderla le masnade dell' Oranges; e certo la difesa militare di Firenze va ascritta in gran parte alla sapienza di lui che vi tracciò nuovi propugnacoli dalle mura al monte di S. Miniato. Quando Alessandro de' Medici , fatto signore di Firenze , volle a strumento di tirannide erigere una fortezza che contenesse la città, chiamò a se Michelangelo perchè ne tracciasse il piano. No rispose il fiero vecchio nè del no volle dare ragione ; nè per preghiere , lusinghe e minacce smesse dal suo preposito, per cui poco mancava che il ribaldo duca nol facesse sostenere : e peggio sarebbe avvenuto, se Clemente per un resto di pudore, risaputo il caso, non si fosse interposto, e preteso che a Roma fosse avviato senza altre molestie.

Morto Raffaello, Michelangelo restò senza emuli che polessero competergii. Nel 1846 Paolo III affidavegi la basilica Vaticana che aveva già avuti per architetti dapprima il Bramante, poi il Sangallo, quindi frà Giocondo, Raffaello, e il Peruzzi. Di 72 anni preparavasi a voltare la grande cupola Vaticana; avendo già condotto ben oltre tutto l'adificio, con un concetto degno della mente sua, e della magnificenza dell'opera, che la prosontuosa vanità, e il cattivo gusto degli artisti che gli succedettero nella condotta di quel monumento, contorsero poi e modificarono a lor posta.

Inûne nel 1866 moriva in età di 90 anni lasciando nell'arte, segnatamente nella scoltura, tale nome di sè, che niuno finora, nè prima nè dopo di lui, può stargli a riscontro. E noi non sapremmo se più esaltare il grande maestro, o il valoroso cittadino. Si può dire che la vita sua comprende l'età dell' oro delle arti, perchè in quelle vi fiorirono tutti i principi della pittura come Raffaello, Tiziano, Correggio e Leonardo con altri minori: la scoltura ebbe il Bandinelli, il Tribolo ed il fiammingo Gian Bologna che però trapiantato in Italia può considerarsi come nostro : l'architettura, oltre i nominati che sorsero per la fabbrica di S. Pietro, ebbe il Sansovino e gl'imperituri nomi d'un Palladio, di un Barozzi detto il Vignola, e d'uno Scamozzi, d'un Sanmicheli ecc.: mentre l'orificeria, il cesello e il niello erano portati al sommo da quel bizzarro Benvenuto Cellini arrogantissimo spadaccino, esimio scultore e scrittore riputato, che non piegava se non all'autorità di Michelangelo : l'intaglio in rame ed in legno fioriva sotto il bulino delli Mantegna, del Francia, e del Raimondi; e persino la musica veniva ristaurata dal Gaforio e dal Palestrina. Ecco in pochi tratti le glorie del cinquecento.



#### CAPO XV.

#### ITALIA SOTTO LA DOMINAZIONE SPAGNUOLA.

2 ... (Dalfanno 1509 al 1700).

E le provincie spagnulo si spogliarano peggio che iniet; ma Milano sentra muoverseno, Sicilire e Napoli all'incontre mostrando velleità piecolo pararie di sollevazioni. Il fatto sta che de'grandi imperi antichi o nuovi che furnono al mondo nuno, forse mai più cionesso, più mai costituito, più mat governato che quello sapagnalos. Vastatratei che vi spiendesse a tutti ore il sole girando l'ore del dit, ma quest'era appunto il gran difetto; era immane e disseminato, forse oltre alla potenza governativa di qualsiasi governo, certo oltre quella di quel principi assoluti ed oziosi, e di lor ministri e cortiginai assoluti o depredatori.

Balbo, Sommario della St. d'Italia, L. VII, 15.

# \$ 1.

Emanuel Filiberto: Cosimo de' Medici: Guerra contro i Turchi e vittoria di Lepanto: Persecuzioni per causa di religione.

Nel riordinamento politico di Cateau-Cambresis la dominazione straniera fu confermata in Italia ed estesa sulle più ricche e cospicue provincie: ella era disposta per modo che qualunque tentativo per sottrarsi a quel giogo agevolmente sarebbe stato soffocato nel suo nascere dalla prepotente forza della monarchia di Spagna, in quella età aalita al massimo di sua potenza, e governata dalla mente avvedutissima, e dalla mano di ferro di Filippo II. In quel

o mulande

tempo l'onta e le ire del servaggio non rodevano i popo i italiani già usati agli strazil ed ai vituperli, e al mutar di padroni senza cangiar di fortuna: solo alcuni pochi pensatori nel silenzio de loro studii potevano meditare tristamente sulle glorie antiche, sulle presenti sciagure; ed impotenti a tentare l'opinione e a suscitare le passioni di una moltitudine serva ed ignorante, vegliati da un reggimento sospettoso e feroce, appena osavano spingere lo sguardo sui destini dell'avvenire. In tanta miseria di uomini e di cose, due di que' principi che il trionfo della parte imperiale e spagnuola aveva sollevati intesero manifestamente a conquistare per sè e per i loro Stati tuttaquell'indipendenza che era sperabile colle armi di Spagna a fianco: e l'un d'essi con più ardito intendimento, e con maggior fortuna volse forse l'animo a quel disegno più grande e più glorioso, che non sapevano concepire i popoli italiani, che non potevano apertamente propugnare i filosoft, e che non osò mai tentare la repubblica di Venezia, quantunque ella apparisse sotto tutti i rispetti lo Stato più proprio a conseguire si nobile scopo. Il quale non vorremmo dire che potesse essere l'unificazione dell'Italia, nè pronta, nè îcnta e per gradi, chè probabilmente i tempi non la consentivano, e forse non mai la consentiranno; ma sì bene la conquista al proprio Stato del primato politico sugli altri Stati italiani, il farne il centro e l'arbitro delle cese nostre e dei nostri destini, il nerbo delle forze italiane: per la qual via non solo si sarebbe potuto restituire l'indipendenza a tutti i popoli della penisola ed allontanarne gli stranieri, ma ridonare all'Italia se non l'antico primato, almeno il posto che le compete tra le nazioni civili. Comunque sia di questo bel sogno, vagheggiato forse da Emanuel Filiberto, ma certamente poi da qualcuno de'suoi successori, come diremo, importa ricordare come e il duca di Savoia, racquistati gli Stati dopo la pace di Cateau-Cambresis, e il duca di Toscana fossero de' primi principi italiani a procacciare armi proprie. Se non che mentre Ema-

nuel Filiberto con ottimo consiglio riordinava le milizie. assoldate ne' propri dominii, sotto condottieri scelti tra gli antichi nobili servitori della monarchia; Cosimo valevasi di nuercenari, come quello a cui le tradizioni dell'antica repubblica toglievano di trovare molti fautori per una nuova monarchia tra le cospicue famiglie fiorentine, che nella perdita delle pubbliche libertà avevano perduto l'autorità, le prerogative, e di padrone erano in serve trasformate. Le milizie toscane, non estante quel vizio, fortemente ordinate dalla pertinace volontà di Cosimo, lo fecero potente, temuto ed osservato; ma dopo la sua morte, segnatamente per la lunga quiete goduta da quello Stato, e per incuria de'successori vennero meno; onde quel popolo apparve poi avere interamente obliata l'antica virtù nelle armi. Per lo contrario Casa Savoia ed il Piemonte trovandosi ad essere di frequente parte e campo nelle guerre tra Francia e Spagna e l'impero, ed i principi suoi continuando nell'avite tradizioni, aggiunsero forza allo Stato, nome e fama imperitura alle loro armi, e si apparecchiarono a maggiori destini. Ma. come è da credersi, lunga era l'opera a cui si accingeva il duca Emanuele Filiberto; il quale si trovava bensì rimesso in possessione di non picciolo Stato, ma devastato e deserto dagli strazii delle lunghe guerre di quella età; coi presidii stranieri nel cuore delle sue provincie e perfino nella capitale; e però in condizioni difficilissime, fatte ancor più gravi dalla contesa pel marchesato di Saluzzo. Accennammo già come i marchesi di Saluzzo, i quali avevano loro origine comune a quella dei signori di Monferrato, da secoli erano stati, per costumanza o per ragione di eredità, vassalli dei Duchi di Savoia. Più volte avevano tentato di sottrarsi a quella sovranità, accostandosi a Francia, e profittando dei mali umori sorti tra i re francesi e i duchi di Savoia, e delle ultime guerre tra Francia e lo impero. In sull'aprirsi del secolo xvi i tre fratelli ultimi rampolli della Casa di Saluzzo, spogliati, rientrati, e nuovamente cacciati a vicenda dai Francesi e dagli imperiali,

morirono senza successione: e Carlo IX secondogenito di Arrigo II. allora re di Francia, allegando una pretesa rinuncia di Gian Lodovico di Saluzzo, fece occupare il marchesato da Lodovico Gonzaga duca di Nevers e capitano delle armi regie in Italia (an. 1663). Il duca di Savoia saggio e prudente, che destramente maneggiava per riavere le piazze tenute da Francia e da Spagna, non potendo ricorrere alla forza, dovette tollerare di lasciar nelle mani de' Francesi Saluzzo, Pinerolo e Savigliano. Ma non si rimase dall'adoprarsi lungamente presso Carlo e presso Arrigo III suo fratello, che molti anni dopo gli succedè, per ottenere la restituzione di quanto la giustizia e il diritto politico gli accordava: se non che i Francesi, i quali volevano ad ogni modo un piede in Italia, non ostante solenni promesse, tennero ostinatamente Saluzzo, e ritardarono la restituzione di Pinerolo e di Savigliano oltre ogni termine prestabilito. - Fra tanto il duca aveva posto mano con somma alacrità a riordinare le cose dello Stato, a risanarlo dalle larghe ferite aperte dalla guerra; e così a poco il vincitore di San Quintino, accoppiando alla fama di invitto capitano la più bella gloria di restauratore e di legislatore, gettò le fondamenta di un principato veramente italiano, quasi precorrendo colla mente ai destini, a cui pare oggi chiamato. Saggio fu il suo governo, e mitissimo per que' tempi. Aperse l'università degli studi prima a Mondovi, poi in Torino, quando ebbe racquistata la sua capitale; vi richiamò riputati cultori di scienze e di lettere, fra gli altri il Caro, che trattenuto da altre cure non venne: stabilì corti di giustizia, una camera de' conti e un consiglio di Stato per i negozi di grave momento a per la riforma delle vecchie leggi: di queste promulgò alcune acconcie a nuovi bisogni; e ciò che rivela in lui sentimento civile e nazionale, principe savoiardo volle si redigessero gli atti pubblici in lingua italiana (an. 1570). Qualche cosa fece per avere marina propria; onde armò galere nel porto di Villafranca. Emanuele Filiberto principe assoluto, regnante per la grazia di Dio e della sua spada; rifece tutto a suo talento; onde, quando seguendo le avite costumanze, raccolti in Chambery gli Stati generali per consultarli sul da farsi a pro' del ducato, per ciò che forse mal rispondevano alla mente sua, gli sciolse e fece poi a suo senno; nè più li convocò, imitato poi dai successori. - Nè per questo vorremmo sapergli men grado di quanto fece pel Piemonte, e indirettamente per l'Italia: imperciocche in quel tempo forse più che in alcun altro, paesi e popoli si avevano per retaggio de' principi, e gli-Stati si davano, si prendevano, si creavano per i principi, non i principi per gli Stati. Ond'è che servitù per servitù, i servi di casa Savoia dotevano dirsi avventurati al confronto dei servi di Spagna, di Toscana, della Chiesa e delle stesse repubbliche, rette e condotte per l'autorità e per l'interesse di pochi padroni.-Ben più grave biasimo dovremo dare ad Emanuel Filiberto per cosa che diremo più avanti.

Nella Toscana Cosimo I si modello in tutto sul fare e sulla politica di quel Filippo II, che la posterità, a dispetto dei frenetici ammiratori, notò del nome di Tiberio delle Spagne. E fu natura, non servilità in Cosimo avido quanto alcun altro tiranno di potenza dispotica, cupo, tenebroso, sanguinario. Spenta ogni resistenza a Montemurlo, riunita ferocemente Siena al suo dominio, domata Lucca colla paura di Carlo V, e col riordinamento oligarchico, Coslmo, certamente senza rispondere al grando concetto di Niccolò Machiavello, segui fedelmente i precetti del Principe: e standosi ora sul leone, ora sulla velpe, dove con l'astuzia, dove col terrore, dove colle armi distrusse gli ultimi resti delle cittadine franchigie, e si recò in mano ogni autorità. E quantunque devotissimo della Sedia apostolica; ben conoscendo che se da un lato la tirannide religiosa molto viene in acconcio per esercitare la política, dall'altro l'autorità ecclesiastica per natura sua invaditrice gli scemerebbe di tanto la propria, ben volle ammettere l'Inquisizione, ma mista di giudici ecclesiastici e laici, tale che gli-fosse stromento, non mai ostacolo alle sue volontà. Ancora-Cosimo si provò a farla da mecenate, embizione non rara trà i-tiranni; che loro vale fama di magnifici a lieve costo, adulazioni e appliansi da coloro che se ne avvantaggiano, e che stupidamente ripetono nella posterità coloro, che peglii delle apparenze strabiliano per diò che attesta il fasto e lo spiendore, senza che per avventura loro ricorra alla mente diò che costarono di lagrime e di sangue agli oppressi (1) Nell'anno 1567 il pontefice Pio V di propria-autorità eeronò Cosimo I granduca di To-

(1) I Francesi, delle cose nostre per solito ignorantissimi, e però tanto più presuntuosi, per celebrare a cagion d'esempio Pirenze, la dicono la patria de' Medici; ai Medici ascrivono quanto di bello, di grande, di poetico si trova in quell'Atene Italiana. Levate Cosimo il vecchio, quel grande cittadino, e sotto certi rispetti Lorenzo il Magnifico, quale dei Medici fu tanto buon figlio di Firenze, perchè essa abbla a intitolarsi, da loro, come da' suoi primogeniti? - Alessandro? Clemente VII? Cosimo I? o forse quelli che vennero dopo, come Francesco, Cosimo III o Glan Gastone, di cui diremo?! Per costoro, che di libera, forte, grande, gloriosa e feconda d'uomini e di cose la mutarone in serva, sterile, immiserita e spervata, porremo in disparte i nomi di Dante, di Machiavello? - Se i cranii de' Medici inariditi dentro le loro sepolture, esclama sdegnosamente Francesco Guerrazzi, potessero formare un desiderio, certo varrebbero rovesciati i loro simulacri. - Nè ci vantino i monumenti. - Che sono le pietre a fronte della servità ? - E furono i Medici che levarono Santa Maria del Fiore, il Campanile di Giotto, il Palazzo Vecchio e cento meraviglie? Dobhiamo al Medici Il genio divino dell'Alighieri, del Petrarca, del Machiavello, di Buonarotti, del da Vinci, dei Brunellesco, di Arnolfo di Lapo, del Ghiberti, del Cellini e di una folla di tanti incliti figli di quella terra prediletta da Dio? -- Cessino una volta coteste frasi rettoriche, postume cortigianerie ripetute a sazietà, imitate e rinnovate con grave oltraggio della verità, della giustizia e della umana dignità. Lode ai principi che le artic le scienze, le iettere protessero, favorirono, ed esaltarono: noblimente pagarono quel che dovevano alla ragione dei tempi, della civiltà e della loro fortuna. Ma il trasformarli in soli per confondere ne loro raggi l nomi delle nostre maggiori glorie, quasi di poveri satelliti, è cosa che ripugna al buon senso, e sarebbe, per dir così, una specie di empietà, se non fosse più presto una fanciullaggine.

Si veda più avanti nell'Appendice di questo capitolo, dove tocchiamo ancora di questo argomento.

scana; il quale titolo non volle l'imperatore riconoscere per allora; ma non però venne meno ne' successori. Poco appresso Cosimo aiutò, secondo sue forze, la gloriosa impresa che quel pontefice, come ora diremo, tentò contro il Turco: ma nelle domestiche pareti orride scene funestarono la famiglia medicea. Raccontano che D. Garzia minor figlio di Cosimo uccidesse il fratello cardinale Giovanni, e che il padre lo pugnalasse di propria mano; che Cosimo medesimo amasse d'infame amore la figlia Isabella. Atroci accuse, sulle quali rimase un velo, che la storia non ha mai interamente squarciato: verisimili per chi considera la natura e l'indole di quell'uomo e di quella famiglia, che rinnovò in brev'ora le tragedie degli Atridi. Infatti non andò guari che Cosimo, roso non sapremmo dire se dai turpi vizi o dai rimorsi o dai sospetti, morendo lasciava lo Stato al figliuolo Francesco, già intromesso da lui nel governo (an. 1574): e questi redava ancora tutti i vizi non una delle poche virtù del padre. Sposò da prima Giovanna d'Austria, e quella morta, Bianca Capello gentildenna veneziana rapita da un Pietro Bonaventura avventuriero fiorentino, che il granduca o i Capello fecero trucidare da compri sicari. La reggia de' Medici fu teatro a svergognate lussurie ed a sanguinosi drammi. Piero fratello al granduca pugnalò di propria mano la moglie Eleonora di Toledo, e Giordano Orsini duca di Bracciano strangolò la propria. Isabella sorella del pari al granduca, Francesco e Bianca medesimi morivano di li a poco con grave sospetto di veleno, da ignota mano apprestato (1587).

Ora si vuole rifarci alle cose di Roma. All'odiatissimo Carafia (Paolo IV) era subentrato Pio IV, Angelo de Medici di Milano fratello del famigerato marchese di Mariguano. Quasi a lusingare le ire popolari, o più tosto a stogo di private offese e di vecchia ruggino infieri contro rinpoti del morto pontefice; e l'uno cardinale e l'altro principe, confuse le vere colpe colle false, invereconda-

mente apposte e non provate, mandò a morte. Quella che parve allora giustizia, fu poscia chiarita come vendetta; e le sentenze cassate, e la memoria de' morti reintegrata sotto il successore. Nè per altro mancò di favoriti; e il nepotismo rivisse nel suo congiunto S. Carlo Borromeo, sul quale accumulò per ogni via onori, lucri, beneficii e dignità, segnatamente proponendolo all' inclita sede archiepiscopale milanese. Coll' opera sua chiuse il concilio di Trento, del quale già abbiamo detto (1563): nè forse mai gli uffici e gli onori ferono meglio attribuiti che a quell'illustre prelato, la cui vita sarebbe una continua lode, se l'eccesso dello zelo religioso e la vertigine del secolo non lo avessero trascinato, lui specchio di pietà e di carità verso i miseri, a mostrarsi spietato e inesorabile contro gli eretici; sui quali, duole il dirlo, esercitò giurisdizione di sangue (1). Ma quelli erano tempi di frenetica

<sup>(1)</sup> Il periodico romano intitolato la Civittà Cattolica mostrò scandolezzarsi di questo e di simili biasimi ianciati su uomini che la Chiesa ascrisse tra' Santi. Ne allora, ne ora, ne mai può correrci in pensiero di accettare discussioni con critici di quella fede, Non possiamo per altro tacere una semplice considerazione che ci occorre sempre in questo proposito. Trattandosi di persecuzioni per cagione di religione, essi non negano i fatti, od almeno accusando i narratori di esagerazione, non li negano tutti perchè appunto sono innegabili; ma se alcuno si avvisa di biasimarli, di condannarli essi gridano tosto all' empio, al bestemmiatore, al protestante; perchè è vezzo di codesta gente insinuare piamente l'accusa di protestantesimo contro tutti coloro che rifuggonodalle loro dottrine. - Per altro non sanno spingere l'impudenza fino ad esaltare ed evocare scopertamente i roghi, il laccio, e le mannaje del S. Ufficio? - Ma perchè di grazia? Signori della Civittà Cattolica, siate logici, dite apertamente che bene operarono gl'Inquisitori, dite che santamente fece Pio V a mandare alle fiamme il Carnesecchi ed il Paleario; dite che la religione cattolica è in pericolo perchè pur troppo non si vuole avere ricorso a questi argomenti; ditelo una voita per sempre, ma in chiare note, senza reticenza; professatela questa fede. -Quanto all'accusa di protestantesimo o di tendenza al protestantesimo, ignoriamo su che si fondi, a meno che non ci accusino di protestare contro il patibolo e contro la tortura adoprati come strumenti di conversione, o di repressione. Sotto questo rispetto, signori zelanti della Cattolica Civiltà, in nome dell' umanità e del Vangelo, noi siamo ve-

intolleranza. Nelle Spagne dava Filippo II I' esempio accendendo i roghi dell'inquisizione, ed assistendo agli auto
de fe siccome a rito di espiazione, o piuttosto come a
festivo apertacolo: e intanto il duca d'Alba suo degno
ministro insanguinava le Fiandre già mal soffrenti il giogo
spagnuolo, e vincendo nel paragone i feroci proconsoli
delle antiche età, preparava a quelle provincie nuovi destini, al suo signore ribelioni e sconfitte, a se la fama di
carnefice.

In Francia la Riforma ebbe molti seguaci, anche nelle famiglie nobili del regno. Alle contese di religione si mescolarono le ire di parte, le gare ambiziose dei grandi. Le persecuzioni contro i novatori cominciarono sotto Francesco I; posarono alquanto sotto Arrigo II; e si rinnovarono per opera di Caterina de' Medici, dei Guisa principi di Lorena durante il regno dell'imbelle Francesco II. I Calvinisti che si dissero ancora Ugonotti (forse dalla voce tedesca Eidgenossen, confederati o legati per giuramento) presero le armi, cospirarono; ma fallirono: e le stragi di Amboise inaugurarono quella serie di orrori che pose capo alla notte di S. Bartolomeo, e che avremo a ricordare .-In Inghilterra ai furori di Enrico VIII contro i cattolici, succedettero le persecuzioni di Maria sua figlia erede del trono (anno 1547) contro i protestanti. Maria la cattolica era degna d'impalmarsi a quel Filippo Il di Spagna. Ma le infauste nozze non ebbero successione, nè valsero a Filippo la feroce gioia di usare cogl'Inglesi come usava coi Fiamminghi, Morta Maria (1558), il pontefice Paolo VI pretese che il regno d'Inghilterra fosse feudo della Sedia apostolica e che Elisabetta figlia di Enrico VIII. ma delle adultere nozze del re con Anna Bolena, non potesse cin-

ramente protestanti. — Ai nostri lettori ricorderemo che con eguale imparaialtia accennammo alle persecuzioni del paganesimo contro i cristimi, e degli acattolici contro i cattolici. La giustizia è una, la verità è una i checchè ne pensino gli scrittori della Crività Cattolica.

gere quella corona. La fiera donna gittossi ai protestanti, tenne il reame con mano ferma e vittoriosa e compiè l'opera del padre sottraendo per sempre l'isola all'obbedienza di Roma. Gli agitatori della parte che si diceva papista furono repressi coi supplizi. - Nelle Alpi che separano il Piemonte dalla Francia, vivevano popoli colà stanziati fino dal secolo XIII, separati dalla Chiesa romana, avversi a quelli che essi chiamavano l'idolatria di Babilonia, ma pacifici, di miti costumi. Carlo VIII gli aveva perseguitati; ma Luigi XII li tollerò e li protesse e soleva dire e e'sono migliori cristiani di noi . Nella crisi della Riforma, discordi da' Luterani, meno dai Calvinisti, s'indassero a promulgare la loro confessione di fede. Francesco I, quel re cavaliere, mandò ad esterminarli ; ed a stento per intercessione del Sadoleto, vescovo di Carpentras. accordò loro tre mesi, per convertirsi. Ma un Giovanni Minier presidente del parlamento d'Aix l'indusse a revocare quella strana indulgenza, e penetrò in quelle montagne con bande di armigeri furibondi che ne fecero macello. Quattromila furono uccisi, ventidue villaggi furono incendiati, molti gettati nelle galere: non fu perdonato alle donne, nè ai fanciulli. Nei primi anni di Emanuele Filiberto i Valdesi respirarono: ma sapraggiunse il domenicano inquisitore Giacomelli per istigare il duca a sterminare l'eretica pravità e chiese il braccio secolare pel trionfo della Chiesa cattolica. Era il linguaggio del tempo. Vietò il duca sotto pene severe l'esercizio del culto valdese e le prediche: gli sciagurati Valdesi tentarono resistere, e i ducali menarono orrribili stragi in quelle valli d'Angrogna, di Luserna, di S. Martino, ecc. L'indole generosa del guerriero, sebbene sviata talvolta dalla funesta tendenza di quella età e dalle inique suggestioni di un frate fanatico, non resse a quel lagrimevole spettacole; e per nuova legge (giugno 1560) accordò tolleranza ai Valdesi e loro concesse l'esercizio del loro culto e delle loro prediche, purchè non uscissero dai loro confini, nè i riti impedissero ai cattolici. Atto codesto commendevolissimo, se ci rifaciamo al secolo, ed alle circostanze in cui fu compiuto; e però dispiacque a Pio IV al quale gratissimo era . per contrario, lo zelo feroce che addimostravano i ministri regii in Napoli e segnatamente nelle Calabrie. Ma costoro ubbidivano a Filippo II. Morto Pio IV nell' anno 1564, i suffragi de'cardinali si portarono sul cardinale Ghislieri alessandrino già supremo inquisitore; nome universalmente temuto per la grande severità con cui aveva perseguitato i novatori. Ebbe il nome di Pio V: la Chiesa lo ascrisse poi tra i santi e l'austerità della sua vita e la purezza del costume e lo zelo della ecclesiastica disciplina e molti altri pregi facevano invero strano contrasto con molti de'suoi precessori. Ma contro gli eretici fu spietato: nè fu pago dei rigorosi ordinamenti interni, ma li volse agli altri Stati italiani; chè le nuove dottrine avevano seguaci e partigiani per ogni dove, specialmente tra i letterati e i filosofi. Tra questi la repubblica di Venezia gli abbandono indegnamente Giulio Zoanetto: Cosimo de' Medici gli diè Pietro Carnesecchi, suo famigliare che aveva carissimo: Trascinati a Roma come infetti di eresia vi furono condannati ed arsi vivi, ed arso vivo fu Aonio Paleario, nella età di settant'anni. Ricordiamo i più illustri, ma le vittime furono a centinaia. La funesta vertigine trasse Pio V ad atti dissennati, e che lungi dall'aggiungere lustro o restituire autorità alla Chiesa, somministrarono nuovi argomenti a coloro che propugnavano la libertà di coscienza e che inveivano contro il despotismo pontificale, Scioles dal giuramento e dall'obbligo di fedeltà gl'Inglesi, eccitandoli a rivolta contro la regina Elisabetta, perchè scomunicata: mandò le apostoliche felicitazioni, lo stocco e il cappello benedetto a quel mostro sanguinario del duca d'Alba; e finalmente promulgò la famosa bolla in Coena Domini (an. 1567), nella quale dissotterrate tutte le vecchie pretese del pontificato, il papa assumeva un'autorità sovrana e suprema su tutti gli Stati, su tutti i re, anche

in materie temporali, minacciando la scomunica a quelli che facessoro legie o paci cogli eretici o cogli infedeli, e perfino che levassero imposte nuove senza il consenso della Sedia Apostolica. Tale imprentitudino sorti il risultato che doveva attendersi. L'imperatore Massimiliano III suocediuto a Ferdinando I suo padre (1564) e noto per la sua folleranza religiosa, i principi germanici, il re di Frencia Carlo IX, la repubblica di Venezia e lo stesso Filippo II victarono sotto gravi pene che la bolla fosse: pubblicata ed obbedita. Gli altri principi italiani simularono obbedienza, ma nel fatte niuno vi si sottomise.

Fra tanto i Turchi minacciavan nuovamente la cristianità: ed i loro sforzi volti ora contro l'Ungheria, ora contro i possedimenti della repubblica di Venezia in Oriente, ponevano in grave pericolo tutta Europa, Italia e Germania specialmente. L'isola di Cipro, antico reame dei Lusignani, ceduta già da Caterina Cornaro ultima regina alla repubblica veneta (anno 1489), fu assaltata dai Turchi regnante Selim Hand. Nicosia e Famagosta invano valorosamonte difese dat valoroso Marco Antonio Bragadino, furond prese per ferro e per fame: e l'infelice duce veneziano, non ostante la fede de'patti, fu dal Visir Mustafà fatto vivo scorticare (1571). L'inaudita barbarie sollevò un grido di sdegno in tutta Europa; il pontefice potè riaprire e stringere una lega tra Spagna, Venezia e Toscana; e cogli aiuti di Emanuele Filiberto, di Alfonso II d' Este, del duca d'Urbino e della repubblica di Genova, si raduno un formidabile naviglio sotto il comando di D. Giovanni d'Austria fratello naturale di Filippo II. La flotta cristiana salpò nel settembre e si rinnì in Messina : la metà delle navi erano di Spagna, un terzo di Venezia, il resto del pontefice, con pochi legni di Malta e di Genova: Imperava supremo D. Giovanni, dopo lui Marco Antonio Colonna pel pontefice, Sebastiano Veniero per la repubblica. Scontrarono la poderosa flotta ottomana nelle acque del golfo di Lepanto presso le isolette delle Curzo-,

lari (7 ottobre 1871); ed ingaggiata arditamente la battaglia, dopo asprissimo combattimento, andarono i Turchi
rotti e disfatti, perdate molte navi, affondate molte altre,
disperse e fugate le rimanenti. Di sì grande vittoria ebbe
molte lodi D. Giovanni per l'ardito e sagace ordinamento
della giornata; segnalaronsi i Veneziani; ed Agostino Barbarigo provveditore generale morto gloriosamente di ferite
toccate combattendo ebbe dagli storici il nome di novello.
Epaminonda. Tutta Europa ne andò esultando a buor
ditto, chè per allora fu tarpata l'insolenza turchesca;
quantunque gli alleati non sapessero menomamente trarre
profitto di quel grande trionfo e dello shigottimento degli
ottomani. Poco sopravvisse il pontefice al faustissimo
avvenimento e nel successivo anno moriva.

### § 2.

Vicende degli ultimi anni del secolo XVI: Prime imprese di Carlo Emanuele I: Estensi cacciati da Ferrara: Resistenza di Venezia alle pretese pontificali.

La guerra delle Fiandre e la guerre intestine di Francia chiudono tristamentei lescolo XVI; e quantunque estraneo propriamente alle storio italiane, importa ricordarle per tratteggiare con maggior chiarezza lo spirito dell'epoca. Quantunque Lutero e Calvino si fossero astenuti dal parlare ai popoli di libertà o di franchigie politiche, ed anzi il primo avesse caldeggiata la parte dei signori contro i contadini, e il secondo avesse espressamente comandata l'ubbidienza e la soggezione ai principi nelle cose temporati, è chiaro che le dottrine e lo spirito della riforma venivano perfettamente in acconcio per destare negli animi degli oppressi il pensiero del proprio diritto, della resistenza e della emancipazione. E bene l'intendeva Filippo II, imperciocchè nion principe forse spingesse tant' oltre il

concetto della propria autorità; e però sè considerando: come padrone e signore non pur della vita e de beni dei sudditi, ma quasi delle anime e delle coscienze, ogni mezzo mise in opera per conservare ne'vasti e svariatissimi dominii l'unità religiosa, per modo che l'inesorabile intolleranza. e gli argomenti del Santo Ufficio gli fossero strumenti a mantenere nell'ubbidienza, o piuttosto nel servaggio tante genti diverse per origine, per natura, per interessi, per tradizioni. - Ai Fiamminghi era grave la signoria straniera, fatta ancora più odiosa dalla superbia e dalla rapacità de'ministri spagnuoli: e per ricambio Filippo odiava e dispregiava quel popolo operoso, ed industre; e le loro franchigie e i privilegi del clero, dei nobili e delle città in parte rispettati da Carlo V manomettendo senza rispetto alcuno, ebbe ben presto a sè nemici tutti gli ordini di quello Stato. Margherita d'Austria, moglie del-Farnese di Parma, era reggente di quelle provincie; mite ed accorta ad un tempo, 'governavasi con molto sennotra le ire popolari, i tentativi di rivolta, e gli ordini rigorosi che le pervenivano da Madrid (an. 1559 al 1567). Ma Filippo cui spiaceva quella mansuetudine le surrogò il duca d'Alba. Costui si propose di valersi unicamente delle armi e dei supplizi: però edificò fortezze, impose presidili, pubblicò editti furibondi contro i fautori delle dottrine eretiche, istituì un tribunale straordinario per giudicare i rei di stato e di eresia, ed al primo segnale di resistenza fece sostenere, giud care senza forme e decapitare buon numero di siamminghi, fra cui primeggiavano i conti di Horn e'di Egmont. Ma non potè avere nelle mani Guglielmo di Nassau principe d'Orange, già Stadtholder, ossia luogotenente degli Stati pel re, che era avuto allora come il primo campione delle libertà civili e religiose nelle Fiandre. Questi ricoverato in Germania, ne uscì colle armi alla mano, mentre le provincie erano messe a fuoco ed a sangue dall'immanissimo duca: e gettatosi nell'Olanda e nella Zelanda, fu dagli stati generali

delle provincie di settentrione riconosciuto Stadt-holder. La insurrezione si estendeva: alcune delle provincie si le gavano per la difesa delle loro franchigie, senza volere per questo sottrarsi alla monarchia: altre quasi ad aperta sfida, promulgavano la riforma, ed abolivano la credenza cattolica. Il duca d'Alba infereciva : e prese dopo lungo assedio a gran costo la città d'Harlem, non ostante la fededell'accordo, fece impiccare o per varie guise trucidare due mila cittadini. - Ma pon per questo gli riusciva di comprimere quegl'indomiti: onde Filippo fu costretto a richite? marlo: e intanto le provincie di Olanda, Utrecht, Gueldria e Groninga, cui si unirono Frisia e Overvssel, procle merono la loro indipendenza (1573). Continuò la guerra: e la condussero per le armi spagnuole da prima D. Glovanni il vincitore di Lepanto, poi Alessandro Parnese Geliedi Ottavio, duca di Parma, e capitano di grandissimo nome. La perizia e la bravura del Farnese, non mene? che il senno e la temperanza, ristorarono alquanto la fortuna delle armi regie; onde per lui Anversa (di cui fa memorabile l'assedio e la difesa) e le provincie belgiche e vallone forono di nuovo sottomesse all'autorità deli re-(1879-1885). Perdurarono pella lotta le olandesi: è quantonque Guglielmo d'Orange fosse spento dal pugnale di un sicario, Maurizio suo figlio acclamato Stadt-holder rontinuò la guerra. Elisabetta d'Inghilterra forni soccorsi; Filippo II invelenito sognò follemente di conquistare quel regno, ed il pontefice g'iene conferì la sovranità. Ma l'invincibile armada che doveva compiere la conquista e portare agl'Inglesi l'inquisizione spagnuola (f) fu dai venti dispersa e dalle flotte britanniche distrutta alla spieciolata (1588). Non per questo si posarono le armi; ma Filippoabbandonò l'impresa cedendo i suoi diritti sulle provincie-

<sup>(1)</sup> Narrano che sui vascelli spagnuoli dell'ammiraglio Howard presi, nella Manica si trovassero gli strumenti di tortura che usava l'Inquisizione e che Filippo destinava agl' Inglesi.

de Paesi Bassi alla figlia Isabella che ne andava sposa di Alberto arciduca d'Austria. Dopo lunghe vicende nimaseno indipendenti le provincie riformate del settentrione, confederato in repubblica (1609) che sali a grande rinomenza e potenza per la navigazione e per le colonie: le cattoliche del Belgio ubbidirono all'Austria.

Quella guerra delle Fiandre fu veramente guerra di popolo per rivendicare la libertà di coscienza e le franchigie politiche, manomesse entrambe da un governo stra-. niero, e in ultimo la propria indipendenza. Ben altrimenti correvano le cose in Francia, quantunque colà pure due campi, di Cattolici e di Calvinisti, insanguinassero per furiesa guerra civile il reame. La riforma di Calvino, come dicemmo, aveva avuto proseliti in Francia, che Francesco I perseguitò, ma non potè totalmente estirpare. Sotto dil regno di Enrico II le guerre coll'Impero avevano occupato le menti e le braccia dei gentiluomini; e Francesco di Lorena duca di Guisa, uscito da una famiglia che pretendeva discendere dal ceppo medesimo dei reali di Francia ebbe la gloria di salvare lo Stato col suo valore e col suo senno, dopo la rotta di S. Quintino. Ma non appena fu morto Enrico II che lasciava quattro figli, il trono a Francesco II, e la reggenza a Caterina de' Medici vedova di lui, il Guisa profittando della dappocaggine del giovinetto re, a cui aveva disposato la nipote Maria Stuarda, poi regina di Scozia, per bellezza e per isventurata fine -famosa, intese apertamente a governare da padrone. Odiavanlo scopertamente i principi del sangue, e specialmente Luigi di Condè; odiavalo in segreto e temevalo Caterina avida di governare in nome dei figli, e che sospettava il Guisa non ambisse a rapire la corona rinnovando le gesta dei maires di palazzo. Il Guisa per afforzare sua parte si mostrò caldissimo cattolico, e perseguitò i protestanti: quelli si strinsero intorno al Condè. La congiura e i supplizi d'Amboise furono la prima fase sinistra di quella lotta: i Guisa (Francesco e il Cardinale Carlo suo

fratello) trionfarono de' protestanti ; e senza la morte di Francesco II il Condè saria stato decapitato (1860). Regnò di nome Carlo IX secondogenito di Enrico II: regnavano in fatto Caterina e i Guisa, nimicissimi in petto. fatti dal comune interesse concordi. Per altro Caterina secretamente intendeva a valersi dei riformati od Ugonotti, per opporsi all'ambizione de' principi di Lorena. Nuove persecuzioni contro i riformati; e i macelli di Vassy furono cagione della prima levata in arme della parte ugonotta (1862). Quattro volte sospesa, quattro volte si riaccese la guerra civile: vi furono battaglio campali (Dreux. S. Denis, Jarnac, Moncontour dal 1562 al 1572). Francesco di Guisa fu assassinato dal riformato Poltrot; Luigi di Condè dal cattolico Montesquiou. I figli del Guisa, Enrico lo Sfregiato, il Cardinale e il dura di Mayenne continuarono l'impresa palerna, ed ebbero il favore della plebe. Spinta dal timore o dall' odio, Caterina si legò ai Guisa, e con loro disegnò l'esterminio degli Ugonotti pacificati nel 1570, e dei quali era considerato capo l'ammiraglio di Coligny. Nella notte di S. Bartolomeo, 26 agosto 1572, Carlo IX indettate dalla madre, dalle finestre del Lovero diede il segnale della strage; ed al suono delle campane i cattolici guidati dal Guisa corsero Parigi, scannarono l'ammiraglio di Coligny, e quanti ugonotti poterono avere nelle mani. Si diè loro la caccia come a bestie feroci. Diecimila caddero nella capitale, maggior numero nelle provincie. - Il romore di quell'infame giornata andò per tutta Europa. Gregorio XIII (cardinale Buoncompagni) succeduto a S. Pio V appunto in quell'anno, uomo d'indole mite e clemente, ricordato e lodate per la riforma del Calendario astronomico che quasi tutti i popoli civili adottarono, salutò quell'orrida strage come una vittoria ed un trionfo della fede; benedisse al re, alla regina madre, ai Guisa; ed in Roma per pubbliche feste rese grazie a Dio del sangue versato. A tanto delirio trae il fanatisme ! Ma sembra che il cielo respingesse que' voti sanguinarii.

Moriva Carlo IX di orrido e strano morbo (an. 1574); succedevagli il fratello minore Arrigo III inviso ai riformati, più odiato dai cattolici e segnatamente dai partigiani dei Guisa che cospirarono per ispogliarlo del trono. E contro lui cospirava il minor fratello duca d'Alençon, prediletto di Caterina. Spregiava costei Arrigo, come inetto: temeva i Guisa, ma sopra ogni altro odiava e temeva Enrico di Borbone, re di Navarra, cognato e cugino del re, giovine ardito, amato, popolare e campione della parte protestante, come Enrico di Guisa era dei cattolici. Col pretesto di distruggere l'eresia rinascente, il Guisa e la lega cattolica si scopersero contro il re, che a grande stento si sottrasse ai loro attentati: onde questi non trovando migliore espediente, trasse insidiosamente a Blois il duca e il cardinale e li fece pugnalare da' suoi favoriti ( 1588 ). L'anno appresso esso re Enrico fu trucidato da un frate fanatico, Jacopo Clement, domenicano, sicario della lega. Erano già morti il duca d'Alencon ultimo figlio di Arrigo II, e quella terribile Caterina, Gosl spenta la discendenza dei Valois, non-ostante tanti sforzi, tanti delitti e tanto sangue, ricadeva la corona ad Enrico di Borbone già re di Navarra. I Guisa superstiti, cioè il duca di Maienna, la duchessa di Mompensieri, ed il cardinale di Borbone salutato re, a capo della lega cattolica impresero a contrastare il trono ad Enrico IV. Nuova guerra civile, nella quale si mescolò Filippo II, che naturalmente sosteneva i cattolici: ed Enrico si trovò in difficilissime circostanze, stretto delle armi spagnuole e dalla fazione avversaria. allora potentissima e signora di Parigi.

Pontificava allora Sisto V (Felice Peretti della marca d'Ancena) già umile ed oscuro frate francescano, che fingendosi cadente per cité e per morbi, pilenissimo dalla tiara, fu eletto quasi per temperamento dal conclave diviso tra i cardinali Farnese e Medici (an. 1888). Ma tosto assiso sul trono pontificio, tra l'universale meraviglia aveva dispiegato mente arditissima, volontà di ferro; ed inflessi-

bile nigore. Sui bei primi di del suo pontificato per lievi colpe spaventò Roma, con supplizi di persone non uscite dal velgo; e velte l'animo a purgare lo Stato da quella obbrobriosa piaga, che fu vituperio del papato di Gregorio XIII , promulgò terribili editti contro i masnadieri e facinoresi grandi e piecoli che senza ritegno infestavano non pur le campagne, ma le città, e la stessa Roma : e senza rispetto a prerogative, a privilegi d'ordine, di luogo, di costumanze sevi fieramente contro i colpevoli ; confondendo, come accade sempre in simili casi, e con tal modo di provvedimenti, la giustizia colla barbarie, i malfattori coi mali accorti e talvolta cogli innocenti. E quel terrore per un momento restitui alquanta sicurezza al paese; ma non tolse la radice del male. Nelle cose di Francia volle interporre la sua autorità; e come era a prevedersi, da prima favori i Guisa, e aveva già scomunicato Arrigo e il Condè siccome capi de' protestanti, dichiarando il primo incapece di succedere al trono di Francia. Ma quande, spento Arrigo III, il re di Navarra si accinse a conquistare il reame, Filippo II superbamente pretese che Sisto si scoprisse apertamente in favore del cardinale Borbone e della lega, e confermasse l'esclusione di Arrigo IV. Sisto che non la cedeva d'orgoglio, ne fu adontate, e poco mango che le cose tra Roma e Spagna si guastassero; e ne profittò il re di Francia. Il quale per convincimento o per politica, o più tosto per porre un termine alla guerra civile, abiurò di li a qualche anno il protestantesimo, si professò cattolico, si riconciliò col pontefice: onde scomposta la lega, fu poi a poco a poco riconosciuto re da tutta da Francia (1594-95); e cell'editto di Nantes statui la telleranza del culto calvinista (1598), inaugurando quel regno che fu troppo breve per la tranquillità dello Stato. Ayveduta e prudente politica-fu quella di Sisto, che forse evitò alla Chiesa un nuovo scisma : o già a quella mente violenta e fantastica brillavano grandi concetti, che i tempi e le condizioni non gli permisero di tentare; come la cae-

giata degli Ottomani dall' Europa; il taglio dell'istmo di Suez; la qual cosa avrebbe potuto ridonare all'Italia se non il primato marittimo, certamente molta petenza nel Mediterraneo, riconducendo ai nostri scali il traffico del Levante e delle Indie. Fu ancora Sisto todato per avere ristorate le finanze romane, sebbene lo Stato aggravasse di balzelli: con più ragione per avere riordinata la pubblica azienda, aboliti gli assurdi e nocevolissimi diritti di azilo e d'immunità (1), pei quali i facinorosi sottraevansi alla giustizia; e per avore insieme ornata ed arricchita Roma di monumenti e di opere di grande utilità. Meriva nel 1590 ed in soli sedici mesi si succedevano quattro papi; Urbano VII (card. Castagna), Gregorio XIV (card. Sfondrato), che ridonò alle chiese ed ai luoghi pii il diritto d'asilo tolto da Sisto; Innocenzo IX (cardinale Pacchinetto), e Clemente VIII (cardinale Aldobrandini). Il nepotismo apparve incarnato nella corte remana, nè fu delle minori piaghe di quella sciagurata signoria (1592).

Fra tanto morto in Piemonte Emanuel Filiherto (1880), suo figlio Carlo Emanuele I, erede del trono e della virtù paterna, ma ambisioso, irrequieto ed suventato, desideroso di allargare i proprii domini, e istigato forse anco dal re di Spagna, del quale aveva disposata la figlia, deliberò di profittare delle misere condizioni in cui versava la Francia straziata dalle fazioni e delle leghe, per togliorsi dagli opochi quella spina di Saluzzo. Dopo avere chiesta inutil-

<sup>(</sup>d) I diritti di asilo o d'immunita certamente sono un controsenso, una essardità, una male intesa opparenna di omaggio ressi alla santità di an Juogo, o di un officio, perchè offendeno i apiù santa delle leggi divine ed manne, la giustizia, davocendo l'impunità. Ma riportandeci a quelle sciagu-rate ctà, nelle quali per le pesime forme dei giudizii ben di sorente mu-lavasia la giustizia in feroce vendetta e talvolta în manifesta îngitistizie e violenza, e le leggi stesse criminali eratio o saltee o-basbrace o împorvide, si può dublicare se gli asiti potessero giovare a salvare qualche finno-cente o maleacorrio, come purtroppo contribuivano a mandare impiniti del facinorosi. Comunque sia, è certo che nella presente civiltà non mossono collegraria.

mente ad Arrico III la restituzione di quel marchesalo. improvvisamente invase il territorio di Saluzzo, e in pochigiorni cacciati i presidii francesi, l'ebbe tutto nelle mani (1588). Stretto da più gravi cure Ecrico III non potè opporsi: e lui spento dal pugnale di Clement, il duca non ascoltando i richiami degli Stati d'Italia (e segnatamente di Venezia che stava in grande sospetto di Spagna, la quale aveva 'nel duca un forte e ardito alleato), si gettò in Francia secondando i tentativi della lega cattelica e le brighe di Filippo II, e si fece proclamare signore di Provenza dal parlamento d'Aix. Ma Arrigo IV non inferiore di ardimento e di valore al duca, vincevalo di gran lunga per consiglio e per costanza: onde l'impresa di Carlo Emmanuele falli non ostante gli aiuti di Spagna e di Gregorio XIV (1894); e il duca dovette ritrarsi in Savoia. La guerra continuò, ma fiacca e senza compenso; e prevalse la fortuna di Enrico specialmente dopo l'abiura: onde Clemente VIII spinto ancora dagli uffici della repubblica di Venezia, di Ferdinando I, granduca di Tescana succeduto a Francesco, e della repubblica di Genova che avevano riconesciulo Enrico, e forse per coprire lo scandalo sollevato dall'attentato di Pietro Châtel, giovinetto di 19 anni, allievo de' Gesuiti, che spinto da fanatiche furie aveva tentato di assassinare Enrico IV, riconciliò il re di Francia alla Chiesa (an. 1595). Ferdinando di Toscana alleatosi con Francia aiutò validamente Enrico a ricuperare Marsiglia caduta per tradimento in mano agli Spagnuoli. Poco appresso fu trattato di pace a Vervins; ma non fu veramente conchiusa che nel 1601 a Lione, sotto gli auspicil di Clemente VIII. Francia cesse il territorio di Saluzzo al duca in cambio della Bresse. Bucev e Valromey di Savoia cedute al re. Casa di Savoia scapitava alquanto sull'estensione del territorio, ma oltre che toglievasi i Francesi dal cuore de' proprii domini, usciva Carlo Emmanuele da quella guerra coll'inestimabile vantaggio di avere guerreggiato quasi da solo e con fortuna contro

una nazione molto più potente e più forte. Male accelsero quella pace i Veneziani e il granduca, che nella uscita de' Francesi dall' Italia non vedevano che accrescimento della signoria spagnuola. Clemente VIII fu accusato di avere coll'opera de' nipoti condotto quell' intrigo per favorire il solo duca a danno di totti gli altri Stati d'Italia: ma poco curossi di que' lamenti il pontefice, che dal canto suo non aveva dimenticato le cose proprie. Imperciocchè essendo morto senza prole nel 1597 Alfonso II d' Este . duca di Ferrara, di Medena e Reggio, Clemente VIII pretese ricaduto il feudo di Ferrara alla Chiesa, non ostante che Cesare figliuolo di Alfonso, figlio naturale di Alfonso I, fosse stato riconosciulo ed avesse ottenuta l'investitura dati' imperatore Rodolfo II , succeduto a Massimiliano II nel 1576. Si vuole notare che a Roma non si era mai voluto riconoscere la legittimazione imperiale della discendenza bastarda di Alfonso I. Le milizie pontificie entrarono in Ferrara col favore di una fazione avversa agli Estensi: Cesare non seppe o non potè opporsi, nè l'imperatore pensò a soccorrerlo; onde perduta anche Comacchio, dovette ritrarsi a Modena, che rimase poi sede della famiglia ducale, mentre Ferrara col sue territorio si confuse negli Stati della Chiesa.

La signoria degli Estensi in Ferrara era stata in tutto simile a quella degli altri principati: e se quaiche poeto, letterato do artista levo a cielo le splendidezze, le magnificenze di quella corte, se il volgo meravigliava od applaudiva alle feste ed ai tornei, gli ordinamenti dello Stato rispondevano pienamente al principio che informa de picetole tirannidi, tanto più gravi quanto più in breve giro costrette; addolcite se il caso dava principe d'indole mite, aggravate se duro e violento. Non pertanto Ferrara, centro e capo d'un piccolo dominio, ornata per verità ed arricchita da quei principi che secondo il vezzo della età profondevano tesori, e intorno ai quali si affollavano letterati e artisti cortiziani, contava a buon dritto fra le più

cospicue città d' Italia. Tosto riunita el dominio papete peggiorò sua sorte, decadde rapidamente, e rimase poi, quale è presentemente, squallida e deserta.

La pace di Lione non lasciava il duca Carlo Emanuele lungamente inoperoso. Mille progetti bollivano in quella mente vulcanica, tutti d'ingrandimento, senza che più lo trattenesse la paura di urtarsi con un più forte, o il buon diritto di coloro, cui pensava offendere. Stavagli a due passi Ginevra, antico feudo di sua famiglia (1), da quasi un secolo divenuta libera, indipendente, centro e cume della Riforma; ottimo pretesto al duca per coprire la prepotenza accennando a distruggere un nido d'eresia. A modo di pirata, mandò assaltarla improvvisamente nel cuor della notte (dic. 1602): e già i ducali avevano scalate le mura, quando i cittadini, dato di piglio alle armi, furiosamente li ributtarono con grandissimo scorno di Carlo Emmanuele, che dal turpe fatto non ritrasse che danno e vitupero. Poco appresso per istrana mutazione di consiglio il duca offerse nace e striuse amicizia colla ginevrina repubblica. Volgeva ancora la mente a Genova; e narrano che in quel tempo maneggiasse segretamente nella congiura del maresciallo Biron per ispogliare Arrigo IV del trono, e cingere esso medesimo la corona di Francia.

<sup>(4)</sup> Ginevra fu glà sede del re borgognoni, e da tempi antichissimi erasi retta sotto il governo di vescovi-prineĵi, vassali il de're Francisi. Ebbero competitori nei Conti del Geneveso, paese della Savoia finitimo a Ginevra. In quei torbidi I cittadnia ginervini chiescer poruccione al Conti di Savoia, e precisamente ad Amedeo V. Questi a poco a poco si mutarono di protettori in signori, e gli nel 480 tenevano il Vescovo come foro vassalio. Verso la fine del secolo XV Ginevra si lego fin alteana cofte repubbliche di Berna e di Friburgo, a tutela delle proprie franchigie molte volte manomesse dai vescovi-principi e dai duchi di Savoia. Nel 3519 per insorte contese tra il popolo ginevrino e Carlo III duca di Savoia, questi sevi contro alcuni cittadini cadutiglia telle mani, alcuni manabo a morte, altri tenne lo dura prigione nel castello di Cnillon. I confederati Svizzeri vennero in aiuto di Ginevra; il duca dovette acconsentire ad accordi: ma pol nel 1353 la città abbraccio la riforma di Calvino, e proclamò ha propria indigendema.

Vogliono che più tardi agognasse persino a farsi eleggere imperatore invece di Mattia che successe" a Rodulfo nel' 1612. Quanto di vero fosse in simili impensati progetti. non saprem dire : con mazgiore certezza potrem dire di un altro pensiero, che più bello e più utile pen potevaconcepirsi allera per l'Italia nostra. E questo fu l'accordo secreto nel quale convennero Enrico IV e Carlo Emmanuele, campioni degni di confondere le loro sorti, di stringere alleanza tra i due Stati , di togliere alla Spagna la Lombardia: che si aggiungerebbe al Piemonte, tranne il Cremonese che si teneva in serbo per Venezia per averla: amica; al duca si cederebbe pure il Monferrato, e così formerebbe uno Stato potente sulle Alpi, con grave abbassamento della potenza spagnuola, ed a baluardo di Francia contro l'Impero: imperciocchè quella lega era nonmeno diretta a battere la Spagna che a contenere la crescente fortuna di Casa d'Austria. Inghilterra, Olanda e molti principi germanici si accostavano a quella unione, tutti intesi a reprimere la potenza austriaca. Ma la repentina morte di Enrico IV pugnalato da un altro fanatico. Ravaillac, precipitò in un istante non solo le speranze del duca , ma le cose di Francia; dove Maria de' Medici, figliuola di Francesco Granduca, madre del piccolo Luigi-XIII e reggente del regno, aveva contro sè tutto l'odio tradizionale suscitato già da Caterina, la propria debolezza, l'ambizione del principe di Condè e le solite fazioni. Ond' è che in breve una paco fu segnata colla Spagna, la quale del pari declinava dalla grandezza a cui era salita sotto Filippo II. Anche il daca fu costretto a fermar pace colla-Spagna; ma le armi posè per breve tempo (1610).

Poco rimane a dire de casi degli altri Stati d'Italia in quella età. Nella Toscana a Francesco I subentro Ferdimando I suo fratello già cardinale, temperato insieme edamio so, che ristorò lo Stato, il naviglio, il porto di Livorno, continuando l'opera intrapresa da Cosimo per ressituire alla Toscana il commercio marittimo, rovinato dopo.

la decadenza di Pisa e l'interrimento del porto pisano. Ancora fugò i corsali barbareschi che infestavano quella marina; e mal soffrente il primato di Spagna si accostò ad Enrico IV, lo aiutò, come dicemmo, a ricaperare Marsiglia, ed ebbe molta parte nelle vicende del tempo. Fu lodato pel buon governo delle finanze: imperciocchè dopo avere profusi tesori in opere di pubblica utilità ed in una splendida raccolta di monumenti dell'arte greca ed italians, lasciò morendo ricchissimo erario. - Sotto iniquo ed infame principe gemevano i popoli di Parma e Piacenza: e degno riscontro al Pier-Luigi di esecrata memoria faceva il nipote duca Ranuccio figlio di Alessandro, il capitano delle Fiandre. Le province di Spagna erano manomessae come terra di conquista, ma di queste avremo a dire più a lungo ed a parte; e solo ricorderemo una congiura ordita nel reame di Napoli da un nuovo Savonarola, Frate Campanella domenicano, famoso filosofo e pensetore profondo, che tra le mura del chiostro pensava e liberare sua patria dall'intollerabile giogo di Spagna. Per opera di frati e di vescovi la congiura si allargò anche tra i baroni e nel popolo; ma riuscì, come tutte le congiure, a innumerevoli supplizi ed a più duro servaggio. - Genova e Venezia poco meglio che poltrivano; se non che amendue ebbero a contendere con Roma per le intemperanze del pontefice Paolo V. Morto nel 1605 Clemente VIII, eragli succeduto per pochi mesi il cardinale de' Medici Leone XI, ed a questo il cardinale Borghese col nome di Paolo V. Costui, fautore di Spagna e nemico di Francia, aveva riposto in mente di restaurare ed amplificare l'autorità pontificale molto in basso caduta per negligenza degli ultimi predecessort. Però richiemò in vigore tutt; gli antichi decreti de' pontefici; e spinse le improntitudini al segno che la maggior parte degli Stati italiani negarono apertamente di ubbidirgli. Ma la repubblica di Venezia, presa specialmente di mira dal papa, si segnalò per istraordinaria fermezza, senno e dignità nell'opporsi a quella

furia. Argomento o pretesto furono le solite contese di immunità, di giurisdizione, sulle cose e sulle persone di chiesa: alle minacce e agl'interdetti di Paolo V il Senato veneto oppose pacatamente ordini rigorosi al clero di continuare gli uffizi divini, ed alla Curia romana il rifiuto di ottemperare alle sue voglie. E perchè i frati, e segnatamente i Gesuiti, mostravano agitarsi ed agitare, la signoria li pose nella necessità o di partirsi o di ubbidire. Partirono i Gesuiti simulando atteggiamenti e modi di vittime: n'ebbero vitupero e scherno dal popolo che li conosceva. Il papa minacciava, minacciavano Spagna e l'impero da lui istigati: la repubblica persistette a non cedere. Finalmente per gli uffici di Francia il pontefice, smesse le arroganti pretensioni, s'accordò colla repubblica: e questa ancora nell'accordo mantenne severamente il proprio diritto, la sua dignità. L'interdetto fu tolto, senza che il Senato volesse pure ammettere che se ne facesse parola, non volendo riconoscere che a buon diritto fosse stato lanciato. E di ciò non direme altro se non che grandissima lode ne venne alla repubblica ed al famoso istorico frate Paolo Sarpi, che in quella contesa sostenne le parti della veneta signoria.

## \$ 3.

Guerra per la successione del Monferrato e di Mantova: Casi di Venezia: Guerra della Valtellina e di Genova.

Il placito imperiale pronunciato da Carlo V in Hologna (an. 1830) alla spenta linea de' Paleologi marchesi di Monferrato, aurrogò la discendenza di Giovanni Francesco-Gonzaga marchese di Mantova, concedendo a suo figlio Federico l'investitura di Mantova e del Monferrato col titolo di duca. All'aprirsi del secolo xvn la famiglia ducale del Gonzaga era divisa in duo rami, dei quali 'uno pos-

sedeva ancora i due Stati suddetti, l'altro pel matrimonio di Luigi Gonzaga, minor figlio di Pederico, con Barichetta di Cleves e Nevers, erasi trapiantato in Francia, ed aveva fondata la casa Genzaga-Nevers. Nell'anno 1612 venne a morire il duca Francesco Gonzaga che dalla moglie Margherita di Savoia figlia di Carlo Emanuele non aveva altra prole, tranne una fanciulla di tre anni: - Dei due fratelli del morto duca, Ferdinando cardinale era negli ordini: sacri, e però non poteva aver successione; nè figli aveva o prometteva avere Vincenzo minor fratello. Il cardinale assunse la tutela della nipote, e insieme il titolo di ducae il governo degli Stati. Si oppose fieramente il duca di Savola, pretendendo che il feudo fosse femminile, e però appartenesse alla piccola Maria, ch' egli intendeva disposare al proprio figlio per riunire al Piemonte quegli Stati: ed allegando specialmente certe sue pretese sul Monferrato, come discendente de' Paleologi, col solito suo impeto invase ed occupò il Monferrato (1613). Lo scandalo e lo scalpore fu grandissimo in Italia e fuori, e tutti furono contro il duca: Spagna che temeva pel Milanese, esca desc siderabilissima ad un uomo come Carlo Emanuele; Francia che mostrava voler proteggere da quella violenza Ferdinando Gonzaga, ma che in segreto voleva preparare quello Stato ai Gonzaga-Nevers, principi francesi, pei quali avrebbe avuto un piede in Italia; Venezia che sentendo la propria debolezza e decadenza astiava la crescente forci tunas di Gasa Savoia; l'imperatore che vedeva poste in non cale l'alta sovranità sul feudo; gli altri per altre e simili cause. Alle esortazioni del poutefice, alle richieste de' principi italiani , alle mostre di guerra , alle minacce " di Spagna e di Francia, ai bandi dell'Imperio l'ostinatissimo duca non piegava; ma a sua posta schermivasi, mico necciava agli uni di accordarsi cogli altri, eccitava i prin cipi italiani, e segnatamente i Veneziani, a fargli spalla, affermando, non senza ragione, essere quella ottima opportunità di far valere i propri diritti e di sottrarsi a quell'orgoglioso primato di Spagna, che a tutti, siccome a servi, voleva fare la legge. E perchè il marchese dell'Ingiosa governatore di Milano con buon polso di genti. varcata la Sesia, accennava a Vercelli; l'ardito Carlo Emanuele, invece di far fronte allo esercito spagnuolo, con poche ma scelte truppe invase il ducato di Milano, sicche Plnejosa con grave onta diè volta (1614 agosto). Continuò la guerra: e solo stette il duca contro Spagna; fincho per gli uffici di Paolo V si posarono le armi, abbando-Mando if duca il Monferrato, ma riavendo il proprio territorio occupato dagli Spagnuoli, e sepratutto protestando di volere intatti i propri diritti, e negandosi di sottomettere a Spagna (1615). Di fi a poco per reciproche offese tra D. Pietro di Toledo nuovo governatore di Milano e lo irascibile duca, si fu nuovamente alle armi; e il duca non che soccorso, avversato da Francia per la debole mente di Luigi XIII e per gl'intrighi della regina madre e del favoriti, impigliata nella politica spagnuola, si trovò in difficili condizioni. Persistette animoso con varia fortuna, ma sempre con valore combattendo fino alla fine dell'anno 1617, in cui la mutata politica di Francia e di Venezia, la quale era fatta accorta a suo costo del pericolo se gli Speganoli prevalessero, avendolo fornito di soccorsi, potè ristorare le proprie cose per modo, che una nuova pace fu conchiusa a Pavia (ott. 1617). In questa, rimanendo insoluto l'argomento della contesa, usciva il duca con molto onore da una guerra così sproporzionata alle sue forze.

In quella prima fase della guerra di Monferrato, Venezia da prima erasi, non che favorevole, palesafa piutosto avversa alla impresa del duca, e ne accennammo la tristo cagione: ma poi, mutato consiglio, erasi a lui accostata. Pu probabilmente spinta a questo cambiamento dallo scoprinsele di nuovi pericoli per le insidie dell'Austria, e seguatamente dell'imperatore Mattia succeduto al fratello Rodolfo II (an. 1612). Gli Uscocchi, o pirati dell' Adria-

tico, protetti secretamente dall'Austria correvano que' mari predando sfrontatamente le navi venete e le ottomane, e talvolta infestando pur anco le spiagge. Inseguiti, riparavano sul littorale ungarico del golfo di Ouarnero e nelle isole; donde uscivano inaspettati e baldanzosi a nuovi ladronecci. Sultano Acmet I intimava minacciosamente a Venezia, siccome naturale guardiana di quelle acque, di togliere quello scandalo: il Senato ne richiamava all'imperatore: e questi schermendosi istigava sotto mano il Turco contro la repubblica. Ma rinnovandosi i casi e le atrocità di que' ladroni. Acmet assaltò l'Ungheria, e Venezia investì le città marittime che ubbidivano all'Austria (1616). Mattia si volse per aiuti ai congiunti di Spagna non meno odiatori della repubblica; il duca di Ossuna vicerè di Napoli condusse nel golfo l'armata spagnuola, mentre sulla terraferma il duca di Mantova campeggiava per Venezia le forze del governatore di Milano. Guerra grossa si fè per poco nell'Italia, dove armeggiava l'arciduca Ferdinando; ma poi per mediazione di Francia e del pontefice Paolo V fu segnata la pace a Madrid: Austria si obbligò a disperdere i pirati, e degli Uscocchi fu spento il nome (1618). - Ed ecco improvvisamente nel marzo del 1618 correre per Venezia sinistra voce di congiura orribile scoperta, per la quale, dicevasi, dovevansi incendiare i principali edifici, l'arsenale, trucidare la Signoria. e mutare lo Stato a pro' d'Austria e di Spagna. Affermavasi avervi mano il marchese di Bedmar oratore spagnuolo. il Toledo governatore di Milano e l'Ossuna vicerè di Napoli. I particolari di quell'attentato furono misteriosamente nascosti; nè per altri segni si manifestò se non per il repentino supplizio di pochi oscuri, stranieri i più e venturieri, alcuni agli stipendi della Signoria, per la fuga dell'ambasciatore di Spagna e di molti de' suoi aderenti. e per le pubbliche azioni di grazie che i Dieci ordinarono per la repubblica salvata (an. 1618). Non fu mai chiarito se quel tentativo partisse propriamente dalla corte di Madrid per odio iassno alla repubblica, o non piuttosto dalle private ambizioni o dalle ire del Toledo o dell'Ossuna. E questi poi arrisicò nuovo giuoco nello stesso suo vice-reame di Napoli: e si provò, a quento fu detto, a trar dalla sua il popolo e molti de' più cospicui potenti per mulare il governo in principato. Ma e' non ebbe seguito; e quel divisamento, se pure era in luí, svaul, ed egli fu poi richiamato (an. 1621).

. Sopiti gli scandali di Venezia, altri suscitavansi sempre per opera o col favore de' ministri spagnuoli, segnetamente di Milano; i quali stando ai cenni di una reggia sospet-tosa e lontana trovavano ottimo argomento alla prolun-gazione del loro comando nei torbidi che potessero mi-nacciare o interessare la signoria regia in Italia. La Valtellina cattolica era da lungo tempo passata dalla dominazione dei duchi di Milano in quella della repubblica de Grigioni, dove primeggiava la riforma. Istigati dal duca di Peria governatore di Milano i Valtellini insorsero (luglio 1620), trucidarono quanti riformati caddero nelle loro mani: alcuni prigioni inviarono a Milano, fra i quali uno essendo stato scoperto come già appartenente al chiostro fu arso vivo — I Grigioni cogli siuti di Berna e Zurigo assaltarono i Valtellini: il duca di Feria mandò truppe in loro aiuto. Venezia e il duca di Savoia volevano favorire i cattolici, ma non giovare all'accrescimento di Spagna in Italia; però si strinsero in lega con Luigi XIII re di Fran-cia, per obbligare gli Spagnuoli a rimettere le fortezzo melle mani del pontefice Gregorio XV (Card. Ludovisi) succeduto a Paolo V (1620), che vi mandò truppe sotto il comando di Orazio Ludovisi. Forse il pontefice non saria stato malcontento di trovare un principato per la sua fa-miglia; ma in quel mezzo morì; e gli fu surrogato il card. Barberini col nome di Urbano VIII (1624). Fatte vane le pratiche, Francia, Savoia e Venezia favorite dall'Inghilterra, dall'Olanda, dai principi protestanti, da tutti insomma i ammici delle due case austriache, vennero alle armi; e i Francesi invasero la Valtellina. Il duca cui era commesse di assaltare il Milanese profittò dell'opportunità per tentare l'impresa che da gran tempo volgeva in mente. Offerse al re di assalire primieramente ed occupare Geneva, e dividersi poi all'amichevole il Milanese, il Monferrato, la Corsica e il Genovesato. Pretesti non mancavano per quella iniqua aggressione; una contesa sul feudo imperiale di Zpccarello per la quale il duca chiamavasi offeso dai Genovesi, 6 le antiche pretese de reali di Francia sulla repubblica. Venezia si oppose a quel patto; se non per amore di giustizia, certamente per senno politico; chè grave falle era per Savois e per tutti l'introdurre nuovamente i Francesi in Italia ed averli in si cospicua parte della penisola. Ma il ducasmanioso di conquiste senz'altro attendere investi il territorio della repubblica, secondato dai Francesi capitanati dal maresciallo Lesdiguières. Genova battuta a Rossiglione e a Voltaggio, e ridotta alle strette, chiese aiuti a Spagna ed al pontefice e li ebbe: vennero le navi ispane, pontificie e toscane; accorse il governator di Milane; ma più che da ogni altro soccorso venne la salute di Genova dalla discordia insorta tra il duca e il capitano di Francia. Inquel mezzo pacificavansi Francia e Spagna all'insaputa del duca (trattato di Monçon 1626); la Valtellina tornava in ubbidienza de' Grigioni, ma col dritto ne' Valtellini di elegagersi megistrati cattolici (1626). Carlo Emanuele furioso dell'abbandono di Francia, non sapeva indursi a lasciar-Genova in pace; ma costretto per altri casi a volgere altreve le sue armi, non rifuggi dal cospirare secretamente e vergegnosamente coi malcontenti genovesi e coi pessimi di una fazione la quale patteggiava la rovina della patria indipendenza. E il brutto maneggio del duca fia manifesto specialmente nella congiura che si maochino in Genova (an. 1628) per opera di un Giulio Cesare Vali chero, descritto nelle memorie di quel tempo come um insigne ribeldo, ne'vizi e ne'disegni assomigliato a Catili lina. Scopo o pretesto di quella sembra che fosse l'abbassamento de nobili, onnipotenti dopo il rinnovamento di Andrea Doria, ed il restituire l'autorità ai popolani? di duca aveva promesso favore ed ainti. Scoperta, la parte de'grandi sdegnando gli uffici e le minacce del duca infieri contro il Vachero ed i complici, coi supplizi e coll'infamia. Carlo Emanuele nelle prime ire voleva morti l prigioni genovesi che aveva nelle mani; ma fortunatamente per la fama sua, prima dell'esecuzione di quella scellerata vendetta, mutò consiglio, e se n'astenne. Dopo lunghe pratiche, il duca si pacificò con Genova, alla quale per denaro lasciò Zuccarello: e la repubblica racconoiò poi sanguinosamente il freno ai Corsi, che di quella opportunità avevano profittato per iscuotere l'abborrito e tirannico giogo de' Genovesi; ma loro non valse tampoco avere ricorso ai Turchi; da che tanto era l'odio degl'isblani contro ai padroni, e tanto duri e superbi mostravansi questi verso que'loro sudditi che l'invocare i barbari non appariva onta nè pericolo. Ciò può dare la misura di quel reggimente; e può ancora mettere qualche dubbio sulla bontà della causa che i nobili ferocemente difesero contro il Vachero, e i suoi complici.

Ma intanto nell'alta Italia apprestavansi nuove guerre. Nell'anno 1626 era morto Ferdinando Gonzaga, e poco dope Vincenzo II suo fratello e successore, entrambi senza dissendenza. Carle di Gonzaga-Nevers, che aveva appunto sposata Maria figlia di Francesco, venne tosto in Italia e s'intitolò duca di Mantova e Monferrato, senza darsi pensiero dell'imperatore Perdinando II (già duca di Stiria del ramo secondogenito austriaco) eletto a successore di Mattia (an. 1619), il quale in quella contesa avea interposta la propria sovranità ed autorità d'arbitro supremo, nè delle preteso del duca di Savoia, nè di quelle di altri Gonzaga de'rami di Novellara, di Guastalla, e di Castiglione. Austria e Spagna deliberarono di non sofferire il principe francese in Italia: e il duca di Savoia cui fu promessa la metà del Monferrato e che aveva a vendicarsi dell'abban-

dono di Francia nella guerra della Valtellina, si unì agl'imperiali; invase il Monferrato nel mentre che Gonzalvo di Cordova governatore di Milano investiva Casale fortemente difesa. Un esercito francese condotto dal marchese di Uxelles, che per i passi delle Cozie moveva al soccorso di Casale, fu rotto e disfatto nella valle della Vraita dal duca-Grandissimo romore menò quella vittoria de Piementesi: ma picciolo vantaggio arrecò alle armi- spagnuole, chè il Cordova l'opera perdeva e la fama sotto le mura di Casale, grandi guasti menava il Nevers sul Cremonese, accostavansi i Veneziani per ispalleggiarlo; e Luigi XIII di Francia, vinti gli Ugonotti ed espugnata la Roccella, ultimo loro asilo, moveva con un esercito dal Monginevra, accompagnato dal cardinale di Richelieu suo primo ministro che il re e il reame già reggeva a sua voglia. I ducali andarono rotti a Susa (an. 1629), e poco mancò che il duca non cadesse prigione. Si aprirono pratiche, e fu fermato un accordo, pel quale il duca lasciando il passo ai Francesi per soccorrere Casale, ritraevasi dalla guerra serbando Trino e qualche altro luogo: ma rientrato il rein Francia, il duca ruppe il trattato e continuò la guerra. - Scendevano intanto dalle Retiche per la Valtellina le bande imperiali capitanate dal conte di Collalto, apportatrici di stragi, di rapine, e di quella famosa pestilenza, che desolò specialmente la Lombardia (1). Storie e cronache ricordano diffusamente lo strazio inaudito che menarono quelle fiere rabbiose, senza distinguere dalle terre nemiche le amiche. Lo spavento fu si grande, che il pontefice affrettossi a munire la fortezza che guarda lo Stato romano tra Bologna e Modena, e mandò truppe a guardia de'confini. La guerra infuriò per ogni dove: i Veneziani erano rotti e dispersi a Valleggio: stringeva Collalto Mantova, e il marchese Spinola governatore di Milano batteva

<sup>(1)</sup> È la stessa peste mirabilmente descritta dall'insigne Alessandro Manzoni nelle stupende pagine dei Promessi Sposi.

Casale: armeggiavano il duca, e il cardinale di Richelieu nell'alto Piemonte; Carlo era di nuovo battuto ad Avigliana; e i Francesi rendevansi signori di Pinerolo che fortemente municono.

in quel mezzo Mantova su espugnata, saccheggiata, mandata a serro e succo dalle bande di Collatto, che inferocirono come demonii, si che la fama di quegli orrori se' inorridire tutta Europa (luglio 1630). Pervenuta la novella al duca Carlo Emmanuele, stette quasi fulminato, e tro giorni dopo era morto. (1). Fra tanto maneggiavasi in Ratisbona la pace tra la Francia e l'Impero, il quale già trovavasi seriamente impigliato nella guerra politico-religiosa che su detta de'30 anni, perchè incominciata nel 1618 non fini se non nel 1648 colla pace di Vestfalia (2).

(1) Stimiamo superfluo rumandare i lettori alle ammirabili descrizioni che il nestro grande storico Carlo Botta di aquesto e di simili pejaddi. Fra il tanti pregi di quei sommo scrittore, ci pare che primeggi quello appunto di tratteggiare e colorire le scene più proprie a destare gli affetti e segnatamente l'Ira, la pleta, l'indignazione. Ma qual colto e rentile giorane i taliano dimentico di leceste il Rotta.

(2) La guerra de' trent' anni si può dire estranea alle cose d'Italia. Crediamo per altro che giovi, per maggiore intelligenza degli avvenimenti di questo secolo, ricordare in brevissime parole le fasi, apponendo questo cenno in una nota per non intralciare il racconto nostro con troppe digressionl. - Rodolfo H imperatore (an. 1576) saggiamente accordò al popoli de' suoi stati ereditarii il libero esercizio del loro cultò rispettivo: il quale decreto fu confermato dell'imp. Mattia suo fratellò e successore (4612). Ma questa tolleranza non fu imitata dai Signofi cattolici: e però nella Boemia levaronsi lagnanze, mutate prestamente in sedizioni. A Prava i ministri regii (chè nell'Ungheria e nella Boemia. come ognun sa, l'imperatore ebbe sempre titolo di re) furono dal faziosi precipitati dalle finestre. Allora la Boemia, la Silesia, la Lusazia, la Moravia, e l'Austria superiore furono ad aperta rivolta: aggiugnevast poco stante la rivoluzione dell' Ungheria a minacciare di rovina la casa d'Austria. Moriva in quello Mattia (4619) lasciando erede degli stati fi congiunto Ferdinando Ii duca di Stirla cui già aveva cedute le corone d' Ungheria e di Boemia. Ma i Boemi elessero re l'elettore palatino Felderico di Baviera, gli Ungheresi Betlem Gabor, e tutti i protestanti offersero la corona Imperiale a Massimiliano duca e poi elettore di Balviera (ramo secondogenito). I Boemi assediarono Ferdinando in Vienna, e la casa d'Austria pareva precipitata; e dovette la sua salute all'ostiA Ratisbona formarono che il Nevers si avesse l'investitura del ducato di Mantova e Monferrato, ma che avesse ad umiliarsi a Cesare: che Trino ed altre mignoti terre del Monferrato rimanessero al duca di Savoia Vittorio Amedeo I aucceduto al padre: che gli Spagnuoli, lasciato l'assedio di Casale, si ritraessero sul Milanese: che i Francesi conservassero i presidii di Pinerolo, Susa ed Avigliana, glimperiali

nato rifiuto del duca di Baviera, che non solamente non accetto l' imperio, ma propugnò l'elezione di Ferdinando, e si pose a capo della lega cattolica (an. 1620). Si aggiunsero i conforti di Francia, la quale per un'istrana contraddizione alla propria naturale politica, sostenne fortemente la parte dell' Austriaco; onde le lega protestante, anche penchè discorde, si scompose : la Boemia e il Palatinato furono invasi dagli Austriaci e dagli Spagnuoli , e il Palatino Federico dopo inutili sforzi , vinto alla battaglia di Praga, e abbandonato fuggi in Olanda, e la dignità elettorale fu trasmessa al duca di Baviera, Ferdinando a un tempo si pacificò cogli Ungheresi (1624). Fin qui il periodo che fu detto nelatino, - Succede il periodo danese. Le violenze e le vendette dell'Anstria, a le insolenze de' suoi generali suscitarono nuovi torbidi, e una guerra di partigiani condotta dal Cristiano duca di Brunswick e dal bastardo di Mansfeld, della bassa Sassonia. Ferdinando che non pones misura al proprio trionfo, abusando dispoticamente e contro gli statuți dell'impero della propria autorità, fè malcontente molte famiglie principesche; e invelent le tre volendo che si procedesse alla restituzione dei possessi secolarizzati nel natto di Passau : la qual cosa offendeva grandemente i protestanti, Allora il Cristiano IV re di Danimarca uni le proprie armi a quelle de' Sassoni (1626); ma fu sconfitto, e la fortuna di casa d' Austria prevalse puovamente per opera del generale Wallenstein. Il re danese dovette sottomettersi; Wallenstein per que' trionfi Yenuto in grande superbia ebbe il ducato di Mecklemburgo, onori e autorità, quanto poteva chiedere (1629). In quel momento Ferdinando U toccava il somuno della fortuna: la Germania era a suoi piedi; i navigli che si allestivano sul Baltico minacciavano la Danimarca e la Syezia; Pa'leanza di famiglia colla casa di Spagna metteva in pericolo la libertà dell'Olanda, degli Stati Italiani, e da Jontano minacciava la Francia. Ma a questo punto due uomini gli attraversarono i passi agli ambiziosi disegni. - Tocchiamo il periodo svedese. Armando Duplessis cardinale di Bichelieu chiamato nei consigli di Luigi XIII, trovò la Francia abbassata fuori dalla potenza delle due Case austriache, e malmenata al-. l'interno dalle fazioni religiose, e dall'insolenza de' grandi signori. Due scopi ei si propose: abbassare Austria e Spagna, fortificare l'autorità monarchica. Diremo altrove com' egli, che poco stimava la misura de' mezzi purchè riescissero allo intento, ottenesse il secondo. Quanto

quelli di Mastova e-Canneto, fino che lutti i petti fessero alcentiati ;che tutti, non esclesi i Veneziari, avessero alti-cenziare le milizio armate per la guerra. Ma inserte maria difficultà : asgantamente perche Richelieu non intendera per alcan, modo, lasciare Pinerolo, questi s'intese iscoretamente, col. duca Vittorio Amedeo a: cui pel trattato di Chérasco (epr. 1631) fece aggiungere Alba e il suo territorio:

al primo, vederamo già come per la guerra di Valtellina e del Monferrato avesse dentato diminuire la potenza di Spagna de in parte vi fosse ciuscito, segnatamente mantengadosi in possesso di Pinerolo. Richelieu aninse contro l'impero Gustavo Adolfo re di Svezia. Quasi per prodigio le cose mutarono totalmente d'aspetto. Con quindicimila uomini agguergiti Gustavo sbarco nella Pomorania, batte gl'imperioli, invaso il Moolemburgo (anno 1630). Olanda, Brandsburgo, Assia, Sassonia si unisono a Gustavo ; e quel fulmine di guerra, con movissimo arte, portandosi capidamente ora in questo ora in quel punto sarprese, bettè, disfece il generali imperiali, e il principi cattolici, invese l'Alssaia, il Palatinata, la Baxiera, dono axer disfatto Tilly, surrogato a Vallenstein, in giornata campale a Lineia (1632). Ferdinando pareva spacciato arichismò il Wal-Jenetein deposto perchè in odio ai principi callegati per la sua violenza, e già in sospetto all'imperatore. Si guerreggiò furiosamente e con varia fortuna fino alla grande battaglia di Lutzen (anno 4634), dove Gustano xittorioso di Wallenstein trovò la morte, affarmano, per stradimento di alcuno de' suoi. Spento il leone della lega protestante, non si posprono le armi : ma la Svezia genernata del cancelliere Oxenstiera continuò la guerra coi seccorsi di Francia. I generali Bennier, Horn, armeggiamono con fortuna contro Wallenstein, il quale improvvisamente fu assessinato nella stessa sua tenda. Odiavalo Ferdinando, e della sua fede non più si geneva sicuro. Finalmente gli Svedesi soccombettere alla battoplia di Nordlingen (1635). - Ora incamincia l'ultimo periodo francese, e la guerra per contraccolpo viene ancora a desolare l'Atalia. Richelieu peraistette nel disegno di togliere all'Austria le Fiandre per dividerle col-Molanda, aggiungere alla Francia l'Alsazia, tenere i passi delle Alpi, e Fiacquistare contro Spagna il Rossiglione: e poco meno rinscl in autto, tranne che per le Piandre. A tale scopo, con mirabile sapienza politica intese a dividere le forze nemiche, e a moltiplicar loro gli ostacoli ed i pericoli. Soccarsi gli Svedesi e i protestanti in Germania, dichiano la guerra alla Spagna, e le suscitò contro gli Olandesi e il duca di Sevoia. La guerra in Italia, fiacca da principio, si fece gressa per le complicazioni della guerra civile in Piemonte, di cui è discorso in questo quasto paragrafo. Gli Olaudesi annientarono la marina spagnuola alla battaglia delle Dune. Prevalendo un istante le armi spagnuole sui Pirenei, Richelieu suscitò la sollevazione della Catalogua, e la rivoluzione del Portoe quantunque si mantenesse spertsmente l'obbligo per gli uni e per gli altri di egombrar le fortezze, per inganni edi infingimenti-rimasero i presidit francesi in Pinerolo ed in Perous, con grave outa del duca e con grandissima ira d'Austrie e di Spagna. Però le cose non indugiarono la gosstarsi di bel nuovo, e gli accordi la mutersi in nuovo guerre.

gallo. Questo reame per le discordie insorte tra i discendenti di re Emmanuele era caduto alla morte del Cardinale Enrico ultimo re (1580) nelle mani di Filippo II, che per intrighi e per violenza l'ebbe usurpato coll' opera del Duca d' Alba. I Portoghesi fremevano di quel giogo, Nel 1640 insorsero e gridarono re Giovanni duca di Braganza: e col loro sangue e col loro valore riconquistarono l'indipendenza. La guerra continuò su tutti i punti, ma più furiosa in Germania, avvicendandosi la fortuna delle armi, sospesa talvolta per intavolate pratiche, rotte prima quasi che aperte per la grande difficoltà di conciliare tanti diversi interessi. Ne la morte di Ferdinando II (an. 1637) a cui succedette suo figlio Ferdinando III assai più temperato, ne quella del Richelleu (an 1652) ne quella di Luigi XIII (an. 1643), condussero alla pace. De' capitani grandissimo nome si acquistarono in questo ultimo periodo il conte di Barcourt, Luigi II duca di Enghien soprannomato il gran Conde, il VIsconte di Turenna francesi, Bannler, Torstenson, Oxenstiern de' Svedesi, il duca Bernardo di Sassonia Weymer tra i principi protestanti, Gallas, Piccolomini e Montecuccoli degl'Imperiali. Le più segnalate battaglie di Rocroy, di Mariendal, di Friborgo, di Nordlindgen e di Somimershausen guadagnate dai Francesi, di Interbock e di Iancowitz vinte dauli Svedesi , di Treveri, di Duttlingen vinte dagl' Imperiali, Alla fine segnatamente per gli abilissimi maneggi del cardinale Giulio Mazzarini primo ministro d'Anna d'Austria vedova di Luigi XIII e reggente del regne durante la minorità di Luigi XIV nel 1618 dopo i congressi di Munster e di Osnabruck fu segnata la pace di Westfalia, per la quale la Francia acquisto l' Alsazia: la Svezia ebbe alcuni vescovadi tedeschi "una parte della Pomerania e voce nella Dieta germanica; ai principi protestanti furono restituiti gli stati tolti nella guerra; fu riconosciuta l'indipendenza delle Provincie unite d'Olanda, e della Svizzera : confermata ed assicurata la libertà religiosa, l'uguaglianza delle prerogative politiche tra i principi e stati cattolici e protestanti : con facoità a ciascono di fare leghe od alleanze tra ioro o con altri stati non germanici, purchè lo scopo non offendesse l'imperatore e l'imperio. La nuova costituzione sancita da quel trattato resse l'imperio fino al nostri giorni. L' Austria per allora rimase molto abbassata e l'autorità imperiale indeboilta, crescendo in forza la federale. - Per questo importantissimo periodo della storia di Europa indicheremo ai giovinetti lettori, tra le tante, la bell'ssim's storia della querra del trent'anni di Schiller.

S. 4.

- CONSTRUCTION OF THE STATE OF

Guerra civile in Piemonte: Guerra di Castro : Governe delle provincie spagnuole: Sellevazioni di Sicilia e di Napoli: Pace de Pirenei.

Il trattato di Cherasco fu più tosto un temperamento comandato dalle circostanze difficili in cui versavano alcuni de principi che vi presero parte, anzi che un patto. che alle pretese e ai disegni di ciascuno rispondesse. R per verità Venezia e Urbano VIII fureno i soli ad esserne soddisfatti, come quelli che vedevano abbassata la prepotenza spagnuola in Italia; Richelieu un cotal poco per evere innestato in Mantova i Gonzaga-Nevers a Francia devoti, ma specialmente per essere riuscito con tante scaltrezze e doppia fede a tenere Pinerolo, quantunque avesse sperato molto più. Ma il duca di Savoia per quelle poche terre del Monferrato non si teneva a dovere ricompensato degli sforzi proprii e de' paterni: oltre che gli era gravissima pel nome e per la propria sicurezza quella presenza de Francesi di qua dalle Alpi. L'imperatore poi vi era stato costretto dalla necessità di adunare tutte le sue forze per opporle al terribile Gustavo Adolfo re di Svezia, il quale a capo della lega protestante aveva in un subito mutate le cose in Germania, e aveva condotto a mal partito la case d'Austria, l'impero e i suoi elleati: Quanto alla Spagna, essa nulla aveva guadagnato dalla guerra e dalla pace; nè il famoso conte e duca d'Olivarez, ministro di re Filippo IV e vere arbitro della monarchia, potez in pace sopportare d'essere stato vinto e soverchiato dal Richelieu. I mali umori presto si manifestarono, per rompere poi in nuova guerra. Maria de' Medici madre di Luigi XIII, e Gastone duca d'Orleans suo fratello furono per le arti dell'ambizioso cardinale esiliati di

Francia; e la corte di Madrid ostentò di offrire loro orrevolissima e magnifica ospitalità nelle Fiandre, Quella mostra ingiuriosa al Richelieu, e gl'intrighi di Spagna e d'Austria per trascinare alla loro parte Urbano VIII, inchinevole alla Francia, e le pratiche dell'infante cardiente Ferdinande festello del 19, presso il duca di Saveia e la repubblica di Genova, tenevano in grande sospetta il ministro di Luigi XIII: il quale per iscaltrezza, e per sottili artificii non secondo ad alcuno, accuratamente provvedeva per isventare quelle trame. Aveva gittata l'Austria in gravi pericoli suscitandole contro Gustavo Adolfo, e scopertamente favorendo, quantunque cardinale, la lega protestante: imperciocchè quel terribilissimo nomo poneva in cima ad ogni suo pensiero la ragione di Stato, e l'utile della Francia. La morte inaspettata di Gustavo Adolfe nel bello de'suoi trionfi, sembrando dovere ridonare la viltoria all' Austria, il cardinale intese prontamente a fortificarsi di nuove alleanze. E però maneggiò con Vittorio Amedeo L una lega, per la quale riprendendosi in parte l'antico concetto di Enrico IV e di Carlo Emmanuele, si proponeva di fare in comune la conquista della Lombardia, per modo che al duca toccasse il Milanese e il Monferrate, cedesse alla Francia l'alta sovranità sulla Savoia serbando l'utile dominio, ed in assoluta proprietà le valli di Luserne. S. Martino. Angrezna e le terre dipendenti da Pinerolo: che al duca di Manteva il quale accedeva al trattato, come si univa Odoardo Farnese duca di Parme, si desse il Cremonese per compenso del Monferrato: che il duca assumesse titolo di re di Lombardia, o di alta Liguria. Questi patti accettava Vittorio Amedeo, tranno la cessione dell'alte dominio di Savoia, a malinonore per altro e per paura di Francia; e in realtà l'accordo era di gran lunga inferiore in bontà a quello di Carlo Emanuele, imperciocchè per togliersi Spagna dai fianchi, addossavasi il peso di Francia intromessa ed allargata nel cuore da' suoi Stati. Il trattato fu segnato in Bivoli (luglio 1635):

sollecitati a entrare nella lega, vollero starsi neutrali. Il duca di Modena Francesco I stette fermo nella devozione a Casa d'Austria. La guerra tra Francia, Spagna, e l'Impero già cominciata in Germania, s'aperse in Italia. I Francesi comandati dal duca di Roano invasero la Valtellina: il duca di Savoia, supremo capitano della lega, secondato dal maresciallo di Crequi e dal duca Odoardo Farnese, passò la Sesia, ma si ostinò a non assaltare Milano, e volse le armi ad investire Valenza, ma con poca risolutezza; sì che la discordia si cacciò tra i duci, accusandoil francese e il duca di Parma le lentezze e le irresoluzioni di Vittorio Amedeo, del quale appariva manifesto il contraggenio a quell'impresa. Peggio andarono le cose a Frascarolo, dove venuti a giornata, il Crequi abbandone il duca. La guerra continuò fiacca, ma desolatrice fra f miseri paesi che n'erano il teatro; e in quel mezzo Vittorio Amedeo I improvvisamente morì (sett. 1537). Succedevagli negli Stati Francesco Giacinto suo figlio ancora in infanzia, e però sotto la reggenza di Cristina madre di lui, donna d'alto sentire siccome figlia di Enrico IV di Francia. Ambivano di porvi le mani il principe Tommaso e il cardinale Maurizio fratelli del defunto duca, caldissimi partigiani di Austria e di Spagna, e però nimici alla duchessa, a cui tentarono di strappare il governo profittando della fortuna degli Spagnuoli, che sotto la condotta del marchese di Leganes avevano assaltata e presa Vercelli. Anco nella Valtellina le cose volgevano alla peggio de'Francesi; ed i Grigioni li avevano ributtata di colà: - Pretendeva l'imperatore Ferdinando III suc« ceduto in quell'anno a suo padre Ferdinando II, che la duchessa si sottomettesse all'arbitramento imperiale nella contesa dei diritti alla reggenza coi principi cognati: ma la generosa donna, confortata dal Richelieu (il quale in tutto quell'intrigo vedeva occasione di acquistare maggiore autorità sul Piemonte) sdegnò quell'atto di vassallaggio, onde l'imperatore pronunciò in favore dei principi. Questi si strinsero al Leganes, e si prepararono a levare per forza d'arme quello che non potevano per intrighi; mentre il Richelieu dava mano a spalleggiare la duchessa. L'indipendenza del Piemonte era in manifesto pericolo; chè in fondo la quistione si risolveza se gli Stati avessero per lo minor male a diventare feudi d'Austria o di Spagna. Si fu alle armi, Ispani-piemontesi contro Franchipiemoptesi, partigiani della duchessa contro partigiani de'principi; si combatteva nei campi, s'intrigava nelle corti; la guerra desolava e sperperava il paese; gli Spagnuoli stringevano, li ministri di Francia commettevano violenze nella stessa Torino, preti e frati si mescolavano in quelle ire; principale fra tutti il gesuita Monodo confessore della duchessa, nimico del Richelieu, avvedutissimo nello scoprire e nel combattere le mene del cardinale. E questi non potendo trarlo dalla sua colle blandizie, forzò poi la duchessa a confinario. Ma Cristina stava già in sull'avviso: ond'è che morto di il a poco (an. 1638) il fanciullo Francesco Giacinto, dal quale ereditava il minor fratello Carlo Emanuele II, presa Chivasso dal Leganes, investita per sorpresa e occupata Torino dal principe Tommaso (luglio 1539); la duchessa si chiuse da prima nella cittadella di Torino, quindi riparò a Grenoble di Francia, ma il piccolo figlio affidò al governatore della fortezza di Monmelliano in Savoia, con ordine assoluto di non consegnarlo ad altra mano, nemmeno per ordine scritto da lei medesima, che potesse essergli offerto. Per quella via sventò i disegni del Richelieu, del quale a ragione non tenevasi sicura. La guerra prosegui grossa in Piemonte, e già le più cospicue città erano cadute in mano de principi e degli Spagnuoli; invelenivano le fazioni; aspreggiava amici e nemici il principe Tommaso, già in discordia col Leganes. Le cose de Francesi erano in cattivo termine condotte per le irresolutezze del cardinale la Vallette che governava quelle armi : ma lui morto

e surrogatogli Enrico di Lorena conte di Hercourt, in breve la fortuna muiò d'aspetto. Dope avere battuti in due scontri successivi il principe ed il Leganes tra Cambiano e Carignapo, ridottasi la guerra intorno a Casale, diede ad entrambi una fiera rotta (apr. 1640), poi si gittà sopra Torino, e ne intraprese l'assedio, memorabile per la costauza, e pel valore degli oppugnatori e degli assediati, e per le mirabili fazioni che le segnalarone, Ma nel settembre di quell'anno il principe dovette rendere la città - Fra tanto eransi avviste pratiche di accordo; le quali si prolungarono fine al luglio del 1642; nel quale la parte de principi essendo venuta molto in bassa fortuna, segnatamente dopo la presa di Cuneo espugnata dall'Harcourt, si fermarono in Torino i patti della pace tra la duchessa e i principi. Rimase Cristina tutrice e reggente con facoltà ai cognati d'intervenire al consiglio; e l'ambizione di questi fu appagata col governo d'Ivrea e Biella al principe Tommaso e di Nizza al cardinale. Ancora fu stabilito che mancando di successione Carlo Emmanuele o la sua discendenza, succederebbe il cardinale, e poscia Tommaso e la sua linea. I principi riconciliati a Francia diedero opera a ricuperare le piazze dagli Spagnuoli; e vi si segnalò il principe Tommaso, che in quella guerra confermò. sua fama di capitano insigne e valeroso: ma durando la guerra tra Francia, Spagna ed Austria, il Piemonte per molto tempo ancora fu corso e straziato da amici e da nemici. Più tardi uscendo di tutela Carlo Emanuele II. intendevano i principi zii, e segnatamente Tommaso, di conservare una certa autorità nello Stato; ma furono delusi, chè l'animosa duchessa madre entrata per sorpresa e con buon polso di genti in Ivrea intimò gran consiglio di tutti i grandi e primarii ufficiali della corona, e al giovinetto duca rimessi solennamente i poteri, fe' prestare omaggio dagli adunati, non osando il principe contraddire (an. 1648). Erano in quel tempo già morti il Richelieu, e lo stesso Luigi XIII (an. 1642-1643), il quale

aveva restituite el duca le fortezze di Piemonte dov'erano presidii francesi, tranne Torino e Pinerolo. Reggeva il reame di Francia Anna d'Austria durante la minore età di Luigi XIV; ma vero arbitro e signore erane il cardinale Giulio Mazzarini, succeduto nell'alto ufficio al Richelieus non meno scaltrito ed ambizioso a mand'indole meno ardita; meno dispotica, più acconcio agl'intright che alle violenze; onde se fu odiato come il gran ministro, non fu come quello temuto; ed ebbe a combattere lungamente contro i principi del sangue e contro le fazioni nella lunga ed ignobile guerra civile, che fui detta della Fronda. Della quale siccome totalmente estranea alle cose d'Italia nulla diremo. Ma ricorderemo solamente che in quell'anno 1648 fu pei maneggi di Mazzarino fermatala pace di Vestfalia che pose termine alla guerra dei trent'anni, allargò i possessi della Francia orientale, sanch le libertà rellgiose in Germania, l'indipendenza delle provincie unite e della Svizzera, ed abbassando l'autorità imperiale e la potenza di casa d'Austria, rialzò quella degli Stati germanici, segnatamente de' riformati.

Storica fedeltà vuole che si accenni ad una piccola e brutta guerra suscitata in quel tempo in Italia dall' insazievole ingordigia della famiglia Barberini, favorita oltreogni confine d'onestà e di giustizia da Urbano VIII. Il quale già aveva riunito agli Stati della Chiesa il ducatodi Urbino (an. 1631): quantunque il duca Francesco Maria della Rovere si fosse adoperato per favorire il granduca Ferdinando II che agognava a quel possesso, e gliavesse dato in isposa Vittoria della Rovere sua nipote ultimo rampollo di quella illustre casa. Ma Urbano facendo suonare alto i patti della investitura concessa da Giulio II, estesi e confermati da Paolo III, che limitavano la durata del feudo alla linea maschile, fece entrare presidio pontificio nella città prima ancora della morte dell'ultimo duca. Ai suoi Barberini che avea ricolmi di dignità, di benefizi ecclesiastici e di tesori d'ogni maniera, intendeva trovare un principato nel ducato di Castro feudo della Chiesa posseduto da Odoardo Farnese. I Barberini, insolentissimi cogli altri, accarezzavano il duca di Parma : Urbano mostrava averlo carissimo e famigliare; ma perchè il Farnese sdegnò le offerte nozze di una Barberini col suo figlio primogenito Ranuccio, il papa e i nipoti si argomentarono di spaventarlo, e gli aizzarono contro gli Spagnuoli, a cui il duca s'era palesato nemico nella lega con Francia e Savoia. Ma Odoardo Farnese dono essere penetrato armato in Vaticano e nelle camere del pontefice, e avere detto villania ai Barberini e segnatamente al cardinale che uomo era scelleratissimo e di perduta fama, tornò a Parma dove provvide alla tempesta che lo minacciava. I Barberini assalirono Castro e l'occuparono : ma i Veneziani, il granduca di Toscana, il duca di Modena si strinsero in lega per conservare la pace, dicevano, ma in realtà per aiutare il Farnese. E questi animosamente con poca ma scelta gente entrò nello Stato romano, con grande spavento e confusione dei pontificii che si sbandarono prima dello scontro. Il papa scomunicava; i Barberini assoldavano in furia milizie; vi furono alcune picciole avvisaglie con varia fortuna, ma la peggio toccava ai papali: per intromissione della corte di Francia si pose fine a quello scandalo con un accordo sottoscritto a Venezia (marzo 1644). Il duca fu obbligato a sgombrare il territorio della Chiesa, a offrire scuse e far atto di reverenza al papa: questi restitul Castro, e assolse dalla scomunica. Morì poco appresso Urbano VIII lasciando i nipoti straricchi, lo Stato in tristissime condizioni, i sudditi oppressi dalle gravezze, a tutti di sè memoria fastidiosa o molesta. E perchè nulla mancasse alla sua fama, anco nelle cose d'arte, tra per le depredazioni de' nipoti e gli strani suoi capricci, ebbe nota di barbaro (1).

(1) È notissimo il motto del e Quod non fecerunt Barbari, fecerunt Barbarini e che bene si addiceva agli sciagurati, che delle pletre del teatro

Italia popolare, Vol. III.

9

Le cose discorse fin qui, quantunque per sommi capi accennate siccome porta la ragione dello scritto, ci fanno palese come gli Stati italiani in questo male augurato secolo decimosettimo non che avere migliorate le loro sorti, nel rimescolamento delle vicende politiche europee erano stati dolorosamento trabalzati e manomessi dagli uni e dagli altri, cosicchè le piaghe apertevi da amici e uemici dolorosamente sanguinavano.

Alcun poco respiro aveva per avventura goduto Toscana per opera de suoi principi : imperciocchè morto Francesco, se i Medici che vennero dopo la ressero da padroni; non si vuol dire che giusta la ragione de'tempi e' non usassero mitemente dell'autorità, e molte volte saggiamente con grande beneficio de' cittadini. Dicemmo già di Ferdinando I, al quale nel 1609 succedette Cosimo II debole di salute e di consiglio, ma che intese a governare lo Stato come una famiglia; e molto s'adoprò per togliersi dalla soggezione degli Spagnuoli, senza per altro volere porsi in devozione di Francia. Lui morte nel 1621, la madre Cristina di Lorena e la vedova Maddalena d'Austria reggenti per la minore età del figlio suo Ferdinando II guastarono il ben fatto, e le condizioni dello Stato aggravarono con pazze profusioni, accrescendo le prerogative de'nobili, i diritti d'asilo, e la immunità ecclesiastica, e porgendo ascolto alle pretese ed alle suggestioni che partivano dal clero o dalle corti straniere. Ma il reggimento di Ferdinando II uscito di tutela fu segnalato per umanità, per senno, e per prudenza non disgiunta da fortezza; perchè ricordammo già avere quel principe prese le parti del Farnese minacciato dai prepotenti Barberini; e già prima nella guerra che si era accesa tra Savoia e Francia da un lato, Austria e Spagna dall'altro nel 1635, egli saggiamente aveva propugnato il pensiero di una lega

Marcello, a bello studio in parte disfatto, edificarono il loro palazzo, e di rivestimento di bronzo del Panteon tolsero per fonderlo in cannoni! degli Stati italiani a difesa reciproca contro gli stranieri tutti. La qual cosa non ebbe seguito per l'ignavia o l'egismo degli altri. Fu dunque Ferdinando II buon principe, pacifico, amatore delle lettere, restauratore delle finanze delle Stato dilapidate dalle reggenti. Amò e protesse il grande Galileo, non quanto bastava a salvarlo dall'ignoranza e dal fanatismo, come vedremo; e la biasimevole sua arrendevolezza alle pretesse della curia romana costarono a quel sommo doloroso strazio. Ancora gli storici rimproverarono a buon diritto a questo principe l'avere per un inesplicabile concetto ridotta a nulla la marineria toscana vendendo i navigli di guerra. E si che i pirati infestavano le spiagge, per tacere dei maggiori pericoli.

. Ma chi più d'ogni altro paese italiano maggiormente ebbe a soffrire, furono le provincie possedute da Spagna: Milano, Napoli, e Sicilia. - Reggeva Milano un governatore, del luogo, delle costumanze, delle necessità pubbliche sempre ignorantissimo, per lo più uscito dalla folla de'cortigiani di Madrid, superbo ed arrogante come è per solito de'ministri di assoluto signore, deputati a governare popoli lontani e sudditi di conquista, che i padroni a un tempo temono, dispregiano e odiano. Primo intento di codesti satrapi era tesaurizzare; e la messe v'era larga ed abbondante in quel ricco paese; e nell'ingorda bisegna molto opportunamente soccorreva ed aiutava numerosa caterva di satelliti, con diverso nome, e con vario ufficio pur venuti di Spagna. Leggi e decreti immaginati e dettati a Madrid, e con quelli, e molte volte sopra quelli l'arbitrio del governatore menavano, o più presto malmenavano la cosa pubblica : se non che, quasi a scherno delle civili franchigie, sedeva in Milano un Senato, al quale era serbata facoltà di leggere ed esaminare le provvisioni, non di rifiutarle o sospenderne l'esecuzione. E però piacessero, o non, le si promulgavano: e già piacevano sempre, conciossiachè nel Senato stessero signori Spagnuoli e Italiani, nè questi valessero meglio di quelli.

I nobili Italiani, non mai forse tanto spregevoli come in quella età, e tra loro spregevolissimi quelli di Lombardia. solamente del godere curanti e de' loro privilegi, ben si acconciavano al fasto insolente ed alle superbissime costumanze portate dagli Spagnuoli : forti delle prerogative, e della comprata impunità, od alla peggio trincerati nelle loro castella, o spalleggiati dai loro bravi (1), ben sapendo che leggi non erano che per la turba volgare, non avevano modo e ritegno a disfogare ogni lor voglia; e nelle terre come nelle città dilettavansi a violenze e sopresi : a oltraggiar donne, a fare bastonare da' loro scherani i creditori, chi s'avvisasse di trovar male i fatti loro, e persino gli ufficiali di giustizia tanto arditi da immischiarsi in quelle brighe. Alcuni tra questi venivano poi a sedere in Senato, a far le viste di pesare le leggi che dovevano totelare l'ordine e la giustizia. Ma quale ordine, e quale giustizia regnasse colà appare manifesto dalle innumerevoli grida de' rettori dello Stato; fulminanti spaventose minacce, pazzi provvedimenti, e pene piuttosto orride che rigorose contro i ladri, i micidiali, gli avvelenatori, i grassatori, i rapitori, i bravi, i facinorosi d'ogni sorta grandi nobili mediocri et vili d'ogni condizione, non che contro gli ufficiali di giustizia, contro i giudici, i notari, i bargelli e i fanti, che a confessione dei governatori tenevano mano ad ogni ribalderia. E ad ogni tratto le nuove grida aggravando le minacce e le pene, confessavano che niun frutto si era raccolto dai provvedimenti anteriori, e che i delitti, non che diminuire, si moltiplicavano. Ne è a dire che le minacce si risolvessero in parole, e che i fatti mentissero a quelle : imperciocchè i tratti di corda in pubblico erano pena comunissima ed usitatissima; e di sovente dalle forche pendevano cadaveri, e i corpi dei

<sup>(1)</sup> I Promessi Sposi e la Colonna Infame di Alessandro Manzopi corsero e corrono nelle mani di tutti g<sup>1</sup> Italiani ed offrono una piltura fedelissima di que' tempi e di que' luoghi.

grandi facinorosi partiti in quarti (orrida vista!) si esponevano coi teschi ne' crocevia delle terre; e si ardevano eretici, e si attanagliavano streghe e maghi per avere evocato il diavolo, o poveri idioti accusati e convinti di pubblico venefizio. Ma d'altra parte lo scherano omicida schermivasi sotto l'assisa del grande spagnuolo o del conte italiano, ridevasi della sbirraglia; e per ogni evento le chiese, i conventi, i sagrati, i cimiteri, e i palazzi medesimi de' grandi signori gli offrivano un facile e sicuro asilo. - Con questo, gravezze e balzelli mattamente esorbitanti, cosicchè un giornaliero a fin d'anno non pagava meno di venti scudi; l'industria e l'agricoltura, già tanto forenti in quel ricco paese, percosse e rovinate da leggi non sapremo se più assurde o ridicole; il traffico interno ed esterno inceppato per mille vincoli, per modo che nella grassa Lombardia la carestia e la fame vi erano frequenti. la miseria grande e costante (1); le città e le terre si spopolavano.

Tranne la disterenza del possedere un vicerè in luogo di un governatore, poco diverse erano le condizioni di Mapoli e Sicilia. Di franchigie popolari neppur l'ombra, ma larghi privilegi e prerogative ai nobili, ai preti, ai frati; i baroni di laggiù arroganti, violenti ed impuniti, cinti di spadaccini e di tagliacantoni, non meno de'signori lombardi; leggi egualmente assurde, imposte in proporzione più gravi per la minor ricchezza de'luoghi, e per il maggiore dispendio, assine di sopperire al fasto delle corti vice-reali. Dai ministri spagnuoli si anteponeva il governo di Lombardia sebbene per dignità inferiore ai vicereami; imperciocchè sosse passe più acconcio per get-

<sup>(8)</sup> Pér chi amassé avere qualche maggiore particolare sul governo sit quel tempo, segonalamente per ciò che si riferisce all'industria e pal commercio, scorra i preziosi volumi delle opere minori di Metchiorre Gioja (al Tomo XI, Edix. di Lugano 1835), per tucere di molti altri, — Ungano 1830), angida del 22 ottobre 1635 proscrive nel Ducato le pecore co manabaccia di tre anni di galera ai pecorali i Run esemplo in mille consimili,

tarvi le spugne. Dal 1610 al 1630 la Stato di Milano pagoduccentosessanta milioni di scudi d'oro; e fa calcolato che in tutto il tempo della dominazione spagnuola le due Sicilie mandassero in Ispagna mille e centotrenta milioni di ducati, circa cinquemila milioni di franchi, senza contare le spese interne. Fu trito proverbio d'allora che i ministri regli in Sicilia rosicchiavano, a Napoli mangiavano, a Milano divoravano.

"È facile pensare che la classe mezzana su cui pesavano le imposte, i popolani che più soffrivano del caro dei viveri , e qualche nobile per avventura onesto levassero a quando a quando la voce, e i reggitori supplicassero di provvisioni civili, e alla stessa Madrid facessero pervenire i loro richiami. Ma preghiere o richiami erano o non ascoltati o scherniti; ond'è che nelle provincie meridionali i popoli più aggravati, e meno pazienti, vennero facilmente alle sollevazioni. Nel 1647 in Palermo la plebe spinta dalla fame si sollevò al grido di « fuori le gabelle, fuori gli assassini del popolo », e in quella furia saccheggiò ed arse alcuni pubblici edificii. Reggeva l'isola il vicerè marchese di Los Veles che in sui primi terrori acchetò la sommossa con qualche concessione; ma poco dopo tentò spaventare coi supplizi. La plebe inferocì, assalì il palazzo del vicerè, costrinse lui a fuggire sulle navi, ed acclamò suo capitano e difensore Giuseppe Alessio battiloro (agosto 1647). Sollevaronsi a un tempo Messina, Catania, Girgenti ed altre terre cospicue dell'isola. Ma in quello che non poteva la forza, riuscivano gli artificii e gl'infingimenti : e poichè Alessio s'adoprava non tanto a sollievo delle miserie popolari , quanto a rivendicare alla patria gli statuti e le franchigie concesse già dai reali di Aragona, i regii sparsero voce ch'e' volesse dare la Sicilia ai Francesi; perfida calunnia a bello studio diffusa tra il volgo, dove per la siera tradizione durava l'odio verso Francia. Fu morto a furia di popolo, e la sua testa portata attorno. Ma ritorno il Los Veles, e le cose restitul

ai modi usati. Poco appresso venne un nuovo vicere, ilcardinale Trivulzio, che promise « pace e libro nuovo »: e furono ordinamenti peggiori dei primi, e le forche a chi del popolo aprisse bocca. Le cose si trascinarono avanti. per qualche anno, e vedremo poi che ne arrivasse. A Napoli Carlo V aveva con giuramento promesso che alcuna nuova gravezza non potesse essere da lui e da successori suoi levata senza il consenso, non già de' Napoletani, ma della Sedia apostolica, come quella che ne aveva l'alta sovranità: aveva persino fatta facoltà alle popolazioni d'insorgere se i suoi discendenti violassero il patto. Concessione ipocrita o stolida! Il vicerè Monteres, oltre alle taglie ordinarie, levò o rubò quarantaquattro milioni di ducati. Il duca di Medina Sidonia quarantasette; undici Enriquez ammiraglio di Castiglia rivocato come inetto. Il duca d' Arcos suo successore colpl di gabella persino le frutta, quasi unico alimento della plebe nella. maggior parte dell'anno. Alle grida dei miseri l'iniquo rispondeva « vendessero mogli e figliuole, e pagassero ». L'ira popolare si mutò in furore; tuonò il grido a abbasso. le gabelle, fuori il malgoverno ». Tommaso Aniello giovane pescivendolo, detto comunemente Masaniello, fu a. capo della mo!titudine, e in breve ora si trovò capitano. del popolo, arbitro di Napoli, onnipotente (luglio 1647). Il vicerè insolente nella fortuna, codardo nel pericolo, si sottomise; i baroni fremevano e cospiravano, ma il terribile Masaniello pose le mani addosso ad alcuni, e. colla loro morte spaventò gli altri. Otto o dieci giorni durò l'autorità del popolano : il vicerè destreggiava attendendo aiuti da Spagna, e intanto riuscl a porre in sospetto e in avversione alla plebe lo stesso Masaniello; che d'altra parte, quasi avesse smarrito il senno e la memoria, usava modi strani e violenti, e menava una giustizia a suo modo stolta e barbara a un tempo. La plebaglia ammutinata lo uccise; poi subito lo pianse; e il suo cadavere portato in trionfo ebbe dal popolo e dagli Spagnuoli funebri onori a modo regale. Il popolo rimase in armi, levava e deponeva nuovi capi, fu gittata voce di cacciare gli Spagnueli, e di gridare repubblica. Il papa Innocenzo X: (card. Pamphili) succeduto ad Urbano parteggiava per la Spagna, onde richiesto d'aiuti si negò. Bene gli avrebbe dati il Mazzarino, il quale già avea fatto una mostra di guerra sulle spiagge italiane, insignorendosi di Orbetello e Telamone presidii spagnuoli, anche per ispaventare il pontefice, del quale chiamavasi offeso perchè perseguitava i Barberini protetti da Francia. Spingeva all'impresa di Napoli il principe Tommaso di Savoia; ma quello non si mosse che tardi e senza frutto : tentò allora adoprarvi un Barico di Guisa dei duchi di Lorena, congiunto per sangue ai reali di Francia; e questi venne, si mostrò a' Napoletani, e si provò a farsi torre per re siccome discendente dagli Angioini. Stava la plebe in forse tra lui, e Gennaro Annese capitano del popolo; ma questi essendosi accostato al vicerè conte di Ognate sventò li disegni del Guisa, che fu preso e mandato prigione in Ispagna, donde tornò ancora a tentare novità in Napoli, ma senza miglior fortuna. Levato il pericolo, il vicerè fe' porre le mani addosso all'Annese, che pei servigi prestati non solo si teneva sicuro ma in favore del governo, e prestamente decapitato, la sua testa fu mostrata al popolo. Un po' col tradimento, un po' colle blandizie, e segnatamente colle forche e colle moschettate l'autorità del vicerè si rassodò. e per allora non fu altro. - Spagna e Francia continuarono in guerra.

Gli altri casi di quella età si risolvono in poco; ma pur lagrimevoli. Alcuni moti nelle Romagne contro il male governo repressi ne' soliti modi; la contesa di Castro risuscitata da Innocenzo X; il quale, dopo avere perseguitati i Barberini come rei di peculato, imitava il predecessore nel profondere favori ai nipoti Pampbili, e le cosso dello Stato e della cristianità maneggiava per opera di donna Olimpia Maidalchini sua cognata, per intrighi fa-

mosa. Non avendo il duca di Parma Ranuccio II, succeduto ad Odoardo nel 1646, soddisfatto a certi debiti che teneva per il feudo di Castro, il pontefice mandò occupare quel territorio. Si aggiunse a quel pretesto l'assassinio del vescovo di Castro, ucciso da ignote mani. Innocenzo, espugnata quella terra, comandò che fosse disfatta: le milizie ducali furono rotte dalle pontificie suquel di Bologna; e i Farnesi non riebbero più il feudo. Carlo Emanuele II uscito di tutela inaugurò tristamente il suo regno. I Valdesi non avevano ottenuta da Vittorio-Amedeo I nè dalla reggente la tolleranza che loro aveva accordata Emanuel Filiberto: a quando a quando vessati e perseguitati, alla fine si sollevarono. Il duca mandò tosto a reprimerli (an. 1649); ma poi confermava i decreti di tolleranza, purchè non accogliessero stranieri nelle valli, non esercitassero il loro culto fuori di quelle, ne si opponessero alle prediche de' missionari cattolici. Questi patti comprendevano manifestamente i germi di nuove e facili rotture. In fatti poco di poi, per non so quale violazione delle imposte leggi, il duca bandì loro novella persecuzione: e i ducali corsero quelle montagne, rinnovando le stragi e le barbarie di altri tempi. Olanda, Svizzera, Inghilterra (governata aliora dal famoso Oliviero Cromwel protettore) offrirono ai miseri perseguitati soccorsi ed asilo, e levarono la voce contro le esorbitanze del duca e la ferocia de' suoi ministri. Nel 1635 Carlo Emanuele II si piegò a tollerare nuovamente i Valdesi, e quelli respirarono.

Nè fra tanto eransi ristati Spagnuoli e Francesi dall'insanguinare l'Italia; chè anzi Carlo-III Geozaga duca di Mantova essendosi accostato a Spagna, voltò le armi contro l'antica protettrice di sua famiglia, ed assaltò Casale presidiata da Francesi, e se ne impadronì. Ma il cardinale Mazzarino per poco abbassato nella guerra civile della Fronda, riavuta l'autorità, maneggiò la famosa pace dei Pirenei, conclusa nel novembre dell'anno 1639, con granda vantaggio della Francia; nella quale si fermarono le nozzo di Luigi XIV collifianta di Spegne Marie Teresa d'Austria figlia di Filippo IV. Fu provvisto alle cose d'Italia; perchè il duca di Savoia riebbe le terre tenuta dagli Spaguoli, e le contesse tra Savoia e Mantova rimesso allo arbitramento di Francia e Spagna. Volevasi la restituziona di Castro al Farcese; ma Innocenzo, edegnato di non avere avuto parte nell'accordo, incemero Castro a diapotto, di Francia, la quale dollerò, la violenza, forsa-per non ravvivare una guerra per al poca razione.

Markey of the principle of the second for the second principle second of the control of the cont

Ultimi casi del secolo XVII in Italia: Violenze di Luigi XIV: Vittorio Amedeo II: Pace di Riswick.

Intanto che i principi della cristianità si laceravano in lunghe e sanguinose guerre per lievi pretesti di qualche offeso orgeglio, o di alcuno ritaglio di terra voluto de questi o da quelli, ed appunto nel tempo in cui il pontofice armava per togliersi Castro, il Mazzarino maneggiava per trar profitto dalle sollevazioni di Napoli, e il duca di Savoia seviva contro gli sciagurati Valdesi, Venezia, batardo di Europa, era alle prese col suo antico e flero aemico; nè per alcuna parte si pensava a validamente soccorrere la repubblica in quel perico'o che pur tutti minacciava. Cazione o pretesto di quella guerra furono le impronitudini de'cavalieri di Malla, una volta di Rodi (4);

and the same to the same and the same

<sup>(1)</sup> L'ordine degli Spetalieri di S. Giovanni intitutio da Gherardo di Provenza nel 1100, chibe per primo scopo l'assistere e il servire i pellegrini di terra santa e gl'iofermi negli ospitali. Peco dopo vi aggiunsero la prefessione di combattere contro gl'infedeli. Gli Spetalieri o Cavalieri di S. Giovanni d'renutri ricchi, numerone i potenti s'impadronirono di Rodi verso il 1500, e presero nome da quell'isola. Ma due accoli dopo il vultano Solimano II (Failacio di Prancesco il di Francia)

i quali unicamente intenti a correre il mare, predavano soventi volte le navi turchesche (talvolta ancora le cristiane); nè curanti la fede de trattati, il diritto e gl'interessi politici degli altri Stati, attiravano le ire degli Ottomani su tutta cristianità, e segnatamente sopra Venezia. venendo sfrontatamente a dar fondo ne' porti veneti per vendere o barattare le prede. Per questi fatti, a buon dritto allegando che il corpo de' Cavalieri si formava da tutte le nazioni cristiane, e che tutte tollerando quel corseggiare se ne facevano complici, sultano Ibraim deliberò voltare le armi primieramente contro la repubblica, come quella che più agevolmente stava esposta ai suoi colpi. Poi nel 1645 un poderoso navilio assalto l'isola di Candia, ricca reliquia dei maggiori possedimenti avuti da Venezia in Levante. Lunga e ferocissima fu quella guerra; imperciocchè alle sterminate forze che gli Ottomani vi adoprarono opposero i Veneti tanta costanza e si straordinario valore in terra ed in mare, che solo dopo ventiquattro anni di furiosa lotta ne uscirono i Turchi colla vittoria. Rimasero celebrate nelle storie la difesa di Canea e di And the system of the state of the same

li assaltò e tolse loro Rodi. I Cavalieri ebbero da Carlo V lo spoglio di Malta; che fortificata mirabilmente divenne propugnacolo contro gli Ottomani, e stanza di un forte naviglio, col quale i Cavalieri si diedero a corseggiare prendendo le navi ottomane, e qualche volta per iniqua avidità le cristiane. Nulla avevano a temere pel loro territorio arido e deserto; le bastite della Valletta e il loro valore li facevano sicuri contro gli assalti; come avvenne nel memorabile assedio del 1565. Ond'è che il mare era riguardato come loro possesso, il corseggiare una tradizione ed una perpetua fonte di ricchezza per l'ordine. Non mai fu meglio avverata quella sentenza del Segretario Fiorentino che le istituafoni umane non-rinnovate e ricondotte ai loro principii peggiorano e si fanno tristi e rovinose. Se da principio costoro giovarono alla Cristianità, da ultimo le furono perniciosissimi ; oltrecchè insomma erano alla Cristianità ciò che i Tunisini, gli Algerini, e i corsari barbereschi tutti ai Turchi; - L' ordine era diviso per lingue, cioè per nazioni ; così p. e. eravi la lingua italiana, la provenzale, la spagnuola, la francese, ecc. Governava un Gran Maestro elettivo secondo gli statuti dell'ordine. e col consiglio o capitolo de Cavalieri. Avevano beneficii e rendite in Europa, o come dicevano commende ecc, ecc.

Rettimo, le battaglie navali vinte dall' ammiraglio Battista Grimani, da Tommaso e Lazzaro Mocenigo e da Francesco, Morosini; e sopratutto l'assedio di Candia città, che durà trenta mesi. Gentili uomini, cavalieri d'ogni nazione, e segnatamente francesi accorsero spontanei da tutte parti per dividere quelle glorie e que' pericoli; e molti gloriosamente vi perirono, fra gli altri il principe di Beaufort congiunto ai reali di Francia. Qualche aiuto venne ai Veneti dai principi italiani, segnatamente dal duca di Savoia,: che si era poco prima guastato colla repubblica per il vano titolo del reame di Cipro; navi ed armati inviò Luigi XIV: ma i soccorsi giunsero tardi, o non furono pari alla necessità. Espugnate le opere forti della città, patteggiarono i Veneziani (1669). Rimase la città ai Turchi; alcune fortezze coi loro territorii conservarono per allora i Veneziani. - Per ritornare alle cose italiane, qui sarebbe il luogo di raccontare dell'assurda, ma non meno. fiera guerra insorta tra Savoia e Genova per miserabili contese di confine verso l'anno 1671. Carlo Emanuele accolse quel pretesto probabilmente per ritentare ciò che non era riuscito a Carlo Emanuele I. Comunque fosse, e perchè gli episodi di quella contesa non hanno di notevole se non il molto sangue sparso senza profitto, nè quella portò alcuna conseguenza, diremo solo che Luigi XIV di Francia s'interpose e comandò la pace (an. 1673). - Ma ben altrimenti funesta ai popoli italiani fu l'intromissione del re nelle cose di Sicilia. Accennammo alle sollevazioni di quel paese contro il mal governo degli Spagnuoli; e come le cose si acchetassero di là e di qua dal Faro. Ma poichè i popoli si accostumano anche al terrore, e morire per morire talvolta per la fame dimenticano le forche, i tumulti ricominciarono. Nell'isola all'argomento de' supplizi vi aggiunsero gli Spagnuoli quello infernale espediente di aizzare popoli contro popoli, fomentando gli odii municipali con favori e privilegi. Segnalossi per quella via il vicerè duca di Sermoneta, detto volgarmente Far moneta,

perchè tra gli avidi ingordo. Le ire erano specialmente contro Messina, la quale per antica prerogativa reggevasi, quasi a repubblica, da un senato tolto dall'ordine nobile e dal cittadino. Il governatore regio nulla poteva innovare senza il consenso di quel magistrato. Un dell'Hoio governatore, per abbassare l'autorità del senato in servicio del re, stimolò contro i nobili e i cittadini l'invidia del popolo minuto: una carestia venne a favorire que' disegni : il popolo ammutino, ma il dell'Hoio non riuscì a trarne tutto il profitto, e fu rinviato. I successori ritentarono la prova; e scoprendosi ogni giorno le macchinazioni degli Spagnuoli, i Messinesi tutti si sollevarono, cacciarono i regii dalla città, e ricorsero per aiuti a Luigi XIV di Francia ambizioso e prepotente, e che allora manifestamente avversava Spagna. Vennero i Francesi in Messina (an. 1675); e come è loro costumanza di tutti-i tempi usarono non da ausi-·liari o da amici, ma da padroni insolenti. La Spagna ebbe aiuti dall'Olanda, contro la quale Luigi XIV aveva mossa guerra ingiustissima, ferocemente menata, ma che tornò più a scorno che a vantaggio di quel prepotente. Nel gennaio del 1676, nelle acque di Lipari fu combattuta una grossa battaglia tra l'armata francese comandata dall'ammiraglio Du Quesne, e l'olandese governata dal famoso Adriano Ruyter: e tre mesi appresso per nuovo combattimento nelle acque di Agosta vinsero i Francesi, e vi trovò morte gloriosissima il Ruyter. Ma poco di poi aggravandosi le condizioni de' Francesi in Sicilia, contro i quali movevano da Spagna e dalle provincie d'Italia nuove truppe, ed anco perchè Olanda e Inghilterra minacciavano Luigi XIV da settentrione, il re deliberò di abbandonare Messina al suo destino. Crudele disegno, fatto iniquo pei modi con cui fu condotto. Venne in Messina il marchese della Feuillade maresciallo del re di Francia, e vi fu accolto con feste ed applausi dai cittadini che si tenevano dal giogo spagnuolo sicuri. Costui finse di avere ad allestire un'impresa contro Palermo tenuta da Spagna, e per

odio funcsto verso Messina più inchinevole ad offendere la città sorella; che a levarsi in suo favore. Spogliati-i forti messinesi delle armi e delle munizioni, il Francese li consegnava vuoti ai cittadini, imbarcava sue genti, e sul punto di salpare palesava essere costretto dagli ordini del re di ritornare in Francia, offrire asilo sulle pavi a chi temesse la vendetta degli Spagnuoli. Come descrivere l'ira e la disperazione di que'male accorti che avevano fatto assegnamento sulla fede di Francia? - Settemila s'imbarcarono; i rimasti attesero piangendo la rovina che stava per venir loro addosso. Arrivarono gli Spagnuoli, ma li governava Vincenzo Gonzaga vicerè, buono ed umano, e però subito rivocato, e surrogato dal conte di Santo Stefano. Fu tolta ogni franchigia, cassati i magistrati e gli ordini, arse le bolle de' privilegi, disfatto il palazzo del comune, ed a feroce oltraggio vi fu sparso sale dal carpefice, e col bronzo della campana del comune rizzato simulacro che rappresentava il re calpestante l'idra della ribellione. Il rimanente si può immaginare; basti il dire che da sessantamila i cittadini si ridussero a ventimila. I ricoverati in Francia furono per alcuni mesi alimentati dallo Stato; poi Luigi intimò uscissero dal reame, pena la forca. Alcuni perirono d'inedia; altri si saranno gettati alla strada; grossa banda passò in Turchia, e rinegata la fede de' padri, ebbe luogo in quelle milizie: altri fidenti di non so quali promesse rientrarono in patria, e furono inviati sulle galere.

In quel mezzo tre nuovi pontefici si erano succeduti; Alessandro VII (card. Ghigi) surrogato ad Innocenzo X nel 1655; papa modesto quantunque intinto di nepotismo (vizio dominante di quella età) ma lodato per umanità e per amore alle lettere: poi Clemente IX (card. Rospigliosi) eletto nel 1667, che molto si adoprò per soccorrere e far soccorrere i Veneziani nella guerra di Candia, e fu dei pontefici più amati e benedetti da que' popoli, non troppo corrivi a lodare i morti, come facili a sperare ne' nuovi

eletti. Morì nel 1669, e dopo molti intrighi e brighe (chè le elezioni di quel tempo si maneggiavano per fazioni capitanate da queste o quel cardinale, e dalle loro famiglie. in nome e per conto di Spagna, di Francia, dell'Impero, di questo o di quel principe ) riuscì alla tiara il cardinale Altieri col nome di Clemente X, buono e tranquillo, ma che non avendo nipoti, quasi per servire all'usanza diede il nome del suo casato ad un cardinale d'altra famiglia. Pontificò fino all' anno 1676, e gli successe Innocenzo XI (card. Odescalchi) migliore di tutti, promotore di quella avventurata alleanza, che condusse Giovanni Sobieski re di Polonia a salvare l'Austria, e forse l' Europa sotto le mura di Vienna stretta fieramente d' assedio da Cara-Mustafà visire di Maometto IV. Terribile fu la battaglia (2 sett. an. 1683); splendida e gloriosa oltre ogni dire la vittoria. Imperava Leopoldo I succeduto a Ferdinando III nel 1658. Innocenzo ebbe a sostenere una dura lotta contro quel Luigi XIV che nella superbissima mente sua non intendeva come alcuno osasse resistergli. La contesa già suscitata pontificando Alessandro VII venne principalmente per cagione dei diritti d'asilo. che il severo pontefice non voleva per nessun modo accordare ai palazzi degli ambasciatori in Roma. Luigi che aveva visto piegare Alessandro VII, mandò a Roma un marchese di Lavardin con ordini ; quali suggerivano l'alterigia e la fortuna regia. Il ministro sfoggiò d'insolenza, entrando in Roma con grande seguito d'armati, e in quella strana forma presentandosi all'udienza del papa, che nol volle ricevere. Pratiche non valsero ne minacce a smovere Innocenzo dal fermo proposito; e già Luigi XIV parlava di mandare un'armata contro le spiagge romane, e fece tosto invadere dalle sue truppe Avignone in Provenza; Stato che dipendeva ancora dalla Chiesa. Ma e' fu inutile, chè il papa non piegò e le cose non furono aggiustate se non dal successore Alessandro VIII eletto nel 1689. In Piemonte morto Carlo Emmanuele II (1675), governava

reggente pel fanciullo Vittorio Amedeo II la duchessa madre Giovanna di Savoia-Nemours. Travagliavano lo Stato moti interni cagionati da intemperanti gravezze, e dai modi aspri con cui si riscotevano. Montaldo e Mondovi si sollevarono, molto sangue si sparse e nella lotta, e dopo il trionfo de' ducali. Più grave minaccia era al Piemonte ed alla reggente l'avere i Francesi ricuperata Casale. Carlo IV Gonzaga, che fu ultimo duca di Mantova, avendo sposata la figlia di Ferdinando Gonzaga principe di Guastalla, tanto s'adoperò che l'imperatore gli attribuì la successione di quel principato a danno di Vincenzo Gonzaga a cui doveva appartenere, e che allora stava ai servigi di Spagna; onde vennero mali umori e dispetti di Spagna verso il duca di Mantova. D' altra parte il duca che non aveva prole stavasi cruccioso perchè l'imperatore pressavalo ad assicurare certe ragioni che il duca di Lorena pretendeva sul Monferrato per titoli di matrimonii e di parentela. Per la qual cosa Carlo Gonzaga s'accostò a Francia, invocandone l'amicizia e la protezione, che Luigi XIV prometteva accordare, purchè gli si cedesse Casale. Un conte Mattioli, per brutti uffici favorito del duca, maneggiò quell'intrigo, promise la cessione; ma poi per oro rivelò il patto segreto al Melgar governatore di Milano. Spagna, l'imperatore e i Veneziani levarono grande rumore di quell'accordo: il duca smentì il favorito, negò il patto, ma poco dopo lasciò che un presidio francese entrasse in Casale (1679). In pari tempo Luigi XIV brigava perchè la reggente di Savoia inducesse il giovinetto Vittorio Amedeo a disposare la figlia di D. Pietro II re del Portogallo, allora senza figli maschi, onde v'era probabilità che la corona toccasse all'infante. Ma la duchessa e Vittorio turbati dal malcontento che si manifestava in Piemonte tra i nobili, e tra il popolo, dopo qualche tergiversare si ricusarono, e la pratica sfumò. Chiarivansi adunque i disegni di Luigi sull' Italia e sul Piemonte in ispecie; e la duchessa con molta prudenza rifiutò i soccorsi che il re

ostentava offrirgli per domare i sollevati di Mondovl. Nel-1684 Vittorio Amedeo II, già uscito di tutela, prese le redini dello Stato, e con molta virtù pose fine ai torbidi. interni, ma non uguale temperanza adoprò nelle cose dei Valdesi, male resistendo ai minacciosi consigli che gli vennero di Francia. Istigato dal suo malvagio ministro Louvois, dai Gesuiti e da qualche perverso cortigiano, Luigi. XIV impoliticamente distruggeva l'opera gloriosa di , Enrico IV , rivocando l' editto di Nantes che accordava tolleranza e protezione ai Calvinisti. Quel funesto partito, consigliarono i Gesuiti per fanatico zelo, il Louvois e gli avari ministri per trarne facile mezzo a ristorare colle confische l'erario depauperato dalle profusioni regie: ma Luigi non mosse l'avidità od insolita tenerezza della fede cattolica, bensì lo smisurato orgoglio e l'insazietà d'impero avvegnachè ei credesse offesa la maestà regia da' sudditi che la non sua religione professavano. Alla revoca (1685) tennero dietro le persecuzioni, degne del tempo del paganesimo, e del medio evo. Decreti forsennati, lusinghe e premi ai delatori ed agli apostati, bandi, confische, galere, le forche, la ruota, il fuoco, le dragonate portarono il lutto e lo spavento nel mezzodì della Francia: migliaia di vittime perirono, moltissime famiglie esularono, immense ricchezze furono disperse o profuse ai consiglieri ed ai ministri di quella iniqua proscrizione, innumerevoli braccia industri e laboriose abbandonarono il suolo malauguroso, e portarono nell'ospitale Svizzera e nell'Olanda i tesori della loro operosità. L' Europa civile inorridì per tanta barbarie : i buoni Francesi allora e poi perdurarono a millantare il gran, re: chè il fasto, la fortuna, non la giustizia delle imprese, il-despotismo un cotal poco velato non ebbero mai adoratori più devoti e più pieghevoli de' Francesi (1). Le fran-

(1) • Sempre isolenti • Coi re clementi, chigie nazionali calpestate, i Parlamenti oltraggiati e memati collo soudiscio, i baroni di Francia traaformati in valletti ed in servigiati, le favorite sedute coi confessori nei
consigli del regno, i regli bestardi eguagliati ai principi del
sangue e anteposti ai duchi e pari, le guerre capricciose
ingiustissime senza fine, le gravezze intollerabili per sopperire a profusioni insane e oltraggiose, le persecuzioni
contro ai calvinisti e contro ai giansenisti, l'arbitrio regio
sfrenato, assurdo, e chi può dire quant altri malanni ed
offese, furono pei Francesi quasi ombre che appena offuscarono- lo splendore delle magnificenze cortigiane, e
delle feste di Versailles, i trionfi di dodici o quindici
grandi battaglie vinte dai capitani di Luigi; che certamente valsero alla Francia un primato politico in Europa,
ma non durevole perche uscito dalla ingiustizia e dalla

# Sempre lambenti Coi re battenti. ALFIERI . Misogallo.

Che i Francesi vadano superbi del primato che acquistò la Francia in Europa per le fortunate guerre di Luigi XIV, ben si può intendere; che essi celebrino un secolo che per loro sotto certi rispetti rassomiglia non poco al nostro cinquecento, non si vuole blasimarli; che dal regno di Luigi XIV essi ripetano ancora molti vantaggi specialmente per. quanto vi oprò il ministro Colbert a favore dell'industria, del traffico della pubblica economia, ancora si vuole concedere. Ma il confondere nel nome di Luigi XIV i nomi di Bossuet, di Fénélon, di Racine, di Corneille, di Molière, di Turenna, di Catinat, di Villars, di Vauban, di Colbert e di tanti altri luminari nelle scienze, nella poesia, nelle armi, nelle arti ecc. è cosa assurda. E qui ricorre l'osservazione che abbiamo fatta nell'Appendice, come cioè la protezione e la munificenza de principi partisse più da fasto che da sentimento, e di rado si estendesse oltre alle lettere ed alle arti cortigiane. - Move poi a schifo ogni anima gentile il ricordare i modi, le adulazioni, le cortigianerie di quel tempo e di quel regno; e moverebbero a riso, se non vi si nascondessero gravi insegnamenti, le incredibili vanità del gran re: e bene ne trassero profitto i favoriti e le favorite, gli ambiziosi, i poeti e tutte le varie specie di quel gregge che si scalda al sole delle corti. -- Tutti moriamo; incominciava il predicatore della regia cappella; poi ravvisandosi, e inchinando il re, riprendeva - Perdono, sire, quasi tutti meriamo! - Valga questo per cento mila simili episodii,

prepotenza, nè cementato dal senno e dalla temperanza. E ben sel seppero i Francesi sul finire di quel regno: e Luigi fatto cadavere ebbe altri nonti ed sitri applausi non per avventura troppo somiglianti a quelli che riscoteva da vivo. Ma non precorriamo agli avvenimenti: checchè ne pensino i Francesi di quel loro Grande, per noi italiani non fu grande che di prepotenza.

A Vittorio Amedeo II intimò cacciasse i Valdesi di Piemonte : negaronsi il duca e i ministri, affermando nulla avere a rimproverare a que' pochi, che viveano tranquilli, obbedienti alle leggi; dovere bastare al re che ni calvinisti profughi di Francia si negasse asilo negli Stati di Savoia. Ma instando it re e minacciando, il duca s' indusse a bandire i pastori o ministri del culto, e poscia i Valdesi tutti, volendo che quel culto s' abolisse. La quale patente ingiustizia partori ciò che era ad aspettarsi, sollevazione tra que' perseguitati, persecuzioni fiere per parte de'ducali aiutati in quella brutta bisogna dai soldati del re. Che altri scusi al solito, attenui o dissimuli questa colpa di Vittorio Amedeo, noi per istorica verità non abbiamo voluto nè tacerla, nè astenerci dal biasimarla altamente. appunto perchè di principe non volgare, e per altre ragioni illustre e lodato, e perchè fu tale ingiustizia che non ha nome. - Della violenza usata al duca di Savoia non fa meno iniqua quella che Luigi adoprò colla repubblica di Genova sua devota. Guastatosi per una inezia, per certi beni che voleva restituiti alla famiglia del Fiesco confiscati dopo la congiura, e per non so qual magazzeno da sale. intimò insolentemente alla signoria: facesse ragione alle sue domande, o mal per Genova! E perchè il senato si peritava a ubbidire, comparve grossa flotta francese comandata da Duquesne avanti il porto di Genova: e reiterate le intimazioni, nè tosto ubbidite, senz'ascoltare altro, improvvisamente fu ordinato il fuoco sulla città (maggio 1684). Al bombardamento furioso segui lo sbarco dei Francesi; ma furono ributtati. Se non che le rovine, gli

incendii suscitati dalle bombe posero tale spavento nel cuore de cittadini, che il senato dovette piegare ad umiti patti; anzi diremo obbrobiosi, perchè il Doge e quattro senatori furono costretti di viaggiare a Versailles per offirire al superbo le scuse della repubblica, tanto in basso, caduta.

Non è qui luogo di ricordare le altre maggiori violenze. di quell'uomo guasto dalla fortuna e dalle perfide adulazioni de'suoi malvagi consiglieri. Diremo solo che quasi tutta Europa si levò contro il conculcatore d'ogni diritto; che ricominciata la guerra tra Francia e l'impero, il duca di Savoia si accostò alla lega anglo-germanica-olandese (1690), e riapri ai Valdesi le loro valli. Un esercito francese comandato dal maresciallo Catinat, prode e umano condottiero di barbare masnade, precipitò nel Piemonte; ed a. Staffarda (agosto 1690), battè il duca e il principe Eugenio. di Savoia, capitano cesareo, già chiaro per la guerra di, Ungheria contro i Turchi, che fu poi lume della milizia di que' tempi, il quale aveva condotte poche migliaia di ausiliarii Tedeschi e Spagnuoli. Della vittoria usarono i Francesi orribilmente, ponendo a ferro e a fuoco il paese, per espresso volere dello scellerato Louvois. Così la riputazione di Catinat venne offesa dagli orrori commessi in Piemonte, come quella dell'eroico Turenna dal devastamento del Palatinato, per l'insana ferocia del ministro di Luigi. In breve quasi tutto il ducato fu in mano de'Francesi, che già stringevano Torino. Disperando il duca di soccorso, ed anco perchè era di natura instabile, aperse pratiche segrete col re; ma e' non s'intesero, e Vittorio Amedeo vinse una bella fazione a Cuneo (1691). Poco stante vennero i rinforzi imperiali, e pel conforti d'Eugenio il duca nominato generalissimo della lega in Italia si spinse. in Francia; ma l'impresa riusci contraria, onde Vittorio, fu costretto a dar volta per opporsi a Catinat che ingrossava in Piemonte. La guerra si continuò furiosa, e secretamente continuavano le trattative tra Vittorio e Luigi ;

se non che venne a mutar faccia alle cose una terribile rotta che il Francese die al duca e ai collegati a Marsaglia tra Rivalta e Beinasco (ottobre, 1693). Allora il duca penso davvero a pacificarsi con Francia; ma gravi difficoltà si frapponevano per l'indole de' due principi e dalla parte del duca ancora per paura degli alleati. Onde si tratio, ma non si deposero le armi, ed anzi Vittorio stretto dai collegati che l'avevano in sospetto andò all'impresa di Casale, e dopo un' immagine d' oppugnazione l'ebbe dai Francesi a buoni patti con obbligo di smantellarla. Parve cosa intesa, è i generali cesarei mormorarono: ma pure te cose si rimasero a quel modo. Strana ne bella era la condizione del duca costretto a combattere con chi voleva farsi amico, ed a starsi con chi non voleva, ingannando ora questo ora quello: condizione consentita per una parte dalla natura sua mutabilissima, ma ancora dal trovarsi debole in mezzo a due forti. Alla fine nel 1696 per intromissione de' Veneziani e del pontefice Innocenzo XII fermarono pace ed amicizla il re e il duca, al quale furono concessi patti larghissimi; perchè la fortuna cominciava a voltare le spalle a Luigi XIV. Ottenne Vittorio la restituzione delle terre tolte dai Francesi, e persino Pinerolo ma smantellato, e la promessa di riavere Susa, Nizza e Savoia alla pace generale: tempo e facoltà di sciogliersi opportunamente dalla lega imperiale. Ma ciò che più monta, e torna a lode ed a gloria di Vittorio Amedeo, si è che vi stipulò la neutralità di tutta Italia, della quale apparì cothe l'arbitro: e fu anzi fermato che se la lega non la riconoscesse, darebbe il re un esercito del quale farebbe duce supremo il principe, e se il Milanese si conquistasse l'avrebbe il duca. Arra del patto sarebbero le nozze di Maria Adelaide figliuola di Vittorio con Luigi duca di Borgogna primogenito del Delfinó (1). Rimase il trattato se-

<sup>[1]</sup> Ognuno sa che sotto l'antica monarchia francese il figlio primogenito del re, crede designato, si intitolava Delfino.

creto ma non lungamente; i collegati minacciarono; simulò il duca non potero altrimenti per paura di Francia; e per ultimo scoprendosi obbligò Austria e Spagna a segnare il patto della ncutralità italiana (Vigevano, ottobre 1696); e questo patto e quello di Torino furono poi ricompiuti e confermati dalla Spagna e dall'Austria (ottobre 1698) alla pace di Riswick, per la quale tutti posarono le armissi

Così alla fine del secolo XVII PItalia trovavasi a un dipresso nelle stesse condizioni del principio: se non che acas Savoia avea meritamente aumentato di potenza, e d'influenza in Italia. A Roma il pontefice Innocenzo XII (Pignatelli) succeduto nel 4691 ad Alessandro VIII (Ottoboni) avea bene meritato della Chiesa, proscrivendo espressamente con una bolla il nepotismo che non lu poi cotanto sfacciato, e dello Stato governandolo con bontà e saviezza più presto unica che rara. E le imprese di Venezia in questi ultimi anni ricordarono i bei giorni della repubblica. Francesco Morosini colse nuovi allori e cacciò gli Ottomani dall'Arcipelago (1), il leone di San Marco si posò ancora una volta sulle terre di Grecia, Morea, Egina, S. Maura, conquiste sancite dalla pace di Carlovitz (1699).

E nulla resta a dire dei minori Stati d'Italia: di Francesco Farnese succeduto a Ranuccio II nel ducato di Parma, di Rinaldo d'Este a Modena, di Carlo IV, il venditore di Gasale, duca di Mantova e dello scemato Monferrato; nulla di Genova, che l'umiliazione sofferta e l'ignavia doveva però anche una volta gloriosamente vendicare.

Decadeuza nella letteratura, progresso nelle scienze morali, esatte e speculative, politica sleale e ribalda, governi e guerre assai più feroci che in alcun altro tempo, qualche raro nome che ti ricorda: «che l'antico valore negl' italici cor non è ancor morto», rabbiosa intolleranza nelle cose di religione: ecco tutto il seicento.

Translated in the opening a composition of market and the opening and

- Go

<sup>. (4)</sup> Gli fu eretta una statua mentre era ancor vivo colla iscriziones • Francisco Mauroceno Peloponesiaco adhuc viventi •.

### the warrant to source as a second or a survival or APPENDICE. Burney members are surerested to the Eld Mines

## Coltura italiana dalla metà del secolo XVI a tutto il XVII.

wash to so in River and the Il periodo che va dalla metà del secolo decimosesto fino alla fine del decimosettimo si può considerare come periodo di decadenza anche per rispetto alla coltura sia nelle arti che nelle lettere. Tre principali cagioni ebbero parte in questo abbassamento: la dominazione forestiera non mai cotanto estesa in Italia, vuoi per le provincie immediatamente suddite di quella, vuoi per quegli Stati che ne sopportavano il predominio, e quel che più importa la natura e l'indole di quella dominazione, nen sapremmo se più berbara o più grossolana: le continue guerre e i modi feroci con cui furono combettute: la riazione cattolica succeduta al grande scisma della Riforma, la quale si direbbe intendesse a vendicare le sue sconfitte sui novatori, scambiando molte volte nella concitazione fanatica i novatori della scienza con quelli della religione. B a quegli sciagurati furori diè appunto mano la cupa politica spagnuola: la quale non riusci per verità a trapiantare in Italia quella sua propria Inquisizione tristamente famosa; ma pur tanto vi adoprò, che in niun'altra età delle storie italiane si contò maggior numero di vittime della intolleranza religiosa; e per maggior dolore quelle furono delle più illustri.

Fu vantata e ricantata la protezione, la munificenza di cui furono larghi segnatamente i papi, i Medici, i da Este, e dal più al meno tutti i principi grandi e piccoli (non gli Spagnuoli però) agli scienziati, ai letterati, agli artisti. Ma egli non si vuole dimenticare che, tranne poche eccezioni, una tale ostentazione partiva non da sentimento ma dal gusto della età; era lusso, fasto, moda lo sfoggiare

di un seguito di dotti o di artisti, appunto come di valletti, di cavalli, di buffoni: e l'oro gittato di tal guisa da questi padroni ( come e' venivano chiamati ) ai poeti, ai rimatori, ai pittori pagava l'incenso e le compiacenze di qu'i nuovo ordine di certigiani. E endeste protezioni, codesti mecenati fecero ancera peggio; imperocchè furono cagione che le arti e la letteratura tra gli ozi, i piaceri delle corti si ammollissero, e nelle cortigianerie si ghastassero e si corrompessero, e totalmente poi degenerassero con gran detrimente della coltura e della moralità. Che poi il principale movente di codesto favore accordato ai detti partisse da venità e da smania di accaparrarsi la adulazioni e gli applausi senz'altro dispendio che di oro. argomentiamo dal vedere generalmente festeggiati gli artisti ed i cultori di amene lettere, per natura de' loro studii più acconci, più disposti a corteggiare. Poeti, cropisti, povellatori, rimatori, come pittori, scultori, architetti trevarono agevolmente grazia e fortuna. Niuna fu riserbata ai pensatori, ai cultori di studi severi, storici, politici, filosofi, naturalisti; chè anzi essi dovettero studiarsi ad essere ignorati, a stare nascosti, o tocco loro di soffrire persecuzioni d'ogni maniera. E quasi a scherne di giustizia, fortunatissimi furono i cerretani della scienza, alchimisti ed astrologi, i quali promettevano oro a bizzeffe, preparavano i filtri amorosi, e talvolta l'acqua d' oblie o di successione; ovvero sudavano a trovare e forzare le congiunzioni degli astri favorevoli alle imprese dei padroni. Nè però vorremo essere rigorosi al segno di non concedere che, tra i molti, alcuno di codesti principi italiani non siasi reso a buon dritto benemerito della civile coltura, e già ricordammo gli ordinamenti di Emanuel Filiberto, la riforma del calendario di Gregorio XIII, e quel Ferdinando II, che fu amico, debole si, ma pur amico del grande Galileo. Ma e' furono pochi e in picciol campo : e con buona venia dei lodatori aulici, stucchevoli panegiristi di tutto quello che dispensano i grandi, ragion vuole che si ripeta che in generale a cotesti Mecenati die fama suciamente l'avere profuso la pubblica pecunia agli suce del e poeti cortigiani. — Raccolsero e levarono monumenti! — Magnifici e splendidi forse più di quelli che oreasero tanti secoli prima i municipi italiani? Agevol così è a principe assoluto mostrati magnifico: a lui basta vociere: gili argomenti trae dullo Stato, o diciamio in chiafe note, dalle borse de' sudditi. Nelle repobbliche italiane la magnificorna partive dall'accordo di mille voleri, dalla carittà cittadina o dal sentimento religioso, mai sempre veneraldo. E di ciò basti.

L'età che abbiano accennato non manca di molti ed illustri nomi, nelle arti tutti inferiori si grandi della prima metà del xvi; nelle lettere meno distanti, è uno trà acro, il Tasso; grande quanto i maggiori di quella gloricià costellazione; gli uni e gli altri però ia un periodo discendente di decadenza. Nelle scienze, per lo contratrio, astratte e pesitive grande è il progressi. Limitati a ricordarne solamente i nomi, franne uno o due sommi, prendiama le mosse dalla letteratura.

Risplende su tutti Torquato Tasso nato in Sorrento (an. 1544) da Bernardo Tasso gentiluomo bergamasco e non mediocre poeta. Fu l'infelicissimo de poeti forse, quant tunque dotato più che altre di pn'anima gentile, generosa e poetica. Alla corte di Ferrara amò, forse riamato, la principessa Eleonora sorella di Alfonso II d'Este, è lentò di nascondere il suo amore fingendosi appassionato di altra Eleonora. L' invidia de cortigiani, il sospetto del padrone protettore, il delirio del povero innamorato svelarono quel mistero, per cui l'infelice poeta fu imprigionato, liberato; esiliato; e corse remingo per le corti di Urbino, di Mantova, di Firenze: o in preda a cupa malinconia si cacció in un convento di frati. Ne usci e ritorno a Ferrara trattovi dall'irresistibile forza di quella sciagurata passione; nè seppe meglio dissimularia, onde per ordine del duca Alfonso (per lo men male!) fu gestato all'espe-

dale de' pazzi di Sant' Anna (1580). Aveva già scritto l' Aminta, e poi la Gerusalemme; e questa prima di avere ricevuta l'ultima mono su pubblicata primamente in Venezia a sua insaputa e senza suo consenso. Fu letta da un capo all'altro d' Italia , in mezzo ad un frastuono di applausi e di villanie. Gli accademici della Crusca si fecero i capi del partito dei detrattori del Tasso, che sentenziarono immensamente inferiore all'Ariosto, e persino al Pulci ed al Bojardo. Da quelli e da meltissimi villanamente censurato e morso, ardeva il meschino di confondere i suoi detrattori, ma spossato da' crucci e da' dolori ricadeva in tale debolezza di mente, che nulla più prossimo alla pazzia. Liberato di li a sette anni volle rifondere la Gerusalemme liberata nella conquistata, ma questa non valse la prima, e fu obliata; vagò tristamente per le principali città d'Italia, dove accolto, doye compassionato, dove anche negletto, e fini sua misera vita in una cella del convento di S. Onofrio in Roma al 1593, dove era stato chiamato a ricevere in Campidoglio la corona poetica, come fu già onorato il Petrarca. Tardo e ingannevole conforto a quel misero. - Fu lungamente e fieramente disputato se il Tasso superasse o rimanesse inferiore all' Ariosto: la quale controversia basta già per collocarlo al fianco dei due grandi poeti dopo Dante. Certo che la grazia, la verità degli affetti, la mesta ed insieme mirabile armonia della Gerusalemme, il sentimento purissimo che lo ispira, sono pregi non mai abbastanza lodati; ma bisogna confessare che la vivacità, il grandioso, il robusto pennelleggiare dell'Ariosto seduce più facilmente l'animo del lettore. Del resto non riprenderemo noi, senza ragione e senza scopo, una questione già le mille volte agitata. - Seguono de' poeti il Guarini (1537-1612) poeta del dramma pasterale, Giambattista Marini napoletano (1569-1635) poeta amoroso tipo del gusto depravato del seicento, Alessandro Tassoni, modenese (1565-1635) poeta eroicomico, Francesco Bracciolini

da Pistoia (1566-1645), Lorenzo Lippi Fiorentino, anche pittore (1606-64), poeti del genere del Tassoni, Gabriello Chiabrera di Savona (1552-1657) lirico, il Pilicaia (1642 1707), il Guidi (1640-1717), il Menzini (1646-1704) lo Zappi (1667-1719), il Meggi (1620-1699), Salvator Rosa poeta e pittore: (1615-1673), Fulvio Testi (1593-1646), lirici i più, od elegiaci, ma tutti in una sfera limitata; e di cui niuno, tranne il buon Filicaje, diedero seriamente un pensiero alla patria: oltre ad una folla di petrarcheschi, di accademici dell'Arcadia aperta in Roma. La quale se pure nei primi tempi fu per varii modi benemerita delle italiane lettere, finì poi per riuscire la più stucchevole, e fastidiosa scuola di puerilità e d'insulsaggini, e ben si merità l'aspro governo che ne fece più tardi quell'ardito e sagace spirito del Baretti. - Fra prosatori ebbe fama di principe degli oratori sacri italiani il Segneri (1624 1694) gesuita, ma troppe inferiore è il suo primato posto a riscontro a quello degli altri principi delle lettere. Tra gli storici primeggia il Sarpi che dicemino campione della repubblica veneta contro le pretese della curia romana (1832-1623); Daniello Bartoli gesuita, fiorito, elegantissimo. ma leziosamente leccato, e seicentista finito (1608-1688) scrisse le gesta de' suoi, iti a predicare la fede nell'Indie, nella Cina e nel Giappone, biografie ed opere minori: il cardinale Pallavicini (1606-1685) campione di Roma per la storia del Concilio di Trento, e per le controversie con Venezia; il Bentivoglio e Famiano Strada storici delle guerre di Fiandre (1570-1650); Traiano Boccalini (1556-1613) letterato, insieme filosofo e politico, caldo di libertà che non coperse bastantemente i suoi eccitamenti agli italiani per liberarsi da Spagna, unde tragicamente fiul come il Sarpi; il piemontese Bottero ( 1540-1617) scrittore di politica reputatissimo, al quale per ragione cronologica andrebbe unito il nome del veneto Paruta, per errore indicato nella precedente appendice. Di politica, di giarisprudenza e di antiquaria scrisse il grande giureconsulto Gravina (1644-1718), di guerra il Montecuccoli da Modent, illustre capitano dell'impero (1608-1681). Prosatori ambili furono il Redi, il Salvini fiorentini, e molti altri minori che sarebbe lungo e tedioso ricordare.

Nelle arti sorse o progredi, nella decadenza di tutte, la scuola bologacse per opera dei Carracci, Ludovico (1858-1619) e i due fratelli 'Agostino ed Annibale (1858-1609), di Guido Reni (1878-1642), (dell'Albani 1878-1660), dello Zampieri (Domenichino, 1881-1634), del Barbieri da Cento (Guercino, 1890-1666), tutti 'giganti per l'epoca, 'e degiti di garreggiare coi grandi del cinquecento. La scuola toscanà ebbe ancora il Da Cortona, e il Dolci; la veneziana il Padovanios, la napoletana Salvator Rosa; la Romana il Baroccio, il Caravaggio , il Maratta. La scoltura decadde di barrocchismo del Bernini, esagerato ancora dal Borromino. Il gusto pervertito della letteratura fur portato nelle arti. La musica progredi per opera del Peri è dello Scarlatti.

Ma nelle scienze materiali o positive rifulse in questa el del genio italiano per le accademie toscane dei Linciè e del Cimento, fondata quella nel 1611, questa nel 1657; e pei nomi del sommo Galileo Galilei (di cui avreino à dire), di Torricelli fiorentino (1608-1687) matematico astronomo, Vincenzo Viviani (1622-1703) geometra e fisicò, del Redi aretino, poeta e medico (1626-1698), del Malpighi, bolognese (1628-1698) e del Vallisnieri della Garfagnana (1661-1730) naturalisti, di Gian-Doimento Casinin inzzardo (1638-1712) astronomo, la cui fama fu perpetuata nel seguente secolo dal figlio Giacomo e dal nijoto Cesare Francesco, senza nemmeno toccare del Cavalieri, del Soldani, del Ceva, del Magiotti, del Borelli, del Magalotti, ed altri illustri cultori di scienze esatte, o delle cose naturali diligentissimi ricercatori.

Abbiamo ricordato il nome di Galileo Galilei. Nato fiel 1864, se non discopritore di un nuovo mondo, dimostratore di quel nuovo sistema mondiale che aveva scoperto il grande svedese Copernico; giovine ancora posò i veri

principii della meccanica, determinò il teorema dell'equilibrio dei pesi disuguali, provò coll'esperienza che nel vuoto i gravi cadono colla siessa velocità, e diede la formola dell'accelerazione della caduta dei gravi, e della discesa sui piani inclinati. A Padova professò per il primo la teoria copernicana contraria totalmente all'aristotelica allora dominante; udito in Olanda essersi scoperto uno stromento imperfetto che ingrossava il volume degli oggetti. lontani, studiò e trovò le leggi della rifrazione, scoperse che un vetro convesso ed un concavo disposti alle estremità di un tubo ingrossavano alquante volte l'oggetto: perfezionò l'istrumento; ed al 1610 il suo Nuncius Sidereus annunciava veramente scoperte meravigliose, precorrendo agl'istrumenti tanto perfezionati d'oggigiorno. Nella luna riconobbe la superficie scabrosa e le montagne; nella via lattea riscontrava un affollamento di stelle; nei satelliti di Giove l'abbozzo del grande sistema solare, L'invidia e l'ignoranza si scatenò sul grand' nomo; i più discreti opponevangli quella sempre invocata dottrina d'Aristotile; e perchè Galileo dalla torre di Pisa dimostrava colla caduta di un grave falsa quella teoria, tale fu le schiamazzo levatogli contro che dovette fuggirsi da quell'università. Il peggio fu quando paurosi od invidi mostrarono di avere in conto di ereticale la sua dottrina del moto della terra intorno al sole. Terra autem in aeternum stabit, leggevasi nella Bibbia, e Giosnè, secondo la storia mosaica, aveva fermato il sole. L'inquisizione romana ne fu commossa. Invano Galileo volle scongiarare la tempesta, dimostrando che si poteva conciliare lo spirito delle scritture col nuovo sistema, anche per la semplice osservazione che la lettera della Bibbia era dettata secondo le cognizioni popolari delle antiche genti. Un'assemblea di teologi nominata dal pontefice, pronunciava « che il sostenere che il sole fosse situato al centro del mondo era un'opinione falsa, assurda in filosofia, e formalmente eretica ...

Galileo ebbe ricorso al granduca Ferdinando II suo,

protettore, e col suo mezzo tentò far valere le sue discolpe e le sue ragioni; ma tutto fu inutile, e dovette portarsi nell'età di 69 anni a Roma, deve da Urbano VIII fu rimesso nelle mani dell'Inquisizione: la quale da prima usò con lui umanamente, assegnandogli per carcere la casa del fiscale, mentre prelati, inquisitori, frati e preti sfiatavansi a persuaderlo a ritrattare le sue teorie. Noi non rianderemo le lungaggini del lunghissimo processo, i maneggi dell'Inquisizione per istrappargli una ritrattazione, e gli sforzi di Galileo per mettere a parte le menti inquisitoriali delle sue scoperte e delle sue dimostrazioni. -Galileo fiul per cedere !... Di quali mezzi usassero coloro per ottenere questa debolezza da un povero vecchio peco meno che ottuagenario, ben non si conosce. Si parlò di tortura da alcuni, la negarono molti, e non ne esistono le prove; ma nel processo si parla di un esame rigoroso, e si freme pensando al significato usuale di questa parola. Nel 1632 fu chiuso il giudizio: e Galileo comparve ancora una volta avanti a quell' ignorante e fanatico consesso, dove gli fu dettata la formula dell'abiura? . Io Galileo a Galilei costituito prigioniero ed in ginocchio avanti alle « VV. EE., avende sotto gli occhi i Ss. Evangelii che · tocco colle mie proprie mani, abiuro e maledico e dee testo l'errore e l'eresia del movimento della terra. E come se lieve fosse l'incommensurabile supplizio, fu condannato alla prigione per quanto tempo piacesse al S. Uffizio, commutatogli poi dal papa, ad intercessione del granduca, in relegazione alla sua villa d'Arcetri, dove di Il a pochi anni il misero e sublime vecchio di già cleco moriva. Narrano che appena consumata la turpe cerimonia dell'ammenda, il grand'uomo scotendo il capo, e percotendo del piede la terra sommessamente dicesso: « Eppur si muove! . - Strana e dolorosa fatalità ! Ignoranza, fanatismo od ingratitudine; queste sociali furie lacerarono le maggiori glorie italiane, Dante, Colombo, Macchiavello, Galileo! - Nè a questa illustre vittima pur troppo stette

paga l'intolleranza di quella malaugurata età, che qualche non oscuro scrittore ingenuamente chiamò l'età dell'oro in Italia. Senza parlare del grande enciclopedico frà Paolo Sarpi servita, storiografo della repubblica veneta, che cinque volte assalito da ignoti assassini, e l'ultima volta pugualato esclamava (mistero non mai chiarito) « conosco lo stile della curia romana »: Marco Antonio de Dominis. dalmata, per avere impugnata la supremazia del papa e l'autorità del concilio, fu bruciato vivo in Roma (1625) pontificando Urbano VIII. Già fino dal 1566-69 Pio V aveva fatto ardere vivi Pietro Carnesecchi gentiluomo fiorentino e Antonio Paleario di Siena, per avere diviso e sostenuto le opinioni della riforma. Luciano Vanini napoletano, scrittore di filosofia astratta e positiva, fu condannato per ateo e per mago ad avere strappata la lingua, e poi arso vivo (1619). Ma le vittime più illustri della guerra suscitata dall'ignoranza e dalla superstizione furono Giordano Bruno e Tommaso Campanella. - Giordano Bruno nato in Nola sulla metà del secolo xvi entrò nell' ordine domenicano durante la crisi della riforma. Pretese di starsi nè col papa, nè con Lutero o Calvino, ma colla ragione umana: e per essere libero dalle tirannidi claustrali fu a Ginevra e poi in Francia. Nel libro della causa, principio ed uno, dettò la sua metafisica. Bruno aveva cercato Dio nel mondo esterno, e lo dissero ateo. Non resistendo al desiderio di rivedere la patria venne a Venezia, ma fu preso e consegnato dopo qualche contrasto all'inquisizione romana. Due anni giacque nelle secrete; fu torturato, e niuna ritrattazione ne ottennero; fu condannato al fuoco. ed alla lettura della sentenza agl'inquisitori replicava: e pensare che essi la pronunziassero con maggior paura di quella che ei ne provasse ascoltandola . Fu menato in grande apparato in Campo di Fiore per espiarvi i suoi errori, cioè per esservi arso vivo; e le sue ceneri furono secondo l'uso scellerato gettate al vento (an. 1600). Pon-Lificava Clemente VIII

Tommaso Campanella calabrese, e domenicano esso pure nella Città del sole pensò riformare il genere umano rine novando la società sopra nuove basi; perfetta comunanza; dei beni sociali, abolizione della famiglia, ma insieme della servità. V'era il buono e l'errore. Profondo pelitico misurò ed apprezzò la politica romana, e con mirabile previdenza assegnò le cause che doveyano far ruinare il colosso spagnuolo, sognando di poter vedere liberata l'Italia da quella barbara compressione. Da prima preso in conto di pazzo, poi di cospiratore, imprigionato a Napoli, vi rimase 27 anni; e sette volte fu tortureto, l'ultima tanto. ferocemente da essere abbandonato per morto. Non ebbero da lui una parola che contraddicesse ai suoi scritti. a' suoi discorsi. Urbano VIII giusto estimatore dell'ingegno di Campanella ne fu mosso a pietà, e col prelesto di reclamarlo alla sua autorità il faceva liberare, e l'infelice potès passare in Francia dove morì nel 1639 quasi dimenticato.

Noi non abbiamo ricordato che i nomi più celebri. Mai ben altre furono le iatemperanze del fanatismo religioso, paolo IV Caraffa, non contento di condannare, come tutti.

i suoi predecessori, i libri ereticali contrarii al domma; ortodosso, estese la proibizione agli autori di cui altreopere fossero interdette, poi agli anonimi; vietò le opere in genere che sostenessero la precedenza della potestà secolare sulla pontificale, dell'autorità del concilio su quella, del papa; e persino tutte quelle che uscissero dalle tipografie di 72 stampatori nominati, e da chi avesse stampato libri ereticali. Leggerli, tenerli, prestarli, comprarli, venderli, permutarli, egual colpa, egual pena di scomunica, latae sententiae. Quei primi luminari della chiesa romana, che avevano sostenuto la lotta contro ai novatori, Foscarari, Morone, e lo stesso Reginaldo Polo, furono perseguitati, processati, in mille modi vessati. A Roma per furere religioso si ripeterono giuridicamente gli orridi spettacoli, che parevano riservati solamente alla ferocissima inquisizione spagnuola: molti furono arsi vivi, morti sulla ruota, o sulle forche. Le quali esorbitanze imitate dai protestanti, come da Elisabetta d'Inghilterra, da Calvino a Ginevra, oltre all'offendere profondamente le leggi della umanità e della carità evangelica, che a parole tutti intendevano professare, furono seme ed argomento di odii profondi non mai più spenti; non ultima cagione di quei rivolgimenti che più tardi conturbarono e sconvolsero quasi tutte le nazioni di Eurona.

Nella età nostra certamente non fu per anco risolto il gravissimo problema del condurre le nazioni a quello stato di felicità, che, secondo le comuni leggi, è possibile, conciliando la tranquillità degli Stati coll'onesta libertà religiosa, politica e civile. Ma pure dobbiamo rallegrarci che l'accresciuta civiltà abbia fatto quasi intieramente disparire i feroci espedienti messi in opera dall'intolleranza per imporre la propria sede a chi si avvisasse di pensare o dire altrimenti. E cattolici e protestanti intesero finalmente come proscrivere, imprigionare, torturare, ardere, arruotare, impiccare non sia nà rispondere, nè convincere, nà convertire; che se questi scellerati mezzi resero esecrati i nomi dei despoti di Roma pagana, ben più severamente dovrebbero essere giudicati dalla storia i principi della cristianità che tollerarono, istigarono e compierono queste abbominazioni. E stolto consiglio informerebbe colui che si pensasse arrestare colle blandizie o colle violenze il sole della verità e del progresso civile, come scioccamente credettero i giudici di Galileo di fermare con un decreto la terra.

- CHERRY

#### CAPO XVI.

# ITALIA SOTTO LA PREPONDERANZA IMPERIALE AUSTRIACA.

( Dail'anno 4700 all'anno 4792)

Un periodo di tre secoli di softerenza, di ianguore e d'amiliazione cominciò per l'Italia nel 1530. D'allora in poi sempre appressa dagli stranieri, corrotta e anervata da' propeti padroni che le rialacciarone i visiti che commicatti le averano e che gittatala nell'impossibilità di resistere, accusaronia di rithà quando si sommettova, soccusaronia di rithà service, gell'Italiania furono sempre tormentatti dalla brama di ridivenire nazione: ma però perduta avendo la direzione dei proprii loro affari, non hanno più nas storia loro propria le loro siagure non sono più che episodii nell'istoria delle altre nazioni.

(Sismondi, Storia della tibertà in Italia, XVI).

#### \$ 1.

Stato dell'Europa dopo la pace di Riswick: Guerra per la successione di Spagna.

Due grandi guerre chiusero il secolo decimosettimo. Nella occidentale Europa la Francia da prima legata colil'Olanda combattè la Spagna per togliere la piccola parte dei posseesi che le rimanevano ne' Paesi Bassi, poi confederata coll'Inghilterra voltò le armi contro l'Olanda; poi abbandonata dall' Inghilterra, ma pur avendo con sè la 
Svezia lottò contro l' Austria, la Spagna, i principi germanici e la Danimarca confederati per il pericolo che

minacciava le Provincie Unite. La pace di Nimega (1679) chiuse quel prime periodo. Le imprentitudini di Luigi XIV in Italia e sul Reno trassero di nuovo la Francia in guerra contro l'Austria, la Spagna, la Svezia, la Baviera ed altri principi germanici, cui poco dopo si aggiunsero l'Olanda e la stessa Inghilterra, deve cacciato Giacomo II ultimo re della famiglia Stuarda, amico di Luigi, saliva a quel trono Guglielmo III d'Orange suo genero (1688). A questa guerra prese parte, come dicemmo, il duca di Savoia; e vi pose fine la pace di Riswick. - Nella Europa orientale la Polonia, la Russia e la repubblica di Venezia combatterono la lunga guerra contro i Turchi incominciata nel 1682, e che non terminò se non colla pace di Carlowitz nel 1699. Luigi XIV non osò legarsi coi Turchi. come il suo antenato Francesco I: ma i suoi inviati in Turchia e in Ungheria attizzarono il fuoco e tra gli Ottomani e tra gli Ungari sollevati contro casa d' Austria. e que' maneggi furono cagione che la pace tardasse ad essere fermata. - Gravi conseguenze partorirono quelle guerre.' L'indipendenza reciproca degli Stati fu d'allora avanti il principio fondamentale del diritto politico europeo, e però non solamente fu confermata la conquista della libertà religiosa, ma il diritto nelle nazioni d'ordinarsi nell'interno a lor voglia (1) (come avvenne nell'Inghilterra, la quale statul la supremazia del protestantesimo, la libertà costituzionale, e mantenne la nuova disastia a dispetto del re di Francia), e quello di accomunare o separare i propri interessi, il traffico, l'industria, a seconda dei casi e della propria volontà. La potenza turchesca, perpetua minaccia alla Cristianità, fu per tal modo abbassata, che l'Europa potè dirsi finalmente al sicuro da quella barbarie, e solo n'ebbe a soffrire Venezia esausta

<sup>(</sup>i) Intendendo sempre che il diritto scompagnato dalla forza corre di sovente pericolo d'essere messo in disparte e, quando al forte giovi, dalpestato,



per tanti sforzi, e per melte cagioni in grande decadenza e le popolazioni oristiane sulle quali ancora pesava. Delli principali Stati d'Europa diremo che le vittorie e le conquiste della Francia in una lotta a primo aspetto disuguale, conciossiachè avesse talvolta a combattere sola contro tanti, le acquistassero un politico primato, il quale venne poi meno, resuscitò, ricadde per mille avvicendamenti; chè quella nazione è fatalmente destinata a trabalzarsi dal colmo della potenza al fondo d'ogni peggior fortuna. E forse più durevole fu quel primato, o pinttosto quell'influenza sociale che venne allora acquistando non tanto per le invasioni delle sue armi oltre il Reno e le Alpi, quanto piuttosto per la diffusione della sua lingua. della sua letteratura, delle sue costumanze o delle sue frivolezze. La qual cosa deve ascriversi a varie ragioni, e principalmente alla cacciata di tante famiglie della religione riformata, ed ai molti e grandi scritteri francesi di ogni maniera che ornarono quel secolo, ed alle magnificenze medesime di Luigi XIV, che non solo a Versailles. ma per li suoi inviati alle corti ed ai governi degli altri Stati, sfoggiava per pompe e squisitezze non mai più vedute. Per lo contrario la Spagna era venuta decadendo; e le immense riccliezze importate dalle colonie lungi dall'arricchirla, aveano ucciso ogni industria, ogni traffico: essa non avea nè forza, nè credito, nè traffico, nè navilio, quali pur si addicevano alle sue necessità ed alla vasta estensione dei suoi dominii. Prosperava il Portogallo fatto indipendente: ma piccolo e lontano non avea parte di rilievo nelle cose europee. - Ricca, libera e potente era la Repubblica olandese uscita da gravi travagli, ancora temuta sul mare, quantunque le crescesse da' fianchi con meravigliosa fortuna la formidabile Inghilterra, della quale abbiamo ricordato il felice rivolgimento. - Nell'impero germanico i principi vennero generalmente acquistando maggiore autorità; e il principio od elemento federale salvalo nel trattate di Westfalia si rassodò per quello di

Riswick; e già dall'elettorato del Brandeburgo accresciuto apparecchiavasi Federico degli Hohenzollern a creare il reame di Prussia; e un nuovo elettorato formavasi dell'Annover dai Brunswick. L'Austria poi, quantunque shattuta dalla guerra occidentale e dall'orientale, e dalle sollevazioni dell'Ungheria, per la quale non potè riuscire nel suo disegno di unificare le sparse e diverse membra della sua monarchia, usci non pertanto da quella tempesta se non vincitrice, non vinta; se non accresciuta di potenza, certamente non doma nè abbassata. - La fortuna della Polonia tramontava con Sobieski; e quel baluardo contro la barbarie nordica e orientale fu presto teatro di fazioni e di guerre civili. Ne precipitò il destino nuova potenza encora barbara ed incolta, quasi ignorata tra le foreste e i ghiacci della Moscovia, che la forte mano di Pietro I Romanof trasse a mescolarsi colla civile Europa. - Piegando ora alle cose d'Italia, non si vuol tacore che se il patto di Torino confermato a Riswick, con tanta lode di Vittorio Amedeo, venne a portare qualche respiro alle province nostre travagliate miseramente da guerre tanto micidiali quanto poco gloriose, non per questo la signoria forestiera era venuta meno in Italia. Anzi si vuole pur troppo confessare che in quella età, e più accostandoci alla fine del secolo decimottavo, il pensiero della indipendenza nazionale venne quasi posto in 'obblio dai pensatori italiani: e quando il caso o le vicende politiche rovesciarono il dominio spagnuolo nella penisola, gl'Italiani non pensarono o non seppero profittare dell'opportunità per risorgere a nazione, nè opposero alcuno ostacolo allo instaurarsi della nuova signoria. Quel generoso pensiero baienò forse alla mente di Clemente XI; comò diremo, ma e' nulla poteva: i principi italiani forse lo desideravano, segnatamente Vittorio Amedeo II; ma oltre che deboli erano fatti dalla singolare pochezza delle forze di ciascuno, dalla disunione, dalla tradizionale politica di loro ambizioni meschine ed egoistiche. Venezia che avrel·be

potato aggiungere grando peso all'impresa si ossinò-a stare in disparte; Genova spendeva ogni argemento nel tenere in freno i Corsi-frementi sotto il giogo, nè curava del resto; il duca di Savoia medesime stavasi in grande per ricolo stretto dall'una e dall'altra parte da potenti vicini. E i popoli medesimi quale siuto avrebbero dato all'impresa se alcuno ardito l'avesse bandita! Chiusa la bocca ai pensatori dalla cupa politica di Spagna e dall'intolleranza, religiosa, alcuna voce non si levava per togliere gl'Italiani al loro letargo. Le lettere erano fatte cortigiane; i slissofi, e ne avemmo di sommi, si fecero umanitari: de plebi continuarono a domandare poche gabelle, e pane a buon mercato. Venismo agli avvenimenti.

Stava senza figli Carlo II re di Spagna, di Napoli, di Sicilia , di Sardegna, di Milano, del Belgio, e delle sterminate colonie d'America e d'Asia : e senz'alcun rispetto al monarca ed alla nazione Spagnuola le principali potenze d'Europa discutevano, lui vivo, di quella ricca successione; e fino dall'ottobre 1698 Francia, Inghilterra, Olanda, Baviera, Toscana, ed Austria segnarono all'Aia un patto, pel quale si ripartivano il reame ed i possessi Spagnuoli, il patto per avventura favoriva l'Italia, che in luogo di provincie sottoposte a regno straniero, avrebbe avuto altrettanti Stati indipendenti con principi forestieri sì, ma innestati nella nazione italiana. Luigi XIV, principale promotore di quell'accordo, che dovea stare segretissimo, per ignobil consiglio rivelavalo al re di Spagna, onde Carlo II e la nazione tutta ne furono indignati. Re Carlo designò allora per suo successore Giuseppe figlio dell'elettore Massimiliano di Baviera; e poco stante morto quel giovinetto principe, per i conforti del pontefice Innocenzo XII e per gl'intrighi del re di Francia, con nuovo testamento nominò suo erede e successore Filippo duca d'Anjou secondogenito di Luigi Delfino di Francia, e se quegli pure a lui premorisse, il duca di Berry suo fratello minore, siccome nipoti entrambi di Maria Teresa fielia di

Filippo IV, serella dello stesso re Carlo II, e moglie di Lnigi XIV. Aggiunse: volere che nel caso fossero quei principi chiamati al trono di Francia, fosse loro sostituito Carlo arciduca d'Austria secondogenito dell'imperatore Leopoldo, e depo lui la sua discendenza; e mancando pure quella linea, ereditassero i principi di Savoia. Nen è a dire se l'ordine della successione non fosse tutto in favore di Francia; ond'è che Luigi XIV e il nipote accettarono prontamente: ed essendo in quello morto Carlo (1700), il duca d'Angiò col nome di Filippo V, e già ito nelle Spagne, vi fu riconosciuto celà e nelle provincie d'Italia. - Ma levaronsi i pretendenti delusi e raggirati da Luigi : l'elettore di Baviera allegando i diritti di Maria Antonia da cui discendeva, sorella a Carlo II, che non aveva come Maria Teresa rinunciato alla successione: Leopoldo imperatore discendente di Carlo V, capo della linea secondogenita d'Austria, che pretendeva escludere per diritto agnatizio le femmine dalla successione, e chiedeva quella corona per l'arciduca Carlo suo figlio : il duca di Savoia come pronipote dell'infante Caterina figlia di Filippo II e moglie di Carlo Emanuele I. - Inghilterra ed Olanda, che mal vedevano la riunione di quelle corone nella famiglia dei Borboni di Francia, si strinsero in lega coll'Austria. Vittorio Amedeo II stava infra due, ma poi, costretto o no, si pose con Francia, mentre appunto il principe Eugenie di Savoia capitano cesareo di quella gran fama che dicemmo, preparavasi a scendere cogl'imperiali in Italia. E con Francia e Savoia stette l'elettore di Baviera, al quale Luigi XIV prometteva in perpetuo il governo del Belgio. Fra tanto l'imperatore e il re di Francia domandavano al pontefice l'investitura di Napoli. Pontificava Clemente XI (card. Albani) esaltato in quell' anno 1700; il quale volle interporsi per impedire la guerra, e s'adoprava a tentare una lega tra i principi italiani per impedire che l'Italia fosse ancora lo sventurato teatro delle contese europee. Il qual generoso pensiero e ben

degno del capo della Chiesa aveva concepite ancora il di lui predecessore Innocenzo XII. Clemente negossi a dare l'investitura di Napoli al francese ed all'austrisco per non pregiudicare le ragioni di alcuno, e in pari tempo tratto con Venezia, la quale tentavano in pari tempo Austria e Francia: ma la repubblica che stava sempre in sospetto de Turchi ed aveva le forze e l'erario esausto per la guerra di Candia, dichiarò che rimarrebbe neutrale, e la scerebbe passare le seldatesche degli uni e degli ultri (nolpotendo impedire senza pericolo), purche non tentassero le terre chiuse. - E scendevano senza altri indugi i Prantcesi in Italia comandeti prima del Tessé, poi dal Cetinat; occupavano i luoghi forti, e facevansi cedere del codardo ed effeminato Francesco Gonzaga l'importantissima piazza di Mantova: riparando quegli colla turba delle sue corti- : giane in Casale. Riunivansi, freddamente secondati dal duca di Savoia, nel Milanese agli Spagnuoli; e spingevansi fino al Mincio, poi fino all'Adige, per opporsi st principe Eugenio, che scendeva a sua volta cogl' imperiali arditamente aprendosi una strada tra gli alpestri gioghi e le macchie da Roveredo, Monte Pergola, Scio, Malò e Vicenza. Eugenio passò l'Adige, passò il Mincio invano contrastato valorosamente dal Catinat, cui male obbediva il Vaudemont che governava gli Spagnuoli, e molto teneva in sospetto il duca di Savoia tardi arrivato al campo con soli seltemila soldati. E per intrighi d'invidiosi e maligni fu richiamato il Catinat, e fugli sostituito il Villeroi altiero, prosuntaoso; il quale si fece battere (1 settembre 1701) a Chiari, piccola terra de Veneziani sulla sinistra dell'Oglio. Gl'imperiali stendevansi ed occupavano le terre e i luoghi forti dei duchi di Parma e di Modena barcheggianti, ponevano campo sotto Mantova, ed al 1º febbraio 1702 Bugenio sorprendeva il Villeroi in Cremona e l'aveva prigione. In questo una congiura od una sollevazione era stata inutilmente tentata a Napoli a favore d'Austria. il nuovo re di Spagna Filippo V era venuto a farsi rico-

noscere a Napoli ed in Milano. Riceveva il re gli omaggi. contendeva e disgustavasi per sciocche contese di cerimoniale col granduca Cosimo III., e peggio collo stesso duca di Savoia già mal sicuro alleato, quantunque a Chiari avesse fatto il dover sno. E il Vendome intanto, altro illustre generale di Francia, ristorava le cose dei Francesi, invadeva il ducato di Modena costringendo quel duca a porsi con Francia; conseguiva qualche vantaggio in uno scontro presso il confluente del Crostolo col Po, ed al 1º agosto li presso accettava e combatteva una gran battaglia a Luzzara sulla destra del Po col principe Eugenio, rimanendo incerta la vittoria. E continuò per oltre un anno la guerra senza risultati decisivi; se non che il duca di Savoia, noiato della prepotenza francese e facendo sue pro' nelle larghe promesse che facevangli gl'imperiali, del Monferrato, del Milanese sulla dritta del Ticino, e persino di mezza Francia da conquistarsi, trattò con Austria col mezzo del principe Eugenio. Luigi XIV, avutone sentore, fece dal Vendôme accerchiare, disarmare e far prigioni le truppe piemontesi che stavano con lui (29 settembre 1703). Bra giustizia. Il duca a' 7 ottobre dichiarò la guerra a Francia e Spagna, il che per esserne circondato era arditezza, come prima era slealtà il trattare segretamente col nemico.

L'anno appresso (1704) pressochè tutto il Piemonte fa occupato da Francesi; me venne a mutare la fortuna di Francia la battaglia di Blenheim guadagnata degli Austro-Inglesi capitanati dal principe Eugenio e dal duca di Mariborough (13 agosto 1704), e la campagna di Spagna intrapressa e felicemente condotta in lapagna dall'arciduos Carlo, secondogenito-dell'imperatore, pretendente alla corona, secondato dagl'Inglesi che s'impadronirono e tennero poi sempre Gibilterra, amici o nemici. Nel 1708 si Tiscossero i Francesi prendendo Nizza e Verrua al duca di Savoia, battendosi dal Vendôme il principe Eugenio in grana giornata a Cassano sull'Atda (16 agosto), e riuscosto i

Villars dal suo canto a tenere in rispetto l'esercito del Marlborough, Ma l'arciduca Carlo vinceva in Ispagna (1706). Il Vendôme vinceva anche una volta a Montechiaro sul Chiese (19 aprile), ma era richiamato per la guerra che facevasi grossa nelle Fiandre. La Feuillade, altro dei generali di Francia, secondo il costume disertato il paese all'intorne, poneva campo ed assediava Torino (13 maggio), Assedio e difesa mirabilmente condetti a segnalandosi per belle fazioni nel tenere la campagna il valoroso duca di Savoia. Un giorno (29 agosto) poco mancò che i Francesi non penetrassero nella piazza per una porticciuola della cortina, a cui una mano di granatieri era riuscita senza esser vista dagli assediati. Il Juono era minato, ma non preparato l'artifizio che deve por fuoco senza danno dei difensori. Nell' imminente pericolo un soldato minatore, Pietro Micca biellese , con eroisme più unico che raro. fatti ritirare i compagni, diè fuoco intrepidamente alla mina facendo saltare in aria sè ed i Francesi, e salvande così col sacrificio della propria vita forse da inevitabile eccidio la patria (1). E intanto sopraggiungeva il principe Eugenio, salendo la riva destra del Po conde riunito al duca con abilissima mossa riuscì alle spalle degli assedianti; e in una gran battaglia (7 settembre 1706) sbaragliò totalmente i Francesi. Della vittoria e della liberazione di Torino suonò la fama in ogni luogo, come di sommo trienfo ottenuto dal valore d'Engenio e dalla costanza di Vittorio Amedeo. Ed invero i Francesi per questa battaglia perdettero, affetto, l'Italia, non valendo a contrappesare quel rovescio l'avere il conte di Medavy vinto a Castiglione . su quel di Mantova , gl' imperiali del principe di Assia due giorni appresso la disfatta di Torino. L'anne

<sup>(1)</sup> Il nuovo Decio fu lungamente obbliato Solo pochi anni or sono re Carl'Alberto elevò un monumento al prode soldato e al grande citudino. Legnasi questo mirabile episodio nelle pagine del Botta, e le adegnose parole per tanta ingraficadine!

seguente (1707) i Francesi uscirono patteggiando dal Milanese e da tutta l'Italia, tenendo appena Susa, che fu poi anche loro tolta dal duca prima della fine di quelle l'anno. Ed uscirono i Franço-Ispani da Napoli sollevate tutto in favore d'Austria. E continuò poi la guerra fueri d'Italia: Eugenio e il duca invasero la Provenza, assediarono Tolone, ma furono ributtatia il velere e l'attento temporeggiare del maresciallo Villara, ben detto il Fabio francese, salvarono il reamo dalla rovina.

Ma intanto Mantova venuta in mano dell'imperatore, che era allora Giuseppe I, non fu più restituita al duca, colpevole di avere non seguite le parti ma ceduto alle pretese di Francia; e quegli ne morì di cruccio. Così Ferdinando Gonzaga signore di Castiglione, e Francesco Vico duca della Mirandola furono per simile cagione spogliati dall'impero de'loro Stati: non molestato quello di Modena più amico all'Austria. Ma una morte più importante venne a cambiare il vento della politica europea. Moriva l'imperatore Giuseppe I succeduto a suo padre Leopoldo (1711); ereditava la corona imperiale l'arciduca Carlo già proclamato re di Spagna, e contro di lui che riuniva troppi Stati volgevansi necessariamente le paure e le gelosie d'Inghilterra, d'Olanda e di Savoia. Ciò favorì le pratiche d'accordo, che già si maneggiavano. E lode si vuol dare a Luigi XIV che in tanto rovescio di fortuna perdurò costante nel ricusare ogni condizione che venisse ad umiliare la monarchia. Il quale animoso partito salvò veramente il reame : imperciocchè, segnata una tregua tra Francia e Inghilterra, la gran battaglia di Denain (24 luglio 1712) guadagnata dal Villars sopra gl'imperiali, venne ad affrettere la conclusione delle trattative, e a cidonare alla Francia molta autorità per la stipulazione delle condizioni di pace. All'11 e 17 aprile 1713 firmaronsi in Utrecht altrettanti trattati tro Francia, Inghilterra, Savoia, Portogallo, Prussia e Paesi Bassi, per li quali si stabili per ciò che si riferiva all'Italia: fossero in perpetuo sepa-

rate le due corone di Spagna e di Francia : Filippo V rimanesse re di Spagna e delle Indie, salvo Gibilterra e Minorca abbandonate agl' Inglesi : il Belgio attuale, già separato dalle Provincie Unite (Olanda), Milano, Napoli e Sardegna fossero lasciati ad Austria : la Sicilia si desse al duca di Savoia col titolo di re, è colla cessione a lui di Alessandria, Valenza, Lomellina, Valsesia, Monferrato, Val di Susa e tutte le terre tenute dai Francesi di qua dall'Alpi, e colla riserva de suoi diritti alla successione di Spagna se mancassero i Borboni: restituisse il duca a Francia Barcellonetta. Austria e l'Imperio rimasti soli contro Francia, perdenti in Ispagna e sul Reno, dovettero l'anno appresso (1714, 6 marzo) accostarsi al trattate di Utrecht; che su ricenosciuto con quello di Rastadt. In Italia subentrò alla signoria spagnuola l'austriaca, menò oppressiva, ma più forte anche perchè più vicina. Scemayano le divisioni della penisola per la soppressione dello Stato di Monferrato e di Mantova, e cresceva in potenza lo Stato veramente italiano di Casa Savoia. क्षिक्रां के प्रमुख्य के अपने का का का

# " PSIZE ROOM KIN TO THE PERSON OF THE

Ultima guerra di Venezia centre i Turchi: guerra per i possessi di Sicilia e Sardegna, e pace di Londra: guerra per la successione di Polenia: pace di Vienna.

Non cramo ancora spenti i romori della guerra per la successione di Spagna, che subito una nuova tempesta si addensò sulla repubblica veneta, la quale aveva fatta ogni sua possa per starsi in pace con tutti. B già la sua neutralità non era stata punto osservata ne dei Francesi nò dagl'Imperiali; imperciocchè le due parti, nulla curando le proteste e i richiami della repubblica, che le parole non tutelava colle armi, non solamente corsero per loro mosse e intendimenti di guerra le terre aperte e le chiusa,

ma senza alcun rispetto disertarono le provincie della terra ferma. - Sultano Acmet III male sopportando la perdita della Morea, riconquistata alla repubblica dal grande Morosini, per lievi pretesti ruppe improvviso la guerra (decembre 1714). Grosso naviglio investì le spiagge peloponnesiache, mentre l'esercito di terra s'accostava all'istmo: Corinto, Napoli di Romania dopo brevi sforzi furono espugnate e saccheggiate : e dopo quelle le minori rocche, ad una ad una, vennero nelle mani dei Turchi. E minacciata la repubblica più da vicino ne'suoi possessi di Corfù e della Dalmazia si volse alla Cristianità per aiuti, assoldò mercenarii, condusse a suoi stipendi capitani di grido e si strinse con Austria, alla quale più d'ogni altra potenza stava a cuore contenero il. Turco. Gl' Imperiali mossero per l'Ungheria, mentre i Veneti tenevano il mare, la Dalmazia e difendevano le isole. Il vecchio e glorioso principe Eugenio di Savoia vinse anche una volta gli Ottomani in grande battaglia a Peterwaradin e prese Belgrado: Corfù fu mirebilmente difesa dai Veneti capitanati dallo strenuo conte di Schulemburg (anno 1716). Continuò la guerra segnatamente sul mare, giovandosi i Veneziani di alcuni soccorsi che ebbero da Spagna, dal pontefice e dai cavalieri di Malta; fino a tanto che nel giugno del 1718 colla pace di Passarowitz la repubblica abbandonò la Morea, ma conservò Corfu le isole ora dette Ionie, le Strofadi e i possessi della Dalmazia. Più avventurata Austria, che nella pace di Carlowitz avea riunita la Transilvania, guadagnò in questa Temeswar e il banato, parte della Servia e della Valacchia e la rinomata fortezza di Belgrado. Questa fu l'ultima guerra di Venezia coi Turchi. Ma in quel mezzo le cose venivano intorbidandosi nel cuore dell'Europa. Era già morto (1715) Luigi XIV lasciando erede Luigi suo pronipote in età infantile, chè il Delfino e il duca di Borgogna suo figlio e padre di questo fanciullo erano premorti al re negli anni 1711 e 1712. Anche morendo Luigi XIV aveva voluto mostrare in qual conto tenesse la nazione e gli statuti del reame e con istrano ed oltraggioso arbitrio aveva anteposti il duca del Maine e il conte di Tolosa suoi bastardi al suo nipote legittimo l'ilippo duca d'Orleuns sia pei diritti alla successione, sia pel governo del reame durante la minore età di Luigi XV. Ma il parlamento si vendicò contro il morto re delle umiliazioni toccate dal re vivo; e però cassò il testamento regio, pospose i figli naturali ai principi del sangue, e riconobbe solo reggente il duca d'Orléans. D'altra parte il trattato d'Utrecht non aveva interamente soddisfatto l'Austria vogliosa di riunire la Sicilia, e aveva lasciata malcontenta la Spagna segnatamente per i perduti possessi d'Italia. Reggeva le cose di Spagna con ufficio non col nome di prime ministro, ma in fondo con assoluta autorità, il cardinale Alberoni, faccendiero italiano di nascita oscura, per casi di fortuna e per suoi grandi talenti salito a tanta altezza, ardentissimo di levare romore di sè e però grande fantasticatore d'imprese vaste e rischievoli, ma avventato e intemperante, che a sproposito tentava scimieggiare il Richelieu, o il Mazzarino, mentre dell'uno non avea la crudeltà e dell'altro mancavagli l'accortezza. Costui, avuto vento di certi patti segreti pei quali Olanda, Francia e Inghilterra guarentivano all' Austria I possessi d'Italia già posseduti da Spagna, accennando quasi alla futura recuperazione di Sicilia che pei trattati d'Utrecht mancando la linea di Savoia doveva ritornare a Spagna, indusse agevolmente re Filippo V a mover primo la guerra. Offerse pertanto a re Vittorio Amedeo alleanza offensiva e difensiva; aiutasse il re l'impero di Spagna contro il reame di Napoli, lasciasse la Sicilia, lui aiuterebbe Spagna a conquistare il ducato di Milano. In pari tempo maneggiava per togliere l'autorità al reggente di Francia, che sapeva avverso a guastare i patti di Utrecht: e per opra dell'inviato spagnuolo cospirava coi principi bastardi di Luigi XIV, odiatori del reggente, che il parlamento avea loro anteposto, non estante il vituperato testamento del gran

re. Ma Vittorio Amedeo, sebbene l'autorità sua non prendesse radice in Sicilia, dove mille contese sorgevano ad ogni ora e coi Siciliani e col pontefice per ragioni di privilegi, prerogative, giurisdizioni, non sapeva abbandonarsi alla fede dell'Alberoni e molto accortamente andavasi schermendo. La cospirazione poi in Francia era sventata dal Dubois ministro del reggente; questi fu oltre ogni speranza clemente: i congiurati ne uscirono paurosi e scornati. Eguale riuscita ebbero gl' intrighi alberoniani in Inghilterra dove e' confortava i partigiani degli Stuardi a tentare novità , nella Svezia che tentò spingere contro l'Austria e persino nella Turchia che dissuadeva dal pacificarsi coll' imperatore. Alberoni inveleni : improvvisamente il naviglio spagnuolo (fuglio 1719) investi la Sardegna e obbligò Cagliari a patteggiare la resa : e poco appresso l'isola fu condotta all'ubbidienza di Spagna. Per tutta Buropa fu un grido d' indegnazione; ma lasciavano fare: e l'Alberoni senza curare lo schiamazzo, fatto nuovo apparecchie si volse repentinamente contro Sicilia, prese Palermo (giugno 1518), e ridusse i presidii di Savoia alle sole città di Catania, Siracusa, Messina. Tranne queste. tutta Sicilia fu in potere degli Spagnuoli.

Allora si riscossero le potenze d'Europa per tenta inselenza; collegaronsi Olanda, Savois, Inghilterra ed Austria; fermarono il trattato di Londra (novembre 1718), e non ostante il vincolo di sangue che univa le due dinastie borboniche, il reggente di Francia si accostò alla lega. Il naviglio anglo-olandese ruppe lo spagnuolo nelle acque di Siracusa, intanto che gl' imperiali passavano in Sicilia ed assediavano Messina già caduta in mano degli Spagnuoli-Continuando la guerra colla peggio di Spagna, Filippo fa messo in sull' avviso dalla sua seconda moglie Bisabetta Farnese, donna ardita ed avveduta, la qualo si proponeva di trovare uno stato per D. Carlo suo figituolo primogenito, nella successione delle famiglie Farnese e Medici che per uno strano caso stavano per ispegnersi senza speranza di prole; mentre essa, siccome nata da Odoardo figlio premorto a Ranuccio II e da Margherita Medici sorella a Ferdinando II, trovavasi essere sola fatura erede dell'una e, dell'altra dinastia. Per i conforti di lei Filippo cacciò dall'afficio e dalle Spagne il cardinaie Alberoni ed accettò i patti di Londra (febbraio 1720); per i quali la Spagna rinunciava all'Austria la Sicilia; a Vittorio Amedeo era data in tristo cambio l'isola di Sardegna; ed all'infante D. Carlo promettevasi la investitura del granducato di Toscana e dei ducati di Parma e l'iacenza, nel caso che mancassero le linee Farnese e Medicea; considerandosi già quegli Stati come feudi imperiali. E poichè erasi in sulla via di stipulare trattati. Carlo VI imperatore adopravasi presse le varie potenze per far loro accettare quella che fu detta prammatica sanzione: per la quale egl'intendeva regolare la successione dei possessi di casa d'Austria, avvegnachè si trovasse seuza figli maschi, ed anzi tutta la prosapia di Absburgo fosse per avventura ridotta in quattro o cinque principesse, sorella, figlie e nipoti di Carlo. Ma intanto levavano la voce contro il mercato di Toscana, di Parma e Piacenza, Cosimo III granduca, tristo principe, tra goffo. santocchio e tirannello, ma che pure senti l'onta di quel vedersi disputato il retaggio vivente lui e suo figlio Gian Gastone, protestando e minacciando di restituire lo Stato ai cittadini; Francesco Farnese duca di Parma e Piacenza che non aveva figli, ma il fratello Antonio sposo di Enrichetta d'Este; la Sedia apostolica che rinnovava le sue proteste per l'alta sovranità di Parma e Piacenza, feudo della Chiesa. Nè del tutto stavasi paga la regina di Spagna, alla quale era una spina la sovranità che intendeva arrogarsi l'Imperio sugli Stati che pure acconsentiva a D. Carlo, e che anzi pretendeva almeno per Siena appartenere quella alla Spagna. Fu un grande agitarsi e proporre e contendere tra i governi, e furono posti fuori, vari disegni per assegnare quegli Stati ora alla casa di Lorena, ora a quella di Modena, di Savoia e di Baviera.

quasi fossero i popoli messi all'incanto e come se del loro consenso e de' loro bisogni e vantaggi non s' avesse nemmeno per ombra a parlare. Molte impertinenze si leggono nelle storie, dice il Botta: maggiore di codesta nessuna. Come era a prevedersi, non si volle por mente a ciò che nè i Toscani nè i granduchi di Toscana avevano mai riconosciuto da Cosimo I in poi (elevato come vedemmo dai Palleschi) la sovranità imperiale: nè per avventura fu tenuto maggiore conto delle proteste di Cosimo e di quelle di Gian Gastone de'Medici succeduto a Cosimo III suo padre morto nell'ottobre del 1723. Costui già vecchio di cinquantadue anni, maritato ad una principessa tedesca di Sassonia Lauemburgo da cui visse quasi sempre lontano, per vizii nefandi corrottissimo, amico delle lettere come dei piaceri, si mantenne lungamente fermo a respingere il trattato che gl'imponeva quella successione; ma stretto minacciosamente da Austria e da Spagna che offesa da Francia si era accostata, ed ora voleva l'esecuzione di quella stipulazione, e persino dall'Inghilterra, dovette ben piegare a quelle violenze, accogliere i presidii spagnuoli, nel porto il naviglio inglese, e l'Infante in persona venuto a farsi riconoscere erede in mezzo alle feste ed alle pompe officiali con cui fu ricevuto. - In Parma moriva (1726) il Duca Francesco e succedevagli suo fratello Antonio il quale sposando Enrichetta d'Este aveva sperato. quantunque in avanzata età, di fare delusi coloro che facevano assegnamento sulla sua successione. Moriva nel gennaio 1731 testando a favore della prole che supponeva portasse in seno la duchessa e nominava una reggenza la quale non potè impedire che i Tedeschi occupassero immediatamente il ducato. Protestò la reggenza per la duchessa, protestò il commissario apostolico per la corte di Roma: di questa non fu tenuto conto; per quella s'attese, e si dimostrò per ignobile e scandaloso esperimento insussistente la gravidanza, onde lo Stato fu rimesso all'infante D. Carlo, che venne di Toscana (1732) a visitare il suo nuovo dominio.

- Tra questi scandali un'altra triste contesa domestica veniva a funestare la fine di re Vittorio Amedeo II, ed il principio del regno del suo successore. Vittorio Amedeo denonendo la suada di guerriero non erasi mostrato indegno de'tempi e della sua fama come legislatore e reggitore di Stato. Sua principale opera aveva dato alla istruzione. Cominciò dal reinstaurare su larghe basi d'università in Torino e vi chiamò da ogni canto d'Italia gli nomini più rinomati nelle lettere, nelle scienze : e quantunque i niù e i nommi non venissero, Muratori, Maffei, Zeno, Gravina, quale per una, quale per un'altra ragione impediti, n'ebbe però molti e valenti. Appresso tondò il Collegio delle Provincie, salito poi in gran fama, e per tutto il reame aperse e stabili scuole minori che agli studi universitarii preparassero. Con savio intendimento tolse le scuele dalle mani dei Gesuiti e degli altri regolari. Così veniva cercando di mettere in onore gli studi e gli studiosi in un paese dalla sua posizione, dalle tradizioni e dalle tendenze de' suoi padroni trasformato quasi in militare accampamento: dove tutto suonava armi, e dove i pobili superbissimi de' tore privilegi, soli essendo chiamati agli uffizir e agli onori della milizia, non curavano ma disprezzavano le intellettuali discipline. Ben è vero che il militare assolutismo del suo governo, la censura politica e molto più l'Inquisitoriale e religiosa, in Piemonte piucchè in altra parte d'Italia goffamente ombrose, non rispondevano, anzi attraversavano le mire di Vittorio Amedeo: il quale forse sognava, come i più, che ad un monarca assoluto per averla una cosa gli bastasse il voleria; tanto offusca, la mente l'ebbrezza. d'un'autorità senza limiti, ed il fumo degl'incensi cortigianeschi. Non pertanto molte e buone cose aveva esti operato, in alcune precorrendo alla età sua. Improvvisamente al 5 settembre 1750 Vittorio Amedeo in età di sessantacinque anni abdicava in favore di Carlo Emapuele III suo figliaglo e ritiravasi a Chambéry : facendo pubblico il suo matrimonio con una contessa di S. Sebastiano antica sua favorita. Ma l'anno seguente dolente della perduta autorità, ed istigato sotto vario pretesto della moglie ambiziosissima, ne lo prese una smania irresistibile di riprendere la corona, Venne a Rivoli, segretamente, poi a Moncalieri (25 settembre 1731 ), e di là chiamato a sè il ministre e notaio della corona Del Borgo. le richiese della restituzione dell'atto di rinunzia, ordinandogli d'intimare a suo figlio che avesse a sottomettersi. Il Del Borgo shalordito cercò guadagnar tempo e indugiare, e intento il vecchio re presentossi arditamente in quella nette alla cittadella di Torino, chiedendo al comandante gli aprisse e lo riconoscesse. Pidava nell'amore de'soldati che aveva tante volte condotto alla vittoria e che per verità l'aveano sempre avuto in conto di padre. Ma il governatore della fortezza tenne fede a Carlo. nè volle acconsentire: onde avvertito il giovine re del doppio tentativo, convocato il consiglio, dopo lunga ed agitata discussione, fu approvato il partito che si sostenesse il padre in Moncalieri. Nella notte del 27 al 28 settembre l'Ormea, ministro principale, si condusse con grossa mano di soldati al castello di Moncalieri; penetrarono nella camera del re, s'impadronirono della S. Sebastiano che tradussero a Ceva, ed arrestarono pure tra furenti smanie Vittorio, il quale venne rinchiuso a Rivoli. Vi farneticò lunga pezza, poi quasi percosso nello spirito langui, si placò; ottenno di riavere la moglie e di mutare la dimora in quella di Moncalieri; vi fu trasportato quasi morente, ma sempre gelosamente custodito; e tristamente Sniva nell'ottobre 1752. Venivano presto a distogliere l'animo di Carlo Emanuele da questo brutto avvenimento nuove tempeste politiche che dopo soli dodici anni di mal sicura pace riaprivano la guerra in Italia. Stanislao Leczinski già re di Polonia, suocero del re di Francia Luigi XV, era stato cacciato da quel trono fino

dal 1704 per opera della Russia. Morto in quest' anno Augusto II suo successore , Francia desiderava e s'adoprava perchè Stanislao riavesse quella corona, mentre per lo contrario la Russia e l'imperatore Carlo VI volevano adogni costo procacciarla ad Augusto duca di Sassonia, nipoteappunto dell'imperatore. La dieta de'magnati polacchi si: pronunciò in favore di Stanislao, il quale andò e fu riconosciuto a Varsavia. Ma la Russia non istette in forse; e la czarina Anna, o piuttosto i suoi ministri e favoriti inviarono truppe ad occupare la Polonia, consentendolo Carlo VI imperatore, e favorendo quelle mosse la fazione avversa: al Leczinski. Però Stanislao dovette fuggire, ed Augusto III fu intronizzato (1733). Era quelle un bel pretesto per la Francia a riprendere la guerra contro l'Austria che andava crescendo oltre ogni modo avventurata. Offerse pertanto la Francia a Carlo Emanuele III quel ducato di Milano tanto sospirato da' suoi antenati; e prestamente fo segnato un patto in Torino tra Francia, Spagna e Savoia; pel quale s'intimava la guerra all' Austria in nome della libertà e della indipendenza polacca, ma in verità: per abbatterne la fortuna. Stabilirono pertanto: Carlo Emanuele sarebbe generalissimo della lega in Italia . e avrebbe il Milanese; l'infante D. Carlo cederebbe Parma e Piacenza a suo fratello D. Filippo, e sarebbe messo in possesso delle due Sicilie che si toglierebbero all'Austria. La campagna fu subito aperta dal re medesimo, e dal. Villars sopraggiunto cogli aiuti francesi, Presa Vigevano. varcarono il Ticino, occuparono Pavia, entrarono in Milano (5 novembre 1733). Villars voleva proseguire animosamente, Carlo Emanuele quantunque valoroso; titubante e timido di concetti s'ostinò a voler assediare e prendere Pizzighettone, che ebbe realmente per capitolazione (24 gennaio 1734). E patteggiarono tosto Novara? . Tortona , Lecco, Trezzo, Arona, e il castello di Milanomantenuto fino allora dagli Austriaci che si ridussero in Mantova, mentre i confederati occuparono tutta la pianura

dal Ticino all'Oglio. Qui cominciarono i dissapori tra i duci supremi. Il re stavasi contento all'acquistato, pago di avere assunto il titolo e di trovarsi sul ducato di Milano tante volte sognate; Villars ben più a ragione voleva si tirasse avanti, e soprattutto lagnavasi che per la irresoluzione del re fossero tranquillamente scesi dai passi del Tirolo nuovi ed importanti aiuti agl'imperiali che campeggiavano intorno al Mincio. Il Villars si parti dal campo deriso o non ascoltato, e morì poi avanti di ritornare in Francia, e il re continuò estinate in quel suo pensiero di starsi sulle difese; siechè un grosso corpo austriaco comandato da un generale Mercy scese ancora dal Tirolo e venne sotto a Mantova senza trar colpo. Allora cominciò una serie di mosse di marcie, un andirivieni di schiere e di eserciti : sistema meraviglioso forse per le idee strategiche d'allora, abbandonato poi, o per lo meno non poco mutato nelle ultime guerre. Gli eserciti si condussero su quel di Parma alla destra del Po; il re Carlo era ritornato a Torino: comandava l'esercito confederato il maresciallo Coigny, il Mercy l'austriaco. Sotto le mura di Parma scontraronsi primieramente le due armate, ed i Franco-Piemontesi vinsero una grossa e micidiale battaglia (29 giugne 1734). dove agli Austriaci mancarono oltre dieci mila uomini, circa la metà ai confederati. Il re arrivò in quello, dolente di non avere presa parte al pericolo, e ripreso il governo dell'armata si spinse avanti, ebbe Guastalla, occupando tutto il basso Reggiano e il Modanese fino a Quistello sulla Secchia. Ma al 14 settembre il nuovo generale dell'impero Königseck sorprese il campo dei confederati; e quantunque più che il danno fosse la vergogna, dovettero i Franco-Sardi ritrarsi sul Crostolo. Inseguiti dagli imperiali si ordinarono nel piano di Guastalla deliberati a venire a giornata col nemico. E la giornata to terribile (19 settembre): comandarono le ale i marescielli Coigny e di Broglio, la battaglia re Carlo; il quale co'suoi Piemontesi fece di meravigliose prove, ed ebbero

gli uni e l'altro buona parte all'onore della vittoria. E al posò poi fino all'anno ventero.

Intanto fino dal novembre 1733 il naviglio spagnuolo aveva sbarcati sulle spiagge di Toscana dodicimila seldati sotto la condotta del conte di Montemar, che aspettando l'infante D. Carlo dovevano muovere a cacciare i Tedeschi dalle due Sicilie. E' venne, e per Roma n'andò verso Napoli. I Tedeschi capitanati del vicerè Visconti ritrassersi oltre l'Appennino verso Bari. D. Carlo non trevande che un'ombra di resistenza entrò in Napoli e fu ricevuto con entusiasmo, e per odio agli Austriaci, e per amere di novità, e perchè finalmente da alcuni speravasi inaugurato un governo nazionale. Il Montemar che guerreggiava altrimenti del re di Sardegna non perdette tempo, e incalab i Tedeschi che vinse a Bitonto (25 maggio 1754), per la quale sola giornatà lo Stato di terra-ferma fu libero dagli Austriaci. Nè posò per questo, ma fatto governatore di Sicilia e duca di Bitonto passo nell'isola prese Palermo ebbe a patti Messina bene difesa dal Lobkowitz, Siracuss e Trapani; e tutta la Sicilia fu a devozione del nuovo re-Compiuta così rapidamente e gioriosamente la conquista. l'esercito spagnuolo comandato sempre dal vittorioso Montemar risaliva in Italia, movendo in soccorso della lega la quale centinuava la guerra, ma fiacca e molle piucchè ınai, perchè l'Austria e Francia di già s'accordavano senze darsi pensiero degli alleati, infatti, nel 5 ottobre furono fermati i preliminari del trattato, a cui di mala voglia dovettero accensentire Spagna e Sardegna (Vienna 19 novembre). Austria che aveva tanto perduto riuscì nelle pratiche di accordo oltre ogni aspettazione. Fu stabilito: che Stanislae rinunziosse alla Polonia, avesse in compenso la Lorena sua vita durante, e lui morto quella passasse. alla Francia: Francesco duca di Lorena marito di Maria Teresa figlia dell'imperatore Carlo VI succedesse in Toscana alla morte di Gian Gastone: D. Carlo fosse riconosciuto re delle due Sicilie, avesse i Presidii sul territorio di

Sieba, e Portolongone nell'isola d'Elba, e rinunziasse Parma e Piacenza all'imperatore; alla Sardegna, in tutto e per tutto; Novare, Tortona, e l'alta sovranità dei feudi delle Eanghe.' L'Italia si avvantaggiava, riducendosi la dominazione straniera al zolo territorio di Mantova, Milano, Perma e Piacenza, e formandosi nel mezzodi della Peniasola un nuovo e forte Stato che pareva dovere riuscire in tutto italiano. Gli avvenimenti che avremo a ricordare ei mostreranne come quella dinastia riuscisse alla prova, e rispondesse alle speranze della indipendenza italica.

\$ 3.

A 2.8 "

Guerra della successione Austriaca (1): Pace d'Aquisgrana.

Carlo VI imperatore aveva ottenuto che i principali Stati d'Europa ratificassero quella sua prammatica tanzione, per la quale istituiva erede degli Stati austriaci Maria Teresa sua figlia sposata a Francesco di Lorena (pur discendente dagli Absburgo) allora granduca di Toscana, succeduto a Gian Gastone morto nel 1757.—Bgli moriva nell'ottobre del 1780 dopo la disastrosa guerra colla Turchia, che si risolse nella pace più trista di Belgrado (1739), per la quale l'Austria perdeva la Valachia, la Servia, Belgrado, Orsova ed altre importanti fortezze. Sotto questi tristi auspicii Maria Teresa presentavasi per essere riconosciuta regina d'Ungheria e di Boemia, arciuchessa d'Austria, duchessa di Milano, Mantova, Parma

<sup>(4)</sup> Per non inserrompere il periodo di quegli avvenimenti che sonrolgendo I: Europa in questa età si ripercossero sull' Italia, abbiamo posposto il racconto della guerra di Corsica e degli altri casi de'varii Stati Italianii, quantunque per ragione cronologica si avessero questi di porte avanii al prairarifo delle guerre per la successione austriaca.

e Piacenza, e signora degli altri Stati ereditarii, Tirolo; Stiria, Slesia ecc. Ma sorgevanle a fronte i pretendenti p Carlo Alberto elettore di Baviera, marito di Maria Amalia, ed Augusto III re di Polonia ed elettore di Sassonia, sposodi Maria Giuseppa, entrambe figlie dell'imperatore Giuseppe I: poi il re di Spagna, Filippo V. come discendente per donna dalla linea primogenita dell'imperatore Carlo Ve Allegavano tutti testamenti, patti, scritture, bolle e pretese d'ogni maniera: a loro aggiungevasi Federico II re di Prussia, il quale ad ogni costo voleva la Slesia, che affermava appartenergli, e averla gli Austriaci da lunga pezza usurpata; e Carlo Emanuele III di Savoia, cui pareva bella opportunità per ottenere il Milanese. La Francia che aveva riconosciuta la prammatica sanzione, non poneva avanti i diritti di Luigi XV che pur discendeva dalla figlia di Filippo IV; ma scopertamente favoriva l'elettore di Baviera, come quello che vantava maggiori diritti pel testamento di Ferdinando I. che appunto aveva chiamata la discendenza di sua figlia, sposa di Massimiliano elettore di Baviera, bisavolo di Carlo Alberto, ove venissero ad estinguersi le linee maschili. Bollivano le pratiche, quando improvvisamente Federico II che poco si curava di pergamene e di prammatiche, invase armata mano la Slesia offrendo però secretamente a Maria Teresa di starsi con lei, purchè della Slesia più oltre non si parlasse (dicembre 1740). Allora Prussia e Francia, poi Baviera e Spagna, e poco stante Sassonia, si allearono tutti contro casa d'Austria (maggio e novembre 1741) e fermarono di dividere gli Stati con equa ripartizione. Il re di Sardegna tentennava infra due, molto piacendogli il ducato di Milano, molto temendo, o si perdesse o si vincesse, dei Francesi non meno che degli Austriaci. Ma già penetrati i Franco-Bavari in Boemia, i Prussiani in Moravia, accostavasi n re Carlo Emanuele alla lega ; e poco stante l'elettore di Baviera, già salutato re di Boemia, era proclamato dai principi elettori imperatore col nome di Carlo VII (Francoforte,

gennaio 1742). Le sorti austriache precipitavano: romoreggiavano le armi degli alleati fin presso Vienna: e Maria Teresa fuggiva a Presborgo tra i valorosi Ungheresi. soli rimasti devoti in quella rovina. La giovane e bella regina comparve nella dieta dei magnati portando tra le braccia il fanciulletto, che fu poi Giuseppe II, e quello mostrando invocò la loro fede e il loro braccio. « Moriamur pro rege nostro Maria Theresia » esclamarono i generosi Magiari traendo le sciabole: e tutta la nazione ungarica si levò in arme per difendere casa d'Austria. Mutavasi la fortuna. Le vittorie di Federico indussero Maria Teresa ad abbandonargli la Slesia, per istaccarlo dalla lega ed averlo amico; e la pace di Breslavia (giugno 1742) tolse ai confederati quella fortissima spada. La Boemia fu tosto ripresa dagli Austriaci, i quali poco dopo invasero la Baviera, e costrinsero l'imperatore Carlo VII a fuggire. L'Inghilterra a un tempo, traendo seco l'Olanda, accostavasi all' Austria; e per la battaglia di Detlingen i Francesi furono poi respinti oltre il Reno. E d'altra parte Carlo Emanuele vedendo ristorata la fortuna di Maria Teresa, pei conforti dell' Inghilterra e per le promesse dell'Austria, abbandonava secretamente le parti di Francia e della lega, e stipulava un patto di neutralità, (febbraio 1742) che poi si mutò in aperta alleanza offensiva e difensiva. Obbligavasi il re di guardare la Lombardia contro le imprese degli alleati, riserbandosi (stranissimo patto) di togliersi dalla nuova alleanza, ed anche di ripassare alla lega nimica, colla sola condizione di dichiararsi due mesi prima. Venezia e Genova stettero neutrali; ed abbenchè Maria Teresa minacciasse segnatamente la prima, non ne fece nulla: ma l'elettore di Sassonia, imitando il re di Sardegna, si strinse coll' Austria - La guerra si aprì in Italia tra gli Austriaci e i Piemontesi da un lato, gli Spagnuoli e i Napolitani dall'altro, ai quali si unirono i Francesi, e il duca di Modena Francesco III, offeso dal Traun governatore austriaco della Lombardia. Re Carlo si condusse sui ducati; e indugiando gli Span gneoli a portare aiuti all' Estense, questi dovette pattege giare: cedere Modene e la cittadella. Il Montemar espremo duce degli Spagnuoli; e dei Napoletani, quasi dimentico delle antiche glerie e non curante di sua fame , governandosi a sproposito, fu costretto a ritirarsi per le Roma-i gue incalzato dagli Austro-Sardi: quando un nuovo esercito spagnuolo sotto il comando dell'infante D. Filippo, altro figlio di Elisabetta Farnese, attraversata la Brancia; accennando, alle Alpi, venne a porre in pericolo le cose del re te poco appresso invase la Savoia, e già toccava alle falde del Montecenisio. Accorse prontamente Carlo Kmanuele, respinse gli Spagnuoli (settembre 1742): questi rifattisi gli furono di nuovo addosso; onde a sua volta respinto, non potè tenere le Alpi , e la Savois rimase in potere dell'infante. Si posò in quell'inverno; ma l'anno appresso la seda della guerra si ridusse nuovamente sul ducato di Modena, e fa data una grande battaglia (febbraio 1743) a Campo Santo sul basso Panaro, capitanando il Gages e il Macdonald gli Spagnuoli, il Traun e l'Aspremont gli Austro-Sardi. Il macello fu grande da entrambe le parti, senza elcun seguité d'importanza. Spagna e Francia, questa non per anco en aperta guerra col re, stringevano Carlo Emanuele III ad unirsi a loro; ma il re tenne fermo, ed anzi nel settembre di quell'anno segnò con Austria e Inghilterra un nuovo trattato a Worms, pel quale Maria Teresa non solamente cedeva a casa Savoia l'alto Novarese, l'oltre Po, Piacenza; e quel territorio fino alla sinistra della Stura, ma ancora il marchesato del Finale che apparteneva alla repubblica di Genova, fino a quel momento gelosamente neutrale. La quale indegnità, mal velata col pretesto di certe ragioni imperiali d'alto dominio, offendendo il dritto di uno Stato indipendente, vituperava quella causa.

Allora Francia si gettò nella guerra, e subito un esercito francese apparve sulle Alpi, e svernato alla meglio; l'anno sucessivo (1744) Spagnuoli e Francesi, sotto la cen-

dotta dell'infante D. Filippo, figlio del re di Spagna, e del principe di Conti, generalissimo di Francia, presero Nizza, poi scesero per Val di Stura e l'Argentiera, e ributtati i Piemontesi alle Barricate, a Demonte (luglio, agosto), posero campo sotto Cuneo che assediarono. Re Carlo Emanuele, che valorosamente si difendeva, accorse in aiuto con un rinforzo di Tedeschi, e ai 30 settembre sulla Stura avvenne una grande battaglia presso il luogo detto la Madonna dell'Olmo, per la quale il re fu ben costretto a ritrarsi, ma potè gettare un soccorso nella piazza; la quale perdurò a resistere, cosicchè per l'imminente inverno si ritrassero i Gallo-Ispani oltr' Alpe. Ne migliori risultati ottenevano entrambi gli eserciti belligeranti nella bassa Italia. Il Lobkowitz capitano d'Austria erasi mosso lungo la marina orientale, verso Napoli che accennava invadere dagli Abruzzi; aveva attraversato malmenando e sperperando gli Stati pontificali, non curando i richiami dell'ottimo pontefice Benedetto XIV. Re Carlo di Napoli a sua volta era venuto ad incontrarlo, ed avendo l'austriaco deviato verso Tivoli e Genzano, trovaronsi quasi a fronte presso Velletri. Capitanavane gli Spagnuoli e i Napolitani, oltre il re, il Gages e Francesco III duca di Modena. Nella notte del 10 agosto poco mancò che il Lobkowitz per sorpresa non isbaragliasse il campo borbonico ed avesse nelle mani il re e il duca, avendo di già occupato Velletri; ma passato il primo terrore si rifecero i Borboniani, e respinsero gl'imperiali, che dovettero ritirarsi. E per quell'anno null'altro si operò di rimarchevo!e. Ma nel susseguente (1745) Genova che aveva avuto sentore dell'iniquo patto di Worms, nulla avendo ottenuto dal richiamarne alla giustizia della potenze, da neutrale fu costretta a porsi cogli alleati, obbligandosi per altro solamente a non lasciare libero it passo ai Gallo-Ispani. Allora gli eserciti della lega venuti da Napoli col Gages, e dalle Alpi per Nizza con D. Filippo e il Maillebois, si congiunsero intorno a Genova, e valicato l'Appennino, guerreggiarono contro gl'imperiali e Piemontesi tra il Tausro e la Trebbis, presero Tortona, Piacenza, Parma, Pavia, e vinsero una grande battaglir a Bassignana (27 settembre) spingendosi nel uure del Piamonte fino ad Asti e Casale. Nel 19 dicembre entrava

B frattanto, mentre le cose austro-serde precipitavano in Italia, Austria salvavasi in Germania; perchè morto Carle VII (1745) di Baviera, veniva eletto imperatore Francesco I di Lorena, marito di Maria Teresa. - Intanto Carlo Emenuele pergeva orecchio a nuove proposizioni di pace e di alleanza che gli faceva la Francia. Fu forse il più bel divisamento e il più vicino a riuscire per la salute e l'indipendenza d'Italia. Trattavasi di dare il Milanese tante volte sospirato a casa Savoia, Parma e Piacenza accresciute a D. Filippo, lasciando solamente Toscana a casa d'Austria; per modo che quel principato ne rimanesse per sempre diviso, preponendovi uno de' principi di Lorena. L'Italia ad ogni modo restava netta di stranieri. Nè di questo bel sogno, siccome svanito, diremo altro, se non che si trattò in Rivoli dal Bogino ministro di Sardegna, e dal Maillebois figlio del generale francese, si fu presso a conchiudere, si rupue e si tornò in guerra.

. All'aprirsi della nova campagna Carlo Emaquele riprese Asti (marzo 1746) e liberò dall'assedio Alessandia: poi gli Austriaci vinsero i Francesi a Piacenza (16 giugno) e riebbero Milano e la Lembardia. E riuniti i due eserciti austro e sardo, si rovesciarono e ributtarono prima sull'Appennino, poi sull'Alpi merittime i Franco-Spagnuoli; ed il nuovo generale imperiale Botta-Adorno entrò in Genova abbandonata dagli alleati, senza che i reggitori della repubblica si avvissasero di resistore. Entrarono gl'imperiali, imponendo duri patti; ma fatti padroni della cità e dei fortilizii parlarono da conquistatori e da nemici. Nulla diremo, chè la brevità nol consente, dell'artoganza e della ferocia di Autoniello Botta-Adorno, che ora pure di sanguo genovese, nulla della insolenza e ra-

pacità di un Choteck, commissario imperiale. Oltre alle vessazioni d'ogni maniera, enormi taglie di guerra furono ordinate per diversi pretesti in più delle pattuite nell'accordo. Ai nobili genovesi che imploravano almeno qualche giorno di respiro per ammassare le incredibili somme richieste (tre milioni di genovine, circa 240 milioni di franchi) il manigoldo Choteck rispondeva: . badassero a pagare tutto, e subito, se no, avrebbero ferro, fuoco e sacco ». Il Botta rincarava minacciando e schernendo. - Del resto pochiesempi si riscontrano nella storia di tanta nequizia; ed a parer nostro le celebrate glorie di Maria Teresa non riscattano l'obbrobrio di quella turpitudine da lei tollerata, acconsentita, se non comandata. Imperciocchè è manifesto che due erano le colpe di Genova agli occhi dell'imperatrice: negarsi a cedere il proprio territorio all'alleato dell'Austria, ed aver voce di città ricchissima. - Durò quel flagello quanto l'occupazione, cioè dal 6 settembre fino al 5 dicembre di quell' anno 1746. Angherie, oltraggi; insulti, strapazzi l'accompagnavano: danaro, danaro chiedeva il Choteck; voleva il pubblico e il privato; i patrizi s' umiliavano, la plebe fremeva, le cose erano all'estremo! - Suonò il vespro genovese! - Strascinavano nel cinque dicembre gli Austriaci un mortaio per le vie della città, destinato, colle altre artiglierie rubate alla repubblica, ad una mosssa che intendevano di fare in Provenza. Quando, passando la via per Portoria, l'enorme bronzo sfondò. I soldati tedeschi vollero forzare i popolani affoliati a dare loro aiuto per sollevarlo; e perchè quelli fieramente restavano immobili, un caporale tedesco levò il bastone sul genovese più vicino. Quella poca favilla gran fiamma seconda. Un giovinetto abbranca un grosso ciottolo, « Oht la rompo » grida in quell'energico idioma, e colpisce il tedesco che stramazza a terra. « All'armi, all'armi, dallia dalli », fu il grido della folla che armi non aveva, tranno dei sassi. In quella furia i pochi tedeschi fuggivano, ritornavano in forze, ed erano pure a sassi respinti (1): la battaglia si fe' generale. In quelle anguste e tortuose vie dalle finestre, dai tetti piovevano sassi, embrici, pietre: nezzi di mura demolites gli Austriaci ben rispondevano colle archibugiate, ben provavansi a metter fuoco alle case. ma del respingere la furis popolare era nulla. Del 8 al 10 si combattà senza pose, e il popole minuto intento era rioscito a munirsi di migliori armi, aveva ricacciato la soldatesca austriaca nell'ultimo quartiere della città che guarda a ponente; e colà trascinate a braccia le artiglierie trovate sui bastioni fieramente rispondeva al funco terribile che rimandavano gli Austriaci. Alcuni patrizi a uomini gravi del governo vollero interporsi; e fu ventura per l'onore e per la salute di Genova che nè li ascoltante. il Botta ebbro di furore e di rabbia, nè tampoco li ascoltasso il popolo dalla pugna inferocito. Precipitavano in quello dalle vicine montagne gli alpigiani, accorrevano dal fondo delle valli, i campagnuoli, inaspriti dai mali trattamenti toccati dagl'invasori. Il Botta, scemate di forse; strette a fronte e molestato alle spalle, perdute munizioni ed artiglierie, temendo di non potere procacciarsi viveri per gli eridi scogli dell'Appennino, incalzato ferocemente dai cittadini che ogni giorno ordinavano meglio i lero sforzi senza scemare d'entusiasmo, dovette ritrarsi affatto della città.

E continuò per altro la guerra inforno a Genova, bloccata e molestata dal naviglio inglese che incrociava davassi il porto; avendola di nuovo stretta da vicino il generale tedesco Schulembourg, il quale s'era impadronito succes-

<sup>(1)</sup> Se i popolani genoresi non fossero riusciti a cacciare i Tedeschi, si sarebbe forse allora, siccome più tardi fu detto di simili tentativi, gridato dai più alla temertih, alla pazzia, forvinche al britto modo, per le ignobili armi che la necessità poneva nette mani degli oppressi l'Musicrono, e fornono saluttati eroi se fallivatono, gli amici dell' ordine avrebbero esclamato: bene ste al faziosi, che sleatmente assaltamo l'Inimico.

sivamente delle vette più culminanti che signoreggiano la città e di alcuno dei forti che le coronano. Ma non venne meno perciò la costanza dei Genovesi, cittadini e campagnoli; i quali, ricevuto qualche rinforzo d'ufficiali francesi, così sostennero le offese dei nemici per terra e per mare, che arrivarono i soccorsi tanto desiderati. Avvicinandosi l'esercito Franco-Ispano che aveva ripresa l'offensiva, re Carlo, il quale aveva in questo perdute Ventimiglia, richiamò in fretta le schiere piemontesi che unite alle austriache campeggiavano Genova: onde poco dopo anco gl'imperiali lasciavano libere quelle terre (30 luglio 1747), restando così coronato di felicissimo successo il più bello, il più glorioso avvenimento dell'istoria di Genova. Non contristereme la memoria di questo trionfo italiano col ricordare gli eccessi orribili, coi quali duci e soldati sfogarono loro rabbia sui miseri abitatori delle riviere.

Poco appresso i Francesi si provarono ad una grossa fazione contro gli Austro-Sardi; e guidati dal cavaliere di Bellisle fratello del comandante supremo di Francia, superato il Monginevra, tentavano il passo dell'Assietta tra Ieilia e Fenestrelle. Difundevalo il conte Bricherasco che aveva in fretta trincerato il monte. Lo scontro ebbe luggo il 19 luglio. I Francesi a cui erano mescolati alcuni Spaguoli e il Bellisle specialmente, che vi morì, fecero prodigi di valore; ma il superò la costanza e il valore del Bricherasco e dei Piemontesi, i quali aveano per verità il vantaggio inestimabile della posizione. Gli assalitori dovettero ritirarsi oltre l'Alpi. Dopo quello splendido combattimento la guerra continuò, ma senza calore, sulle due riviere della Liguria per tutto quell'anno, o per i primi mesi del susseguento anno 1748 (1). Stanche tutte le

<sup>2 (4)</sup> I principali fatti d'arme di qualla guerra, oltre ni mentovati, farrono la ritirate de Francesi da Proga, mirabilimente sonalotta dal marescialto Belliste, la battaglia di Dettingo vintu dagl' luglesi, quella til Fontenoy, di Lanteld, di Bancous, vinte dei Francesi sotto il famose

potenze belligeranti gettarono le prime parole d'accordoin Breda, e poi in Aquisgrana, dove ai 30 aprile segnaronsi i preliminari, e nel 18 ettobre il trattato di pace. Stabilirono riconosciuta e consacrata la prammatica sanzione di Carlo VI, e però della nuova dinastia che si disse d'Austria-Lorena, per la quale Maria Teresa ebbe tutti gli: stati ereditarii austriaci, tranne Parma e Piacenza: fossedel pari riconosciuto Francesco I suo marito imperatore; a D. Filippo di Spagna minor figlio di Elisabetta moglie di re Filippo V fossero ceduti i ducati di Parma. Piacenza e Guastalla, con diretto di regresso, estinta la linea di Filippo, di Piacenza alla Sardegna, del rimanente all'Austria5 si restituisse la Savoia e la contea di Nizza al re di Sardegna, e gli si cedessero dall' Austria l'alto Novarese, il Vigevanasco, l'oltre Po, quei possessi in somma che Maria Teresa aveva promessi a Carlo Emanuele nel trattato di Worms, per modo che il Ticine divenisse il limite tra il ducato di Milano e gli stati del re: fosse restituita Finale alla repubblica di Genova; rimanesse Carlo di Borbone re delle due Sicilie. Francia ed Inghilterra si restituirono reciprocamente le fatte conquiste; furono restituiti gli Stati di Baviera a Massimiliano elettore figlio di Carlo VII; e. tutte le potenze garantirono alla Prussia la Slesia e la contea di Glatz. Nella pace d'Aix-la-Chapelle molta autorità vi acquistò l'Inghilterra che condusse e maneggiò le pratiche, nulla guadegnarono la Francia, nulla la Baviera, la Sassonia. La Spagna ottenne quel ducate di Parma per un principe della sua dinastia; Carlo Emanuele ebbe pie-

maresciallo di Sassonia, la resa di Berg-op-soom ottenuta dai Francesi, È singolare che niuno colse più allori della Francia, e niuno ottenuta minor profito della pace della Francia stessa. Si segnalarono tra i capitani il principe Carlo di Lorena fratello di Francesco marito di Maria Teresa, il doca di Cumberiandia ingites, de Francesi i que Bellisle e i marescialli di Sassonia e di Lovendal.

Federigo II fu riputato il miglior capitano dell'età sua. In questa guerra aveva vinto le battaglie di Molwitz e di Casiau.

ciola porzione di quanto aveva agognato. Ben si avvantaggiò la Prussia non tanto per la Siesia ottenuta, quanto per la riputazione in cui era venuta colle armi sue e per l'audacia di Federico: e fortunatissima appariva Maria Teresa d'Austria, la quale era uscita dal doppio pericolo di vedersi non solo privata degli stati, ma distrutta la monarchia austriaca pel riparto divisato dagli alleati.

Dopo questa, niun'altra guerra venne a funestare propriamente la penisola; non quella de' sette anni che Federico II di Prussia, allora aiutato dall' Inghilterra fatta, nemica dell'Austria, condusse contro Austria e Francia in istrana alleanza congiunta : guerra funesta alla Francia. gloriosissima per Federico, che sollevò la Prussia al grado di contendere all'Austria il primato germanico (an. 1756-1763), chiusa poi dalla pace di Parigi (febbraio 1763) o da quella di Huberstbourg (id.); ne l'altra per la successione della Baviera tra l'Austria e la Prussia (1777-1779) terminata dalla pace di Teschen (marzo 1779): nè quella più lunga ed ostinata tra l'Inghilterra e la Francia, cui venne ad unirsi la Spagna nella grande lotta dell'indipendenza delle Colonie Americane, alla quale pose fine la pace di Versailles (settembre 1783). Altre guerre furone nell'Europa orientale tra la Russia e la Porta ottomana. poi Austria, Prussia e Russia intervennero armata manc nelle cose del reame di Polonia, che ne andò guasto e diviso tra quelle tre potenze: ma di tutti questi avvenimenti, gli Stati italiani non ebbero parte nè diretta nè indiretta; onde rimangono totalmente estranei alle sorti d'Italia di quella età.

## 5 4

Vicende particolari degli Stati italiani durante il pe-"riodo delle guerre del secolo XVIII: Guerra di Corsica."

Poichè la traccia de'maggiori avvenimenti che turbando l'Europa vennero pur anche a sconvolgere le cose italiane, ci ha condotti fin presso la metà del secolo XVIII, giova rivolgere un tratto lo sguardo sopra i minori Stati italiani, per ricordare alcuni particolari di questo tempo. Però prendendo le mosse da Roma, quel Clemente XI (Albani) che, esaltato nell'anno 1700, avea inutilmente tentato di procacciare una lega perche l'Italia non fosse campo malaugurato alle lotte degli stranieri, e con molto senno negala a questi e a quelli de contendenti l'investitura del reame di Napoli, videsi tolta dagl'imperiali la sovranità di Parma e Piacenza, occupata non ostante le sue proteste e le scomuniche; e persino minacciato nei suoi stati dagli imperiali che lo sforzarono a dar loro il passo per assalire il reame di Napoli. Poco appresso per puovi pretesti di giurisdizione e di altro l'imperatore Giuseppe I mandò truppe a campeggiare Ferrara e le città della bassa Romagna, spingendole fino nella Marca; e già il Daun capitino imperiale moveva contro Roma : e il pontefice non ricevendo soccorsi da Francia e da Spagna meglio che di consigli, dovè piegare sotto quella violenza e fermò un accordo per la maggior parte favorevole alle pretese imperiali (1709). Pochi anni appresso ebbe a contendere con Vittorio Amedeo per le solite controversie delle giurisdizioni ecclesiastiche tanto nella Sicilia che nel Piemonte: e prichè l'uno e l'altro erano tenaci del loro proposito, avvaloravano i loro comandamenti quello colle scomuniche e cogl'interdetti, questi colle persecuzioni, colle carceri e colle confische. Si aggiunse la contesa per la Sardegna

data a Vittorio in cambio della Sicilia, pretendendo Clemente ch'egli avesse a prendere anche di quella l'investitura dalla Sedia Apostolica , siccome feudo come Napoli e come Sicilia. B le cose durarono in quello stato fino alla sua morte avvenuta nel 1721, per la quale fu elevato al trono pontificio Innocenzo XIII (cardinale Conti) di facile natura, che prestamente si accordò coll'imperatore e n'ebbe la restituzione di Comacchio, sempre tenuta dagli. Austriaci. Ma pontificò pochi anni ; e gli venne appresso Benedetto XIII ('cardinale Orsini ) lodato per santità di vita, poco mescolato alle cose politiche e morto nel 1750. Clemente XII (cardinale Corsini) suo successore ebbe a continuare la contesa pel ducato di Parma e Piacenza, a proposito della supposta gravidanza di Enrichetta Farnese d'Este. Ma quelli non erano tempi alle proteste di Roma favorevoli: onde il ducato andò ad altri; e alla pretesa sovranità pontificia nulla rimase se non il rammarico dei tempi andati. E per istranezza di casi, poco dopo i Corsi. sollevati contro la signoria genovese, come diremo, a lui si volsero supplican lolo di accettare la signoria dell'isola: ma il saggio Clemente non volle che intromettersi per pacificarli coi loro padroni; e il senato genovese villanamente poi rispondeva a quel generoso ed evangelico ufficio, nulla concedendo ai Corsi, ma lagnandosi anzi, e con risentite parole, del papa, che ardiva farsi mediatore tra signori e sudditi ribelli. Così parlavano que' repubblicani: tanto è vero che i nomi e le forme delle cose mentiscono sovente volte la sostanza. Più avventurato fu Clemente XII nel restituire e proteggere la libertà di un picciolissimo stato. Quando l'avventato Alberoni, dopo aver messo in flamme l' Buropa, fu cacciato di Spagna, ricoverossi in Italia, fu sottoposto ad una specie di giudizio, pontificando Clemente XII, e ne uscì a suo modo giustificato ed assolto. Ma l'indole sua traevalo ad intrighi; tanto che nel 1739 fu inviato legato a Ravenna. Mancandogli maggior campo a. quel suo gittarsi in imprese strane e romorose, avventossi

sulla repubblichetta di S. Marino, rimasta in tanti travagli incolume per più di undici secoli sulle alpestri roccie del monte Titano presso Rimini. Occupata la cittadella e il territorio, tra lusinghe e minacce, costrinse alcuni di quei semplici popolani a gridare al nuovo Stato e porsi sotto la dominazione del papa: e in nome della Sedia Apostolica vi governò alcuni mesi tiranneggiando a sua posta: Non andò guari che Clemente XII fu appieno informato della prepotenza del suo legato : e tosto cassati gli atti di lui, ordinò fosse restituita a libertà (1740). Per quella giustizia del pontefice prosegui la repubblichetta a vivere oscura e dimenticata, ma quieta e libera. E poiche non abbiamo taciuto le lodi di questo pontefice, dovrem pur' dire che in materie di credenza l'intolleranza fu di lui e' di quelli che lo precedettero; e per tacere di molti casi ricorderemo quello di Pietro Giannone napoletano, storico di grande grido, molto più avverso alla potestà pontificia di quanto fosse inchinevole al principato assoluto. Egli fuggito dalla patria, conciossiachè Carlo si mostrasse ossequente alla Sedia Apostolica più di quanto la ragione di Stato e la dignità di principe gli acconsentisse, si ricoverò a Ginevra, per sottrarsi alle persecuzioni della curia ro-" mana. Re Carlo Emanuele, per aggiustarsi con Roma, tollerò che l'insigne nomo fosse con brutta perfidia attirato sul territorio di Savoia, sostenuto e tenuto in rigorosa prigionia (non in cortese cattività, o in una specie di custodia di protezione, come raccontarono gli scrittori aulici. non sappiamo se ciechi o sfacciati) nel forte di Ceva e poi nella cittadella di Torino, fino alla sua morte. Di questa? iniquità i meno rei furono il re di Napoli e il pontefice. Fu ventura pel Giannone non avere abitata la Sicilia: imperciocchè colà nel 1724 sulla pubblica piazza di Palermo, dopo venti e più anni di carcere, di mortorii e di rinnovate torture, furono per sentenza del S. ufficio abbruciati vivi un frate agostiniano e una monaca benedeta? tina, Regnava allora in Sicilia Carlo VI imperatore, pontificava Innocenzo XIII. -- Morto Clemente (1740), succedeva Benedetto XIV, cardinale Lambertini bolognese. buono, modesto, sapiente, indulgentissimo, il miglior papa di questo secolo, che pur n'ebbe di buoni. E's'accordò col re di Sardegna per le controversie insorte sotto il regno di Vittorio Amedeo II e quello di Carlo Emanuele III, e quando Maria Teresa e i suoi generali infierivano contro Genova, Benedetto non venne meno all'ufficio santissimo levando la voce presso l'imperatrice, affinchè facesse cessare quella barbarie indegnissima di donna e di cristiana regina. Non fu ascoltato : ma ben seppero farsi udire i Genovesi. Fu scritto di lui tra gl'Inglesi, certo non sospetti d'essere oltremisura ai pontefici favorevoli, essere lui stato amato dai cattolici, osservato e lodato dai protestanti. Certamente fu papa senza nepolismo, dotto senza orgoglio, censore senza severità, principe senza superbia. Un legato suo, cardinale Spinelli, abusando del nome e dell'autorità pontificia tentò bene introdurre in Napoli il Santo Uffizio (1746): ma il popolo levò tanto romore, che quella prova non ebbe seguito; ed anzi fu colà stabilita in quell'incontro una specie di bizzarro tribunato, composto di quattro eletti dal popolo col nome e l'ufficio di deputati avversi al Sant'Ufficio.

Serpeggiavano allora per quasi tutta Europa molte sette segrete, delle quali in vari modi buccinavansi il fine, i modi, i riti; ma dal più al meno intese tutte a mutaro gli ordini sociali e politici degli Stati e però studiose di propagarsi e insieme di mantenersi celate e miseriose, per non disperdere le forze e attendere l'opportuno momento di tentare novità. Tra le più diffusa principalissima era quella dei Liberi Muratori (France Maçons), alla quale alcuni assegnano origine antichissima; e come è delle cose che si nascondono sotto il velo dei misteri, gravi accuse correvano sullo scopo a cui miravano, e sui mezzi di cui valevansi gli addetti. Deme detto XIV servendo alla paura ed ai sosnetti de reggiori

degli Stati lanciò la scomunica contro di quella. Che intendesse e a che giovasse non sapremo dire. La setta diffusa straordinariamente contò tra' suoi seguaci grandi e pircoli, dotti, guerrieri, nobili, prelati, ministri e perfino principi, e lo stesso Federico di Prussia. Ma di ciò avremo a dire. - Ritornando a Benedetto XIV, compiremo il suo elogio ricordando che molto spese, molto operò per gli studi e per le arti, e per la riforma della baibara legislazione che reggeva gli Stati della Chiesa, riforma abbandonata da' suoi successori; onde anche nella presente età quel misero paese attende quello che ad ogni nazione civile da lunga mano è concesso, un codice di leggi. Mort nel 1758. - Della Toscana poco è a dire. Nel 1725 morì Cosimo III, principe dappoco e pinzocchero, disprezzato quando non era anche odiato, per quel suo reggerai in tutto secondo i consigli di frati, d'ipocriti e di ribaldi, non senza aggravare la mano sul capitolo de' balzelli e delle taglie, per la qual cosa l'agricoltura e il traffico che molto avevano prosperato sotto i predecessori, nel suo governo vennero meno, e per poco non rovinarono. Ricordammo la sua bella protesta contro le potenze che la Toscana ponevano all'asta: ma appunto perchè in bocca di lui degenere totalmente anco dai minori Medici, quelle parole non si attirarono alcuna considerazione. Gian Gastone suo figliuolo non era nè cattivo, nè pinzocchero, nè di grossa mente; possedeva per lo contrario indole facile e piacevole, ingegno svegliato e vivace; ma certi suoi bruttiss mi vizi lo farevano vituperato in nne età e tra costumi non che austeri, corrotti: onde ebbe attorno un branco di sudice favoriti ai quali profondeva tesori e dava autorità di vendere grazie ed uffici. Pure gli aggravii pubblici piu tosto che accrescere, andò scemando; nè le arti e le lettere tra quelle turpitudini obliava. Ancora fuori di quelle brutture, il suo governo fu to lerantissimo, tanto che il maggior ma'e de' Toscani era il sospetto del futuro governo che sarabbe per toccar loro, se gi'imperiali agli Spagnuoli ed ai Francesi prevalessero o questi a quelli. Ma la tolleranza che deriva da licenza e da effeminatezza può ad uno Stato travagliato da lunga tirannide apparire felica novirà: in fondo ella è forse più funesta di un giogo duro! purchè severo, imperciocchè quella corrompendo i costumi snerva gli animi e gli uomini trasforma in servi voluttuesi. questo per lo contrario fortemente temprandoli può i servi quando che sia sollevare a cittadini. Molte furono le proteste di Gian Gastone contro il patto di successione impostogli: e' dovette piegare alla forza dei più potenti. Come vedemmo, non l'infante D. Carlo, già passato a Napoli, ma Francesco duca di Lorena e di Bar con Maria Teresa succedettero a Gian Gastone morto nel 1738. Al principato italiano sottentro il principato forestiero; ma pe vizi e per la debolezza degli ultimi Medici, i Toscani non ebbero a rimpiangere l'essersi estinta quella famiglia, la quale cominciò sua vita sfolgorando di luce mirabile e si spense nel fango.

Neuli Stati di Modena e Reggio, a cui furono aggiunti, come vedemmo, Mirandola, Correggio e Novellara, essendo morto senza prole Francesco II figlio di Alfonso IV. gli subentro Rinaldo suo zio, secondogenito di Francesco I (an. 1694). Nella guerra per la successione di Spagna. come è de piccoli e debo'i, andò malmenato dai Francesi e daul'imperiali, ed alla fine potè ricuperare i proprii dominii. Morto nel 1737, Francesco III suo figlio, che già. aveva militato sotto le bandiere dell'impero, nella guerra per la successione austriaca amava starsi neutrale, pensando com'egli e lo Stato non avessero che a soffrire di quella lotta, prendendovi parte. Ma gli avvenimenti poterono p ù di quell'avviso, prudentissimo se pur era eseguibile. Offeso indegnamente dal conte di Traun, e stretto dagli uni e dagli altri, si pose coi Borboni, coi quali era anche legato per sangue avendo sposata una figlia del Reggente. Fu generalissimo degli Spagnuoli e poco manco che a Velletri non fusse fatto prigione: espugnò Tortona

e in molti modi in quella guerra si venne segnalando. Ma il ducato fu disertato da amici e nemici, e senza sluticompensi solo per la pace d'Aix-la-Chapelle potà riaverlo. Fu biasimato e schernito, perchè, all' elettore di Sassonia vendette a vil prezzo le magnifiche tele della rinomata pinacoteca estense, fra le quali primeggiavano i più bei quadri del Correggio; per la qual cosa Modena venne spogliata d'uno dei suoi più begli ornamenti. Ma chi sa come vi fosse costretto dalle calamità e dai danni toccati in quella guerra, come di altrettanta somma rimanessero alleviati i sudditi, ai quali aperse tra le asperità degli Appennin magnifica strada che alla marina toscana accennava con grande vantaggio di tutto il ducato, sorriderà dei derisori.

Della repubbliche!ta di Lucca nilla è a dire, imperciocchè dopo il tentativo del Burlamacchi essa fu quasi dimenticata, tranne che per una acerba contesa con papa Urbano VIII fino dal tempo della guerra di Castro, la quale riuscì a nulla. Nella guerra della successione austriaca si stette neutrale; e solo ebbe qualche molestia per lo passaggio delle soldatesche spagnuole ed imperiali. Un singolare ordinamento tutelava la libertà di quello Stato; e questo era il discolato molto vicino al rimedio della censura o dell'ostracismo che ebbero Roma e Atene: onde se qualche cittadino nobile o popolano fosse venuto per meriti, per ricchezza od anche per virtù in tenta reputazione da parere pericoloso per la libertà, il senato metteva a partito il suo nome, e per venticinque suffragi si teneva discolato, cioè si mandava in bando o al confine. Questa strana inquisizione ripetevasi ogni due mesi, quantunque i nomi discolati non fossero frequenti. - Non lontano da Lucca rimaneva ancora quel picciolo principato di Massa e Carrara sorto nel secolo XV. Alberigo Cibo Malaspina ultimo duca disposava la figlia unica erede ad Ercole Rinaldo figlio di Francesco III, e per quella via i possessi degli Estensi promettevano allargarsi oltre l'Appennino. Il reggimento della repubblica veneta sempre aristocra-

tico, erasi man mano ridotto in una stretta oligarchia; e la maggior parte dei nobili che avevano dritto di sedere nel consiglio grande, il quale rappresentava l'autorità sovrana dello Stato, vendevano ai ricchi colleghi il loro suffragio; onde li pubblici negozi per poche mani si trattavano. Ma il grande consiglio di rado convocavasi : deliberava il senato di centoventi membri eletti ad anno, eseguiva la Signoria presieduta dal Doge e composta da sei consiglieri, tre capi della Quarantia e sedici savi. Vegliava in disparte, come gli Esori di Sparta, il consiglio dei Dieci; il quale dal suo seno sceglieva due inquisitori neri ad anno, e dalla Signoria un inquisitore rosso per otto mesi, e questi formavano il terribile tribunale dei Tre, ossia l'inquisizione di Stato. Rendevano giustizia le Quarantie, tre civili, una criminale, e presso questa avevano ufficio di pubblico ministero gli Avogadori, magistrato che aveva grande autorità, perchè deputato ancora a vegliare al mantenimento degli Statuti. Comprendeva ancora nei suoi possessi oltre a Venezia e al dogado, cioè le isole della laguna, le provincie di terra ferma, Padova, Vicenza, Rovigo, Verona, Brescia, Bergamo, Crema, Treviso, Belluno, il Friuli, l'Istria; poi la Dalmazia veneta, il territorio di Cattaro, Parga, Prevesa, Butrinto, Corfu e le altre isole che ora sono dette Jonie : con quasi cinque milioni di sudditi. Ma dopo la guerra nella quale perdette la Morea, Venezia politicamente (1) anneghitti in ozii vergognosi : imperciocche volendo pure starsi neutrale, con quattordici mila soldati Schiavoni, Morlacchi, Dalmati fedeli e valorosi, potendone agevolmente levarne cinquantamila, con sufficiente navilio, con bastanti rendite, non seppe fare rispettare la neutralità bandita, nè proteggere

<sup>(4)</sup> Diciamo politicamente, perchè rispetto a cose di pubblica utilità basterebbe alla gioria di Venez a in questo secolo l'opera straordinaria dei Hurzazi o dighe di sasso opposte al mare per difendere i canali della laguma; opera di giganti compitta tra gli anni 1745 e 1782 aussi romano aere escato; come fiu sortitto.

i proprii soggetti dalle violenze degli eserciti forestieri. I reggitori badavano a conservare l' usurp ta autorità, tenendo in rispetto i nobili colla inquisizione di State, e allentando pel popelo il frece ai costumi , cosicchè Venezia fu în quel secolo la cittă più celebrata pei piaceri e per le morbidezze. E peggio fu quando poco più tardi i più cospicui stati d'Italia e perfino i principi forestieri ubbidendo alla spinta della età od ai conforti dei filosofi posero mano alle riforme, e si adoprarono con meggiore o minore costanza e fortuna a fare migliori le sorti de' soggetti, l'oligarchia veneta superba quanto ostinata mantenne fino all'estremo quel tenebroso sistema; fracido impalcato che alle prime scosse non tardo a rovinare. E' pare che gli oligarchi ignorassero o non curassero i precetti del Segretario fiorentino rispetto al rinnovamento delle istituzioni più che altrove indispensabile alle repubbliche. Pur troppo di Venezia sopravviveva la tirannide meno feroce, più assurda; era morta la gloria, e disfacevasi la forza che poteva salvarne l'indipendenza.

Genova vedemmo mescolata nelle ultime guerre. e il valore de Genovesi nel riscuotersi a libertà nel 1746 abbiamo celebrato come si conviene. Ben più trista pagina dobbiamo dare a quella funesta guerra di Corsica, iniquamente suscitata, bai baramente condutta, e vergognosamente terminata dopo lunghi travagli. Diremo brevemente. Quella vecchia repubblica che negli ultimi tempi dimenticando l'antico valore aveva piegato senza molta resistenza alle violenze di Luigi XIV, quasi vendicavasi dell'onta patita usando modi arroganti e tirennici verso i Corsi; i quali sudditi e non cittadini, per nulla ammessi el governo dello Stato, erano considerati come populi vinti, conquistati, e quasi servi e barbari, a capriccio ed a spropos to governati , e soprattutto enormemente tagl eggiati dall'avarizia e dell'ingordigia de'padroni. La gente i orsa per natura fiera, selvaggia, ma non triste, nè infida male sopportava la superbia e la rapacità de signori Genovesi : ne per sicun

modo ottenendo giustizia dei mali trattamenti de' giudici e ministri che in nome della signoria malmenavano l'i-ola, spinti all'estremo da non so quali nuove gravezze gl'isolani scoppiarono infine ad aperta rivolta (1729). Cominciò una guerra alla spiccio'ata , come portava la natura dei luoghi, e l'indole degl'insorti usati ai boschi ed alle montagne, ma sanguinosa per vendette, stragi, e rappresaglie orribili dall'una e dall'altra perte : nè i Corsi furono sempre i meno spietati. Ma vendicavano lunghe ed acerbe Ingiurie. Un Pompiliani, un Alvaradino, un Graccal ti, un Giafferri ne furono a vicenda, o insieme i capi. I Genovesi con pessimo e vituperevole consiglio chiamatono in siuto gli Austriaci. Questi furono pronti come ausiliari, e come mediatori, e sbarcarono nell'isola sotto la condetta del principe di Wurtemberg: poi per accordo obbrebrinco agli uni e agli altri (11 maggio 1732) padroni e sudditi accettarono che l'imperatore tenesse in Bastia una camera imperiale di giustizia, la quale arbitra suprema avesse a pronunciare nelle contese tra i Corsi e la repubblica. Vi furono le solite promesse d'indulti, furono rivocati balzelli più ediosi, e conceduta qualche nuova prerogativa si nobili còrsi, i quali non eransi mostrati i migliori difensori dei diritti della Corsica. Ma non andò guari che nuove violenze de Genovesi, e nuovi sospetti tra i Corsi ravvivarono quell' incendio. Furono improvvisamente sostenuti e banditi il Giafferri, il Giaccaldi, il Raffaelli, l'Aitelli, antichi partigiani : gl' isolani si sollevarono; e nel gennaio dell'anno 1735 proclamarono la loro ind pendenza, togliendo a capi il Giaccaldi ancora lontano, il Giafferri, e Giacinto Paoli. La guerra ricominciò aspra e sanguinosa. Nel 1736 approdò alla spiagge di Corsica Teodoro Neuhof barone tedesco, venturiero, il quale aveva ottenuto dai Tunisini nimicissimi del nome genovese armi, danaro e provve limenti di guerra, e veniva ad offrirsi per re al Corsi, cui prometteva meraviglie. Gl'isolani che altro pensiero non avevano se non di combattere per levarsi dalle

spalle quell'insopportabile giogo, furono agevolmente raggirati dalle arti di quello strano condettiere ; nè andò molto che lo elessero re, col nome di Teodoro I, aggiungendogli il diritto di trasmettere la corona a' suoi successori. Costui prese a contraffare i modi e le costumanze tutte delle vecchie monarchie; e però volle avere cortigiani, creò nobili, istituì ordini cavallereschi, ed avrebbe voluto ancora un cotal poco tiranneggiare; ma v'andaya a rilento, forte temendo dei sudditi poco docili. Durando la guerra con Genova, uscì dall'isola per cercare soccorsi: vago per l'Italia, per la Germania, per l'Olanda, e fu persino messo in carcere per debiti. Ne usci; trovò ancora de'creduli che gli somministrarono danaro, e ritornò al suo regno nel 1738 portando qualche soccorso; ma poco vi rimase, perchè venuto in odio a molti, increscioso a tutti, spregiato e deriso dovette in breve uscirne; e così finì quella sciocca commedia. Giafferri e Paoli continuarono nella lotta: Genova vi chiamò in aiuto i Francesi (1740); e vennero come gli Austriaci da prima quasi come per intromettersi, e pacificare, pei come ausiliari molesti anche agli amici. Nel 1741 e 1744 due volte si venne ad accordi: ma poi i Corsi profittarono delle gravi condizioni in cui versava la repubblica invasa dagli Austriaci per rompere i patti. Così durarono le cose, con varia fortuna: e poichè i Francesi nell'isola non poco s'adopravano per farsi amici gli abitanti, ne sorsero due parti, l'una che favoriva Francia contro Genova, l'altra degl' indipendenti contro Francia e Genova a un tempo. Capo di questa era un Gaffori: ma durò poco, spento dalla mano di un suo fratello (1753). Allora accorse da Napoli Pasquale Paoli figlio di Giacinto; e fu preso a generale supremo, ed a capo del magistrato che reggeva la Corsica. Era giovine d'anni, ma di nobile ed alto sentire, di fermo consiglio, e di grande valore: e per quella specie di ditiatura condusse selicemente la guerra, e in pari tempo riordinò con molto senno il reggimento. Durò la guerra dal 1775 fino al 1768: ed i Genovesi travagliati per terra è per mare. ridotti appena a tenere Bastia, S. Piorenzo, Calvi, Algagliole, Ajaccio, terre tutte munite di fortezze, s'indussero allo sciegurato partito di cedere per daparo l'isola alla Francia, serbandone l'alta sovranità. Così fecero (Versailles, maggio 1768); e n'ebbero si poco profitto, che fu detto non avere la Francia pagato il valore delle artiglierie e delle munizioni di guerra ch'erano nell'isola. L'indignazione, e la disperazione de'Corsi trafficati come armento. il valore e la sapienza del Paoli fecero costar cara ai Francesi la compra, e la presa di possesso: e il duca di Choiseul ministro di Francia che maneggiò quel mercato v'ebbe a spendere molte migliaia di soldati, e più di settanta milioni. Finalmente esauriti tutti gli espedienti, consumati tutti gli sforzi, Pasquale Paoli fu costretto a lasciare il campo, e si ricoverò in Inghilterra. Non per questo il possesso di Francia fu tranquillo : conciossiache gli avauzi del'e bande degl' indipendenti si gettarono nei boschi e nelle lande, e continuarono poi per molti anni una brutta e sanguinosa guerra alla spicciolata, a modo di masnadieri. Anche Genova miseramente finiva. L'ordinamento suo erasi mutato nel 1576. Allora furono aboliti i nomi di nobili vecchi, e nobili nuovi, di aggregati e di popolari, di Portico di San Pietro e di Portico di S. Luca, è tutti i cittadini ammessi al governo rimasero compresi in un solo ordine di nobili. Due consigli, il grande di quattrocento membri, il minore di cento; due collegi, cioè il senato o collegio dei governatori di dodici membri, e il collegio degli otto procuratori, un seminario di 120 nobili più cospicui per virtù, per età e per meriti, e un consesso di 30 elettori, e sopra tutti questi il doge furono i principali magistrati del reggimento. Le cose di guerra, di pace, di alleanze, di governo, di leggi interne erano di spettanza del consiglio minore e dei due collegi; l'imperre tasse, gabelle era solo in facoltà del maggiore : dal semipario traevansi a sorte i nomi di quelli che dovevano surrogare i cittadini uscenti d'ufficio. B poichè tutti à maestrati erano a tempo, compreso quello del doge, fa stabilito che non pure il doge, ma i senatori, e i procuratori uscendo dalle dignità fossero soggetti a sindacato pei fatti risultanti dall'ufficio medesimo. Le elezioni, per evitare gl' intriglit e i favori, s'intraliciarono per modo di sorte e di squittinio. — Lo spirito di riforma e di rinnovamento mancò a Genova come a Venezia; onde non à meraviglia, che ella venisse del pari trascinata a perire senza gloria, e senza compianto.

## S 8.

La pace e le riforme negli Stati italiani prima della rivoluzione francese. Considerazioni sulle cose d'Europa alla fine del secolo XVIII.

Nel mentre che le dinastie regnanti in Europa trascinavano gli Stati da loro governati in guerre senza fine per sostenere pretesi diritti ereditari, per avidità di aggiungere qualche provincia ai dominj che possedevano, per ragione di vincoli di sangue con altri regnanti, e talvolta per un capriccio, per un'inezia; con che venivansi spaventosamente accrescendo i carichi degli eserciti e delle gravezze che pesavano sui popoli : lo spirito umano per opera dei pensatori andava lentamente preparando gli argumenti per combattere a oltranza e rovinare quell'edifizio sociale, riuscito manifestamente a divenire proprietà e quasi trastullo di pochi fortunati, molesto anzi gravosissimo e funesto a tutti gli attri. L'agitazione della Riforma non era. venuta meno, ma erasi diffusa per tutta Europa, nè stavasi ristretta a vane discussioni sui dommi teologici, ma veniva abbracciando tutti gli elementi che informano la vita sociale. Ond'è che a somiglianza dei novatori religiosi, che all'autorità dei pontefici vollero sostituire o quella delle scritture, o quella dei concilii, o quella della ragione;

i novatori politici presero le mosse da questo principio che la volontà o per dir meglio l'arbitrio di un sol uomo. o di pochi uomini, come non poteva comprendersi in un diritto, così non poteva tanto bene dominare sul fatto che lo Stato ne avesse ad ottenere sempre un buon reggimento, e che i soggetti non avessero a domandare nulla più in là. E però messa in disparte l'autorità che unicamente si appoggia alla forza, diedersi ad investigare, a ricercare nell'essenza, e nella natura delle cose i veri elementi, a cui si riferisce il buono o il cattivo andamento degli Stati; e per vari mo li, con maggiore o con minore discernimento, con parole più o meno aperte a seconda de' luoghi e della tolleranza dei padroni, vennero a promulgare i canoni e i principii fondamentali della filosofia sociale, sia per rispetto alla statistica od alla legislazione. alla gestione della cosa pubblica, al traffico interno ed esterno, ai rapporti tra nazione e nazione, tra principe e governati ecc. Le guerre assorbendo tesori avevano impoveriti gli erari : la necessità di ristorare le finanze mostrò la necessità di creare, di restituire o di accrescere la ricchezza degli Stati, e però di provvedere a che le prime fonti di questa, agricoltura, industria e traffico, si ravvivassero per leggi non gittate all'impazzata, ma misurate alla natura delle cose, ai bisogni dello Stato, alle condizioni. dei luoghi, La Spagna era un bell'esempio del quanto costi ad una nazione l'ignoranza delle cose economiche, congiunta colla boria e colla ignavia; considerandosi colà l'oro delle colonie fonte inesaurabile di ricchezza. Con tanto oro ella era ridotta a ben tristo partito, nè più risurse. Adunque la necessità costrinse i regnanti e gli uomini di Stato a porgere ascolto ai suggerimenti dei filosofi, o piuttosto vorrem dire a quella voce sovrana che il suono delle armi, e le furie del dispotismo possono soffocare per poco, non ispegnere; e che tratto tratto sollevandosi, imprime alle società un movimento irresistibile. L'autorità e la potenza di questa voco, che è la pubblica opinione, ossia il sentimento della pluralità degli nomini civili. s'accresce naturalmente a misura che si diffonde la civiltà, e con essa l'istruzione e l'educazione sociale. Alla fine del secolo XVIII l'opera di questa diffusione, quantunque incompiuta, imperciocche propriamente ella non abbia limiti, trovavasi così estesa, e così forte, che gli avversari naturali di quella smettendo l'arroganza la quale nasce dall'esercizio di un'autorità lungamente acconsentita, o tollerata, e sconfinatà, deposero il pensiero di disputarle il campo, e si acconciarono a patteggiare, quasi presaghidelle tempeste che stavano per addensarsi sul loro capo. Per questa via cominciò la nuova era sociale, la riforma politica, economica e legislativa; la quale ebbe come la religiosa i suoi fasti, e le sue calamità, vittorie, trionfi, errori, eccessi, violenze, come è delle cose umane. Nè di questo movimento diremo altro se non ciò che si riferisce agli Stati italiani, riserbandoci nell'Appendice di toccare di quella grande crisi, la quale precipitò violentemente l'opera lenta dei pensatori, e degli apostoli di codesta nuova fede politica.

Molto si operò in Italia; e, duole il dirlo, molto dal principato forestiero austriaco; meno dallo spagnuolo, pochissimo dall'italiano; e inulla, o poco nulla fecero le repubbliche, come già dicemmo. La verità quando è richiesta nou hassi mai a dissimulare, anche quando torna a confesione propria, o in lode degli avversari. E però con buona pace di que sempiterni lodatori del passato, degli ottimisti, e per dir così dei quiettiti di quella scuola, la quale si stadia di salmeggiare laudi a un po' di buono che scende dell'alto, senza curarsi delle maggiori necessità che restano nel fondo; diremo, che le riforme tentate dai principi nostrani le fossero cose di poco momento, e per rispetto al molto che era da farsi, e perchè lentamente procedettero, o timidamente, od a capriccio, e quasi a salti, e a malincuore. E quelle furono poi affatto

insufficienti a provvedere alle necessità vive dei popoli: ende alla prova non ressero, e nel turbine dei rivolgimenti che sconvolsero l'Italia sul finire del secolo, disparirono non pure dagli Stati, ma dalla memoria degli uomini, aiccome opere di niun conto, al confronto di quelle che l'éra nuova inaugurava.

Diremo adunque brevemente come, venendo a mancare a Carlo Emanuele III l'opportunità di spendere quella operosità guerriera, per la quale erasi segnalato nei campi. non sapesse o non volesse procacciarsi ugual lode nei governo de suoi Stati, quando la pace e la tranquillità di tutta Italia offrivagli il destro di riordinarli, di ristorarli dalle molte passate calamità, e d'indirizzarli a vita più civile, e più conforme ai bisogni della età. Per altro non si vuol dimenticare quanto fece segnatamente per la Sardegna : le due università aperte in Cagliari ed in Sassari, dove gli studi nazionali surrogaronsi a quelli imposti dai governi forestieri, per modo che la lingua e la letteratura italiana venne levata in onere, e bandita la lingua e la letteratura castigliana: i monti frumentari rinnovati, ed aumentati, retti per modo che a sollievo delle povere classi, non ad usurai giovassero: le servitù corporali dei contadini (obbrobriosa reliquia di quel feudalesimo) mutatiin opere di pubblica utilità; e così molti altri provvedimenti, quali più quali meno opportuni; il che venne a sollevare qualche poco quell'isola tanto pei casi sventurata quanto preziosa per feracità di terreno, per abbondanza di minerali, e per la fiera indole e l'ingegno ardito e vivace de' suoi abitatori. - Ma in Piemonte e Savoia poco o nulla si fece. Le servitù feudali, i fidecommessi, le prerogative di primogenitura o maggioraschi, continuarono ad opporre gravi ostacoli allo sviluppo ed al progresso dell'agricoltura, ed al movimento del danaro indispensabile alla operosità delle arti e del traffico: nè quelle poche riforme che il governo regio tentò su questo proposito, spinto della necessità di pur ristorare alcuno dei

tanti danni cegionati dalle ultime guerre, furono di molto giovamento, standosi più sul non offendere i privilegi dei feudatarii, che sul giovare a coloro che n'erano aggravati. Del rimanente qualche seste fu dato agli statuti delle vario provincie, e delle città, per avvicinarli ad un ordinamento uniforme : ma niuna di quelle riforme fu introdotta nelle leggi, che l'umanità e la filosofia ad alta voce richiedevano, e che per lo appunto valsero somme lodi ad un altro principe d'Italia. Lettere e studi fureno gelosamente contenuti allora e dopo in angustissima cerchia. rigorosamente sottomessi alle usate censure, stolte e assurde allora, come prima, come poi. E poichè ricerdammo gli obbrobriosi modi usati allo storico Giannone, aggiungeremo che uomini come un Lagrangia, un Denina, un Bodoni, un Baretti, e sepra tutti un Alfieri, astri splendidissimi della letteratura subalpina fuggirono l'inospita terra. - Vittorio Amedeo III suo figlio, che gli succedeva nel febbraio del 1773, fu ancora minore, mancandogli la fama della virtù guerresca del padre: sebbene si mostrasse più amico alle lettere, e fondasse opere utilissime, come la specola, l'accademia di pittura e di scultura, e comunemente si mostrasse buono e generoso. La smania delle cose soldatesche lo trasse a ordinarle a nuova foggia, e con grave dispendio ad ingrossare le ordinanze : per la qual cosa in breve ora dilapidò le gresse somme di daparo che il padre aveva masseriziosamente accumulate. ed accrebbe a dismisura il debito dello Stato. Tutto inteso a squadronare, a passare in rassegna le sue legioni, ad altre più sostanziali riforme non diè pensiero; e tirò avanti mal presago di ciò che stava per piombargli addosso. E chi di quel regno amasse saperne di più, legga la vita di Vittorio Alfieri, e quel che fece e sopportò quell'anima sdegnosa per avere tanta libertà quanta gliene voleva per girsene altrove.

L'infante D. Filippo duca di Parma e Piacenza ebbe a ministri ed a consiglieri valentuomini volonterosi di buone

riforme; il Du Tillot che con molts sapienza e non minore integrità governò le finanze dello Stato: il Paciaudi che riordinò gli studi, l'università, e vi chiamò nomini illustri da tutte parti a professare le scienze e la letteratura : il Condillac, il Mably, il Millot, filosofi ed economisti di grido, i quali furono precettori dell'infante Ferdinando figlio del duca. Molto fecero per la pubblica azienda, per le leggi, per li giudizi, ed anco per le cose ecclesiastiche : e le riforme continuarono anche dopo la morte di D. Filippo (1765), durando la minore età di Ferdinando. E fu desto che il Du Tillot intendesse a sposare il giovine Ferdinando con Maria Beatrice figlia ed erede di Brcole III. la quale dalla madre redava ancora il principato di Massa e Carrara: onde congiungendosi le due dinastie si sarebbe formato un bello e ricco Stato nel centro dell' Italia- Ma l'Austria intorbidò quel disegno; e volle la meno di Beatrice d' Este per uno de suoi arciduchi. Cresciuto poscia Ferdinando negli anni, e avute in sue mani le redini dello Stato, lasciò vedere di avere ben peco profittato degl'insegnamenti di que' grandi maestri. Sciocco ed avventato discacciò il Du Tillot; dello scettro ducale usò come di un ballocco a sollazzo, rimutò ogni cosa, lasciò correre intrighi e brogli d'ogni maniera tra faccendieri e favoriti. e si guastò persino coi congiunti d'Austria e di-Spegna: ma fu a Roma pieghevolissimo. Insomma fu principe pullo. se non anco: peggiore.

... I regni delle Due Sieilie tolti alla signoria straniera, degli Stati italiani erano forse quelli che sentivano maggiore
necessità di riordinamenti e di riforme. La coltivazione
dei campi, in quelle regioni feracissime, era non abbandenata, ma trascuratissima, e totalmente scaduta per cagione degli aggravii feudali, dell'ignavia de' signori, del disertamento portato dalle guerre e delle leggi fiscali: il
traffico interno inceppato per l'assoluta mancanza di strade,
di ponti e di sicurezza-personale; l'esterno, con tanti porti
e, in così, avventurata posizione geografica, travagliato dai

pirati, che non mai frenati a dovere, ripullulavano e scorrevano audacemente quei mari, e fino alle isole e alle spiagge di terra-ferma approdavano, facendo man bassa sulle terre non murate, sulle campagne, predando uomini e cose. Per lo contrario, colà più che altrove eransi moltiplicati i vincoli dei feudi , del maggioraschi, le servitù, le mani-morte, i privilegi, le immunità. Di qua del Faro contavansi diecimila feudatari, cinquantamila chaustrali; cinquanta a sessantamila preti, infra una popolazione di circa quattro milioni. Leggi barbare, assurde, antiquate, accozzate da tutte le legislazioni antiche e nuove che vi si erano sovrapposte, per nulla acconciate alle necessità ed alla ragione dei luoghi, degli abitanti e delle età: i fecinorosi a torme e impuniti, i delitti innumerevoli. Le condizioni dei Siciliani erano ancora peggiori; i privilegiati in maggior numero, le prerogativé feudali e le gravezze più vessatorie e più insolenti, le leggi pessime. Re Carlo pose mano alacremente a sollevare i sudditi di qua e al di là del Faro. Riformò primieramente gli abusi delle prerogative ecclesiastiche, e restrinse alcun poco i privilegi religiosi e feudali; ordinò milizie provinciali, riparò le fortezze, scavò i porti, apri lazzaretti, combattè e tenne pratiche perchè le spiagge della sua marina e le navi non più fossero dai corsari barbareschi molestate; aperse nuove strade ( le più, per vero dire, a comedo proprie, per sue ville e caccie; ma era pur qualche cosa); nè trascurò gli studi e le arti, e per lui s'intrapresero gli stupendi scavi di Ercolano e di Pompei, che ci rivelarono nuovi-tesori della antica civiltà italiana. Nella nobilissima impresa il confortava e dava opera il ministro Tanucci: e. se le coseprocedettero timidamente, e talvolta a ritroso (imperciocchè per cagion d'esempio furono ammessi da prima nel reame e poi iniquamente cacciati gli Ebrei, non saggiamente ordinate le finanze, introdotta l'abbominevole regalia del lotto, e quel che più nuoce si tentò instaurare l'inquisizione, come dicemmo, disegno fortunatamente fal-

lito); non è a dire che rispetto al passato le cose nonmigliorassero. Nell'agosto del 1759, essendo morto re Ferdinando VI secondogenito di Filippo V re di Spagna. senz' altra prole. Carlo era chiamato a quel trono; e poiche di tre figli che avea, il primo era scemo di mente, Carlo nominò suo successore nella corona spagnuola Carlo Antonio secondogenito, e i reami delle Due Sicilie Issciò al terzo figliuolo Ferdinando ancora fanciullo, destinandogli una reggenza fino all'età maggiorenne, che stabili fosse ai sedici anni. Ito in Ispagna regnò col nome di Carlo III. ed ebbe fama di buon riformatore, e di buon principe, Dal 1759 al 1776 governò il Tanucci, continuatore della politica temperata, e delle timide riforme di Carlo, il quale dalle Spagne non dimenticava le Sicilie, e all'uopo soccorreva di consigli. Ferdinando IV in Napoli. III in Sicilia. d'indole volgare o piuttosto abbietta, d'ingegno tarde e maligno ad un tempo, allevato nella più grossa ignoranza, nelle pratiche non ne' principii religiosi, dilettandosi unicamente degli esercizi corporati, delle caccie, delle lotte; e delle voluttà animalesche, riusciva grossolano, superstizioso, codardo e dissimulatore; e sarebbesi mantenuto un oscaro tirannuccio senza i casi che gli destarono le paure e i sospetti, grande spinta in quelle nature a mutarsi in erudeli. Nè forse vi ebbero poca parte, in quel tristo accrescimento di malvagie tendenze, le infauste nozze di lui con Carolina d' Austria figlia di Maria Teresa, la quale ritraeva dalla madre l'ingegno e l'orgoglio smisuratissimo, ed insieme quello sprezzo del giusto e dell'onesto quando gli appariva ostacolo a' suoi divisamenti, o limite all' autorità regia, alla quale essa non poneva confine. Movendo inesorabilmente da questo funesto principio, non solamente si scostè dalle tracce materne (chè le tristi pagine di Genova e di Polonia non tolsero a Maria Teresa il nome di grande); ma come venne in sespetto che la maestà del trono venisse offesa, e la potestà regia disputata, agevolmente venne alle vendette, al sangue, e trasse

il marito a politica feroce ed infamata. Di ciò avremo a dire più tardi. Intento subito per lei fu cacciato il ministro Tanucci (1776), ed al re simulando obbedienza, ma inspirando le proprie volontà, si recò in mano il governo d'ogni cosa: a ministri trascelse suoi devoti, un Sambuca? un inglese Acton, suo famigliarissimo, delle grazie regali e di sua fortuna solamente curante. Smesse le riforme e i miglioramenti, ogni studio fu posto a mantenere i soggetti, siccome servi muti e ciecamente obbedienti, più preste pella condizione di bestie da soma che di esseri pensanti: Splenaggio minuto, inquisizione cupa, censura rigorosa, sprezzo de buoni, favori ai pessimi ed ai corrotti, bandi, carceri e supplizi , e sovra ogni cosa l'arbitrio in luogo della legge furono gli argomenti messi in opera per riuscire a quell'intendimento. Misera era quindi la condizione di quel reame sulla fine del secolo XVIII : fatta encora più trista in alcuni luoghi da flagelli e calamità naturalit delle quali funestissime furono la pestilenza che desolò Messina nel 1743, la carestia del 1764, e lo spaventoso terremoto di Messina e delle Calabrie dell'anno 1785, pel quale si spalancarono in più luoghi profonde voragini. avvallarono montagne, terre e villaggi interi rovinarono e persino inabissarono, si sollevo il mare infuriando sulle spiagge (1). Le morti furono molte e orride: i danni ine-40 60 6 150 60° etima bili

"Degli Estensi nè Prancesco III, nè Ercole III ebbero grandi pensieri di riforme: e il secondo quantunque buon principe, scostandosi dalla tradizione di "sua gente, fu grettamente avaro snai che no: ma tra i geverni italiani, quello del ducato di Modena e Reggio era forse de più tofleranti: e quantunque non fosse netto dalle piaghe feudali, dalle immanità, dai privilegi, pure per rispetto agli altri popoli italiani, quello non era de più aggravati: ma

<sup>(1)</sup> Vedi le Storie del Botta e del Colletta che mirabilimente descrissere quel terribile avvenimento.

tranne qualche caso; governavasi a foggia piuttosto paditriaccale che dispotica. Fa de 'primi a raccogliere un codice di leggi, per tempo lodato, segnatamente perchè togliendo la moltiforme varietà degli Statuti parziali atabili che la giustizia si rendesse in modo uniforme per tutto lo Stato. Ercole III fu dei pochi principi italiani che noni rompesse con Roma: per altro non permise che l'autorità ecclesiastica usurpasse i diritti della regia, o la precedesse; e limitò i diritti delle mani morte religiose.

Molto-più operavasi nella Lombardia austriaca, Già Maria Teresa avea in gran parte aboliti gli strani ed assurdi ordinamenti, reliquie malaugurate del governo spagnuolo che quella ricca provincia aveano per mille modi impoverita e maltrattata; un nuovo catasto . il commercio di grani svincolato, il sistema delle finanze rinnovato, l'università di Pavia restaurata e salita in grande fama peropera di molti dotti e di alcuni sommi chiamati a professarvi (1), le scuole primarie riordinate e diffuse, il governo mite e temperato del conte Firmian , la libertà di enunciare e di discutere i nuovi principii della filosofia politica. e della pubblica economia, il favore dell'imperatrice a molti di que' pubblicisti che altrove avrebbero avuto notadi pericolosi novatori, ai Lombardi usati a duro giogo apparvero insperata fortuna. Più oltre si spinse Giuseppe II primogenito di Maria Teresa, la quale rimasta vedova nel-1765, per la morte di Francesco I imperatore, divise col figlio l'autorità che non aveva mai attribuito al consorte: imperciocche morta poi l'imperatrice nel 1780; Gluseppe rimasto solo sul trono pose mano a tutti gli elementi dello Stato; e col migliorare leggi, finanze, azienda pubblica,

<sup>(1)</sup> L'Oniversità di Pavia vantò in quella età i nomi più chiari d'Italia e qualche-Biustre straniero. Tra i molti ricordemo Scarpa, Tisora Frank, Rezia, Borieri nello scienze mediche, Yallisneri e Spallanana, nella storia naturale, Volta nelle fisiche, Tamburini nelle scienze filosofiche-politiche, Vilia e Bertola reila letteratura, Fontana nelle matematiche, ecc. cec. Le scuole primarie ordinò Francesco Soave ticinese.

cose ecclesiastiche, pubblici studi. Principe umano, filesofo. coltissimo voleva tutto vedere da se , tutto esaminare, a tutto portare rimedio, sollievo. Quella smaniosa voglia di fare e di far melto, le trasse per altre in nen poche esorbilanze : e come alcuna cosa si fosse in mente prefissa . perchè buona gli appariva , procedeva avanti, non badando alle difficoltà de' tempi, de' luoghi, delle costumanze e delle consuetudini, E favere l'opera era difficilissima, e ben richiedeva ferma volontà: imperciocchè gli abusi, le piaghe erano molte e diverse, e diversi provvedimenti addimandavano secondo la differente natura delle varie nazioni all'Austria soggette. Molto viaggiò per l'impero, per l'Italia, per l'Europa; non per faste, ma per indagare per ogni parte diligentemente il buono e il cattivo delle cose sociali; e nescendendo sotto altro nome la regia dignità non isdegnò di scendere pelle carceri, nei tugurii, nelle capanne, dovunque giudicasse fosservi miserie a cui portare soccorso. Ma le riforme ecclesiastiche lo gittarono in un vespaio di contese con Rome; e poiche per indole e per lo scopo che proponevasi ne suoi disegni, mostravasi inflessibile, il Pontefice Pie VI (card. Braschi) vi adoprò ogni argomento: ne valendo le preghiere e le minaccie, mosse egli medesimo alla volta della imperiale Vienna, dove ebbe accoglienze e feste come all'altissima dignità ed alle sue virtà addicevansi, me non ottenne che l'imperatore di quel suo universale assolutismo alquanto rimettesse. È facil cosa il comprendere, come in quel secolo, in cui i dotti seguendo per la maggior parte le orme della scuola francese ostentavano la più estesa incredulità in materia di religione, fossero levate a cielo le riforme dell'augusto: ond'è che nelle provincie italiane non meno che nelle tedesche, i dotti, i letterati, gli scrittori tutti ai quali era largo di protezione, di uffici e di favori, da lodatori mutavansi in cortigiani. Nè certamente quanto fece Giuseppe era a lodarsi; e molti provvedimenti sulle cose ecclesiastiche e sull'interna amministrazione, e il codice suo medesimo tanto lodato, ma che abolendo la pena di morte è la confisca pei delitti comuni, la conservava-per quelli di maestà, e stabiliva pene più confecevoli alla barbarie del medio evo, che alla civiltà dei tempi suoi, e molte altre cose fanno manifesto che forse le intenzioni erano rette, ma che non sempre la mente ordinatrice rispondeva alla buona volontà, sia per le difficoltà dell'opera, sia per la moltiplicità de' consigli che udiva, sia perchè la smania di fare, e l'indole dispotica anzi che no gli togliessero di maturare le provisioni prima di volerle eseguite. E per dire qualche cosa di ciò che a sproposito venne ordinando nel ducato di Milano, grave fallo fu lo scomporre l'ordinamento municipale lombardo, opportunamente ricomposto del successore Leopoldo II; nè meglio oprò esentando i Lombardi dal militare servigio. Per le quale concessione stoltamente desiderata e richiesta da quei popoli, si vennero maggiormente ad ammollire le costumanze e a snervare gli unimi; onde rimasero poi spettatori indifferenti delle guerre combattute pochi anni dopo sul loro territorio, sottoposti agli aggravii ed anche agli scherni dei vincitori e dei vinti. — Ad egni mode non restereme dal lodare la memoria di questo grande principe, segnatamente per quanto oprò affine di abbattere le prerogative ecclesiastiche e signorili: imperciocchè i privilegi non ci sembrano, come parvero a Cesare Balbo e ad altri, diminuzione di potenza alla signoria straniera. Non mai vedemmo i privilegiati di alcuna età proteggere il popolo o difendere l'utile dello State contro la tirannide forestiera: bensi abbiamo veduto i privilegiati religiosi è laici osteggiare il principato per il proprio vantaggio, e sempre dergli favore e spalleggiarlo nelle sue lotte contro il popolo. La lega lombarda domò il Barbarossa; ma quanti vescovi, abbati, conti, marchesi o signori feudali contò essa nelle sue file? Forse che i baroni siciliani si levarono contro la insolente tiran ide de Francesi, o le lunghe offese vendicarono nel vespro? A Milano, a Napoli, a Pa-

lermo si opposero i nobili alla rapacità dei ministri di Spagna ? Erano: force patrizi Burlamacchi, Campanella Tommaso. Aniello, Giuseppe d'Alessio, e quei Genovesi che armati di ciottoli impresero a riscattare la patria dai abbrobriosa violenza del Chotek e del Botta Aderno ? Inogni età, in ogni parte d'Italia troviamo i privileciati collegati cogli oppressori, o prostrati a servire di sgabello o d'istrumento alla tirannide. I migliori si rimasero nell'iguavia ; e tutti poi diedero l'esempio della corruzione e dell'abbiettezza. L'aristocrazia italiana non sognò mai d'imitare l'aristocrazia inglese, come parve a Cesare Balbo. Del resto, con buona venia d'ogni maggiore autorità, l'eguaglianza civile fu ed è progresso di civiltà, fu ed è un passo alla libertà ed alla indipendenza; e ci pare assai strana codesta dottrina, la quale respinte uno di quegli ordinamenti, che appunto tra i primi vengono negli Stati liberi consacrati, solo perchè lo inaugurava un principe forestiere. Il giusto è buone; e il buono è sempre buono da qualunque parte ci venga: e così avesse piaciuto a Dio, che i principi nestrani avessere allora e poi imitato il principe straniere: non che scostarei , ben ci saremme avvicinati a quel riordinamento sociale e nazionale, che mauca tuttavia all'Italia. È verità cotesta cui basta accennave, senza spendere parole in elaborata dimostrazione. B questo cenno della Lompardia Austriaca chiuderemo ricordando i nomi di quegli illustri italiani, che reguanti Maria Teresa, Giuseppe II ed il successore suo Leopoldo, colle parole e cogli uffici diedero opera a quel progresso. Principalissimi come pubblicisti e pensatori furono Pietro Verri, Cesare Beccaria e il Tamburini. Dettò il primo d'economia politica, tuonò l'altro contro le atrocità dei codica penali, e le scellerate foggie de giudizi; combattè il terzo la potestà pontificia. Avevamo per giustizia a ricordarli: Agli uffici sedettero il Verri nei consigli delle cese di finanza, il Beccaria, il Verri e Rinaldo Carli altro scrittore di cose economiche nel supremo magistrato camerale. -

Onde, quando, merto Giuseppe II (1790), gli auccesse Leopoldo III ancor migliore, e del quale avremo ora a dire per quanto fece in Toscana, togliendo dall'ordinamento giuseppino quanto eravi di duro e di contrario alla natora de varii Stati, e mantenendovi ciò che vi era di buono e di tollerante, si ripristinò la congregazione generale dello Stato lombardo, già istituita da Maria Teresa e inopportunamente abolita da Giuseppe; e le città vi ebbero due deputati per ciassuna, mentre a Vienna stava un rappresentante di quella per gli affari delle provincie italiane i furono ai municipi restituiti gli uffici e l'autorità sul censo, sulle strade, sulla polizia urbana, sull'annona; e le cose tutte furono condotte a tal segno, che gli statisti moderni non dubitarono di ricordare l'amministrazione italiana nel ducato di Milano come un modello di sapienza (1).

"Ma il più bel campo delle riforme fu la Toscana. Qualche cosa aveva fatto Francesco di Lorena, e per lui salito al trono imperiale il ministro Richecourt, specialmente per distruggere le reliquie feudali, svincolare le terre e riordinare l'azienda pubblica. Ma quando alla morte sua (1765) il granducato scadde a Pietro Leopoldo secondogenito di Maria Teresa, questi intraprese subito quanto fece più tardi il fratello imperatore, e fece meglio. Senza tampoco ricordare le tante opere d'arte e di pubblica utilità, le strade, i canali, i ponti, il prosciugamento di gran parte delle maremme; chè queste furono le minori opere di Pietro Leopoldo; diremo che il pensiero profondo dal quale partirono tutte le sue riforme fu manifestamente che non. la forza e la paura, ma l'amore, la gratitudine e la felicità dei popoli dovevano strettamente congiungere al principe i soggetti. Però uniformate primamente le leggi per tutti i luoghi dello Stato e per tutti gli ordini de' citta-

<sup>(!)</sup> Discorso Sulle carceri di Carlo Cattaneo, § III. — L'autorità di questo liliustre nostro contemporaneo in simili materie è tanto nota quanto riconosciuta, perchè ci limitiamo ad invocare questa sola.

dini, quel saggio ed umanissimo principe aboli la pena di morte, aboli pel primo la tortura (ne rimarrà perpetuamente gloriosa la memoria di Pietro Leopoldo e di Cesare Beccaria), aboli la confisca, le denunzio segrete, i processi d'alto tradimento, le immunità, i privilegi, le prerogative di persona o di luogo, le condanne in contumacia e cento altri cancheri giudiziarii, feroci o goffi e sofistici, trovati di giureconsulti cortigiani a servizio delle tirannidi, mantenuti per vergogna nostra anche a'nostri giorni in più d'uno degli Stati italiani. Volle che le ammende o multe pecuniario non al lisco si versassero, ma si cumulassero, e servissero per rifare i danni a chi ingiustamente avesse sofferto la prigionia umanissimo, anal santo provvedimento che ora proposte farebbe forse sorridere i moderni riformatori, o sarebbe respinto come inepportuna utopia.

Aboliti i diversi balzelli, le dogane interne, che inceppayano l'industria, sostitul un'unica gabella; accordò libera entrata ed uscita alle merci, libere il commercio dei beni; poi precorrendo alle conquiste della rivoluzione francese tolse le patenti d'arti e mestieri, le servitù corporeli, le privative, i fidecommessi, emancipò i comuni, aboll gli appalti a il monopolio del tabacco; ed assettigliando le spese, ebbe ancora un sopravanzo nella pubblica rendita. Compiva l'opera promulgando ottime e provvidentissime leggi amministrative, e rendendo ragione del suo operato e dello stato delle finanze in un libre che compose e pubblicò a tale effetto. - Queste cose compieva spontaneo un principe straniero, tedesco, di casa d' Austria: bizzarro confronto con quei principi nostrali a lui contemporanei o posteriori, che o non fecer nulla, o guastarono il fatto, o trascinati a rimorchio dall'invincibile progresso dell'età a stento s'indussero a magre concessioni; celebrate, magnificate, predicate in versi e in prosa dalla turba degli arcadi politici, a cui fece eco il numeroso gregge di quelle buone genti che la patria, lo Stato, le franchigie civili, i diritti dell' umanità , la spinta o il

freno al progresso dell'incivilimento, pensano dovere stare chiusi nella mente di quel solo, o di quei pochi che per avventura sono al governo della cosa pubblica. Biasimarono, a ragione, Leopoldo dell'avere trascurato intieramente di ravvivare e coltivare le spirito militare de Toscani; end'è che un popolo per memorie e per tradizioni chiaro nell'armi divenne quasi per questo rispetto la favola d'Italia; oltre che se la Toscana vi acquistò il primato per la gentilezza del costume e per la squisitezza de'modi, certamente fu a danno di quel maschio sentire che è la prima virtà di una nazione. - Ancora fu a rimproverarsi l'avere il principe istituita una inquisizione minutissima, puerile, per mezzo del favorito spionaggio. anche domestico, e di una folla d'ignobili ministri di quell'autorità che fu detta polizia. Questo sistema inteso più a soddisfare la frivola curiosità del principe, di quello che a prevenire od a punire misfatti, quantunque riescisse più molesto che vessatorio, era doppiamente cattivo, per se stesso e perchè spargeva la diffidenza tra i cittadini e persino tra le famiglie. - Leopoldo volle por mano alle riforme ecclesiastiche, e fu possentemente coadiuvato da Scipione de'Ricci vescovo di Pistoia, il quale convocò un sinodo per la riforma della ecclesiastica disciplina. Di tutto ciò, secondo il nostro stile, non diremo se non che riusci a togliere molti scandali che bruttavano i conventi, a impedirne molti più; ma, come era a prevedersi, ne uscl aperta scissura con Roma, la quale condannò i decreti del sinodo: sentenza cui il Ricci più tardi pensò acquetarsi (1786-1794). Intento nel 1790 Leopoldo passava al trono imperiale per la morte del fratello Giuseppe II e succedevagli il figlio Ferdinando III, molto minore, ma continuatore della bentà paterna (1). In Roma, morto Benedetto XIV.

<sup>(4)</sup> La Civillà Cattolica coll'ordinaria fede delle sue critiche fa le meraviglie che noi avessimo lodato Giuseppe II, comecchè tedesco! Grossolana malignità! Imperciocchè in ogni pagina di questo libro se traspare



Clemente XIII (Rezzonico, veneziano) successituogli al 1758 si mostro molto più severe; protesto avverso la cessioni di Parma all'iofante, inimicandosi così le quastro corti borboniche di Parma, Napoli, Spagna e Francia legate insieme da un patto di famiglia (1761), che gli tolseno Avignone e il contado Venosino in Francis, Pontecerro e Benevento nel Napoletano, E sorsero contro lui Portegallo, Venezia, e Francesco III di Modena che svrebbe voluto riprendersi Fernara Invelonireno le ire per la questione dei Gesuiti.

Quest'ordine religioso, di coi accennammo l'origine, mutossi prestamente in una specie di milizia pretoriana della Sedia apostolica. Nei primi tompi i Gesutti averano molto meritate della Chiesa, ed anche della civiltà colle missioni in Asia ed in America, e coll'indefessa cuttura dello scienze teologiche e letterarie. Superbia ed avaritata furono la mainata semenza che corruppe e rese pericolo-samente funesta quella società; la quale per gli ordini proprii del suo istituto diventava, come già l'inquisizione, possente istrumento di tirannide, ma di quegl'istrumenti che gravano non tanto gli oppressi come la mano degli oppressori. Mescolandesi nella politica; penetrando nel gabinetti dei re, intrigando abilmente con loro-artive scaltrezza, ora indugenti ora ostentatamente severi coi poccati e colle debolezze dei grandi; avevano ammassato

quell'amore di patria, che ion possono comprendere o che deridono gii rissisl actitoto della Civilla, esso non ci rende ne ciechi ne ingiusti: come il desiderio di trovare favore presso quell'ordine di lattori che sono più a nostra portata, non ci ha fatto cortigiani e adulatori. R ciò notiamo rispetto ad un altro periodico che ci appunto di essere stati assal parchi lodatori di Casa Savoia. Come se l'ufficio di uno storico, anche infimo come ci crediamo, fosse di lodare. Noi non abbiamo intelo di scrivere un libro di parte, ma di principii assoluti. E però lodantuo e biasimammo a vicenda principati, repubbliche, grandi e popolani, pontefici, re, principi, capitani, filosofi, covotori, ecc. a seconda del nostro criterio e della nostra coscienza. Accusino i censori l'ainteletto, ma rispettino la volonti. enormi ricchezze, commerciavano, regnavano persino in alcone colonie come al Paraguay in Americal avevano loro parte nei trattati , nelle guerre , nelle paci , negli editti singolormente dei geverni di Francia, Spagna e Portogallo, spiavano, proteggevano, deprimevano, faverivano; insomma si mostravano devunque, or coperti or manifesti, amici o nemici sempre potentissimi. Luigi XIV, quel cost detto gran re, fu lungamente il loro zimbello. Grave lotta ebbero in allora a sestenere contro la nuovascuola de Giansenisti sorta nella metà del secolo XVII. che alla rilassatezza delle dottrine gesuitiche opposere massime severamente rigorose, tentando per nuova via di emancipare la Chiesa dall'assolutismo romano. Terribili avversari erano coloro; pure ne trionfarono i Genuitii: e Luigi-XIV istigato opportunatamente bandi o mandò incarcerare i novafori congregati a Porto reale (1709) e si mostrò implacabile persecutore dei fautori di quelle massime; mentre d'altra parte Clemente XI lanciava contro loro la famosa bolla Unigenitus (1713): La quale come offendeva l'autorità regia degli stati fo causa di mille controversie e scandali non pure in Francia, ma in altri paesi e in quelli d'Italia, dove i più de governi la ricusarono. Ma nè i fulmini di Roma, ne le violenze regie, ne l'avere i Gesuiti ottenuto che fossero in Francia dannate ed abbruciate per. mano del carnefice le famose lettere provinciali del giansenista Pascal (1660), le quali svelavano la strana morale dei teologi e dei casisti della compagnia, valsero ai Gesuiti un lunge trionfo. Le famose teorie del Sanchez, del Molina, dell'Escobar, del Busembaum offendevano gli scrupoli delle anime timorate non meno che il sentimento dei veri onesti; ma quelle sul regicidio, congiunte alla memoria di Pietro Châtel e di Ravaillac, ponevano alla fine in sospetto i regnanti che li favorivano; e l'ambiziose smania d'insinuarsi ne'pubblici negozi e di sedere ai consigli de're li rese incresciosi e odiati agli nomini di Stato ed ai cortigiani. Nel secolo XVIII lo spirito di novità e di riforma diffuso dei

filosofi, e seguatamente in Francia dalla acuela degli enciclopedisti, ricominciò fieramente contre di lora la lotta, nella quale erano cadutti i Giahaenisti. Nuori casi, forse anca talvolta a hello studio suscitati , peggiorando loro fame, ne affrettarono la revina. Nel 1788 il marchese di Pombal ministro di re Giuseppe di Portogallo, malvagio servo di re. cattivo, dopo avere, inferito contro alcuni membri della Compagnia per un tentativo vero o supposte contro la vita del monarca, involgendo nell'accusa, di un misfatto personale tutto l'ordine, sacciò i Gesuiti da tutto il resme.

Poco depo, nell'anno 1764, profittando di un enorme dolose fallimento di uno dei membri della Compagnia che commerciava in America, e che la Società stessa non volle risarcire, Luigi XV di Francia, o piuttosto il duca di Choiseul suo ministro e il parlamento fecero altrettanto. Nel 1767 furono scacciati da Carlo III di Spagna e contemperaneamente da Parma e da Napoli. Già fino dal regno di Vittorio Amedeo, in Piemonte, era stato loro tolto il monopolio della istruzione della gioventà, che i Gesuiti sopra tutto è dovunque brigavano, come è facile comprendere, onde insinuare in quelle giovani menti il veleno delle loro ipocrite ed eunuche dottrine. Glemente XIII, quantunque poco facesse per loro (chè forse li conosceva e li temeva), e per paura o per puntiglio s'ostinò a non velere disciogliere quella funesta società, come gli era ad una voce addimandato da tutti i governi cattolici. Ma lui morto al 1769, succedutogli Clemente XIV (Ganganelli), questi indugió alcun poco, propose una riforma all'ordine, che superbamente o scioccamente gli rispose per bocca del suo generale Ricci: sint ut sunt, aut non sint. - Per tante luciferesca arroganza Clemente non esito più oltre; e col breve Dominus et redemptor noster, 21 luglio 1773, pronunziò la soppressione della compagnia di Gesu come l'inlitolavano. - Vuole giustizia che si accenni, come indegnamente e quasi ferocemente si compiessero le succes-

sive cacciate dell' Ordine dai regni della cristianità, non avendosi avuto alcun rispetto ai vegliardi, ai tanti membri innocui che stavano nelle case della società; e così fu della soppressione stessa, avendo il pontefice fatto sostenere il generale Ricci ed altri membri in carcere; e il Ricci anzi vi mori. Essi dovettero rammentare allora le persecuzioni che avevano fatte soffrire ai Giansenisti e ai Calvinisti nel che avevano fatte soffrire ai Giansenisti e ai Calvinisti nel mezzodi della Francia. Piacque a taluni, che pure sono in voce di scrittori liberali, di assumere la difesa di quel-l'ordine e biasimare non i modi, ma il pensiero della soppressione. Quanto a noi non ispenderemo altre parole a provare che i Gesuiti furono meritavoli di quella fine. Dissotterrati più tardi in età di reazione provarono e provano con quel che fecero e tentarono; fanno e tentano ora, quello che aveano ad essere allora, quando la potenza loro era smisurata, e che i più prestavano cieca fede alla maschera d'ipocrita mansuetudine e di zelo religioso, con cui velavano i loro tenebrosi misteri. Se ferero nei prini tempi alcun bene, molto niti mali ne recero nei primi tempi alcun bene, molto più male ne re-carono in seguito. Anche nelle lettere, nell' istruzione, tranne alcune onorevoli eccezioni, si sforzarono e si sforzano d'introdurre il gusto della letteratura eunuca, leg-giadra, effeminata, per cui doppiamente si resero pericogiadra, effeminata, per cui doppiamente si resero pericolosi alla gioventò. Non parliamo nè di metodo, nè dei
sentimenti: nulla di più acconcio a spegnere gl'intelletti
e ad impietrire il cuore. Del rimanente la causa dei Gesuiti è definita a dispetto degl'illusi, e degli amatori di
paradossi, e ancora dell'autorità di qualche chiaro scrittore
sviato forse dalla vanità di contraddire ad una opinione
che gli è apparsa volgare perchè universale. A noi basti
il considerare come e quando e per chi risorgessero, dove
e quando prosperino e inorgogliscano; è che quegli stessi
governi che li tollerano; o se ne giovano, ben ne stanno
in sospetto, nè più loro concedono quell' autorità e' quel
favore che un tempo li rendeva temuti si dominatori ed
ai dominati. — Clemente XIV morì l'anno dopo la soppressione (1774); dissero di veleno apprestatogli dagli offesi; delitto più facile a supporsi che a provarsi, e che in ogni caso sarebbe da imputarsi a qualche particolare ribaldo, non all'Ordine. Segul il pontificato di Pio VI (card. Braschi), splendido, magnifico, imitatore di Leone X; intraprese opere d'arte, e di pubblico vantaggio, e sopra tutte la celebratissima impresa del prosciugamento delle Paludi Pontine. Ma fu poco riformatore; e viaggiò a Vienna per frenare le novità di Giuseppe II nelle cose ecclesiastiche, e nulla ottenne, come abbiamo veduto. Di lui avvemo a ridire.

## APPENDICE II.

## Coltura del secolo XVIII.

L'Italia sottratta alla signoria spagnuola, barbara e retriva più che ogni altra, ai pensatori ed ai buoni studi infesta: le vicende politiche che la vennero ravvicinando un po' più all' indipendenza; la lunga pace; una certa larghezza e tolleranza in alcuni principati; l'emulazione che destavano i progressi della coltura inglese, tedesca e francese; le controversie che diminuirono l'autorità pontificale, ed abbassarono l'esorbitanze inquisitoriali; l'impulso fatale che da lungo tempo era dato in Europa alle ricerche ed alle discussioni degli statistici e dei filosofi, furono altrettante cagioni del risorgimento della coltura italiana in questo secolo. La quale nelle scienze naturali, politiche ed economiche salì forse al massimo splendore; nelle lettere tra molti mediocri sfolgorò di bellissima luce per non pochi chiari nomi, e per uno che fu grandissimo; e solamente nelle belle arti non si levò all'antica fama, tranne che per un sommo scultore, e molti grandi maestri nella musica, dove gl' Italiani mantennero l'innocuo primato che altre volte avevano toccato nelle arti sorelle.

Nelle scienze economico-politiche, storiehe e filosofiche primeggiò Giovanni Battista Vico napoletano (1668-1744), precursore della grande scuola de'filosofi italiani di questo secolo. Nei miti delle antiche favole, nelle tradizioni delle antiche istorie, nelle leggi, nei monumenti, nei riti indagò la vera storia dell'umanità, della civiltà, della filosofia; e con bello e nuovo ardimento intese a dimostrarla come una serie di avvicendamenti non mai partoriti dal caso. o dalla forza individuale degli nomini, ma da una legge provvidenziale, da un sistema prestabilito. Non è qui luogo a discorrere su questo principio; nè oseremo in poche righe tracciare l'analisi di così profondo concetto, discuterpe i canoni, e toccare delle conseguenze a cui può condurre. Diremo solamente che scrisse di filosofia, di storia, di filologia, della filosofia del diritto, e nella scienza nuova intese manifestamente a rinnovare l'Italia. Quantunque forse non secondo che al Machiavelli, visse lungamente oscuro e non senza travagli, professando belle lettere nell'università di Napoli. Ma negli ultimi anni le opere sue lo levarono in grande fama; re Carlo nominollo istoriografo del regno. Il suo genio si trasfuse nei grandi della scuola napolitana, la quale contò Antonio Genovesi da Napoli (1712-1769) filosofo ed economista; Giuseppe Palmieri da Lecce, e Melchior Delfico da Teramo statisti e giureconsulti; Gaetano Filangieri da Napoli (1752-1788) chiarissimo lume della giurisprudenza filosofica, che all'età di trent'anni dettò la classica scienza della legislazione; Mario Pagano napoletano (1748-1799) continuatore delle idee di Vico, e martire della libertà cogli illustri Cirillo e Conforti, come diremo; Ferdinando Galliani di Foggia (1728-1797.) - In quel tempo la Lombardia poteva vantare Pietro Verri milanese (1728-1797) letterato, statista, e scrittore coraggioso e valente di cose politiche ed economiche, in vita più accetto, strano a dirsi, ai padroni forestieri che ai concittadini ingratissimi; Cesare Beccaria (1755-1793) grande filosofo e insigne giureconsulto, al

quale non pure l'Italia ma l'umanità intiera devono eterna riconoscenza per avere levata la voce contro la barbara legislazione criminale, e col suo libro dei delitti e delle pene, che corse tutta Europa, rovesciata l'infame prova della tortura, e gittata la prima pietra contro la pena di morte. Scrisse ancora di letteratura, e di economia; e gli fu collega Gian Rinaldo Carli istrioto, che già vedemmo all'opera della riforma sotto Maria Teresa e Giuseppe II. - Ai quali tutti, per tacere di molti altri, uniremo i nomi degli storici dell' epoca; politici come Pietro Giannone napoletano (1676-1758) che già ricordammo per le persecuzioni toccate; il quale scrisse la storia civile del regno di Napoli avversissima al papato, ligia al principato, ma pur celebrata per la profondità della dottrina; Carlo Denina piemontese (1731-1815) illustre segnatamente per le sue Rivoluzioni d'Italia, che fu il primo abbozzo di storia compiuta d'Italia: tra i letterari Girolamo Tiraboschi modenese (1731-1794) storico accurato, eruditissimo della letteratura italiana, ed altri molti i quali scrissero di cose municipali, o dell'arti, o di cose ecclesiastiche, come Mazzuchelli, Affò, Marini, Lanzi, Orsi, Savioli, Pignotti; tutti per altro immensamente minori di Ludovico Antonio Muratori da Vignola nel ducato di Modena (1672-1750). Fu già detto e con molta ragione, che questo grand' uomo suppli da solo all'opera di molte accademie scientifiche. Egli bibliotecario dell' Atestina, sacerdote e parroco, fu a un tempo ottimo cittadino. Scrisse di morale, di filosofia, di economia pubblica, di ascetica; ma queste le furono opere minori dettate quasi a sollievo delle maggiori sue fatiche. Compilò gli Annali della storia italiana, layoro non basso e sazievole come pare a taluni, ma dettato con retta coscienza; e si mostrò non mai esagerato, spesse volte giudizioso e sottile nelle sentenze, devoto non ligio al pentificato, guelfo per indole e per abito, ma non a dispetto della ragione e della giustizia, nello stile volgare, alla buona, e un cotal poco trascurato, ma talvolta vivace, animato, e persino sublime. Più vasta mole è l'opera Rerum italicarum scriptores, dove raccolse diligentemente i monumenti della storia patria, discutendone o spiegandone con rara maestria e con profonda sapienza i punti più importanti e più oscuri nelle dissertazioni ed antichilà del medio evo. Nè vuolsi dimenticare la breve storia municipale e genealogica delle Antichilà estensi. Visse modesto e quasi oscuro; e forse inconsapevole dei grandi vantaggi che alla civiltà e alla patria arrecava colle opere sue: nè quelle lo ebbero mai distolto dal suo evangelico ministero, nel quale ebbe lode di pio ed intemerato.

Nelle lettere ebbe l'eloquenza buoni-cultori, la sacra il gesuita Tornielli novarese, e il Turchi vescovo di Parma; la forense il Magnani avvocato bolognese. Seguono tra i prosatori più valenti dell'amena letteratura, Gasparo Gozzi veneto (1715-86), vivace ed elegante estensore d'effemeridi; unico piuttosto che raro in quel genere nuovo a codesta età: Giuseppe Baretti torinese (1719-1789), critico inesorabile ma ingegnoso, e che molto opportunamente menò la sua Frusta addosso agli scribacchianti petrarcheschi, arcadi, antiquarii, novellatori, rimatori, puerili, stucchevoli, eunuchi, che a suoi tempi si erano enormemente moltiplicati, guastavano il gusto, insudiciavano le lettere, imbastardivano la lingua, annoiavano o corrompevano la società; il Verri che già nominammo; nella precettistica il Mazzuchelli bresciano, il Napione, il Cesarotti, l'Alberti, il Corticelli. Nell'antiquaria Ennio Quirino Visconti romano (1751-1818). Poetarono arcadicamente e poveramente un Frugoni, un Bondi, un Fantoni, un Mazza, un Chiari, un Algarotti, un Vicini, un Pignotti, uno Zappi, un Fortiguerri, laidamente il Casti; del quale la satira degli Animali parlanti non ricompera le infamie delle Novelle, e molti altri mediocri. Levaronsi a maggior volo il Gozzi, già nominato, ne' Sermoni; e sopra tutti poi Giuseppe Parini milanese (1729-1769), che in elegantissimo e robusto verso flagellò santamente con amara ironia i vizi dell'età, la vita effeminata de giovani signori, quasi presago della tempesta politica nella quale l'Italia poteva ritrovare la propria salute. Il Parini ben è degno di assidersi tra quei generosi che tentarono opera di alto incivilimento.

Ma la musa italiana sfolgorò di somma luce nella drammatica pei nomi del Metastasio, del Goldoni, e dell'Alfieri. l'ietro Trapassi romano, mutato per vezzo il nome in quello grecizzato di Metastasio (an. 1698-1782), sceneggiò drammi lirici, dove certamente invano si cerca la dipintura robusta e fedele dei caratteri. l'intreccio naturale ed attraente, la correzione rigorosa di lingua e di stile. Non è il canto d'un cittadino; è il canto di un cortigiano. buono in fondo, ma ligio ai padroni cha si sforza di adulare, anco sulle scene. In fatti fu poeta cesareo, protetto di Maria Teresa, onorato e accarezzato da're, principi e grandi d'ogni sfera. Del rimanente per grazia, per dolcezza, per eleganza talvolta spinta alla leziosaggine non fu ad alcuno secondo; e della scena fu buon conoscitore, felice ritrovatore dei luoghi e dei colpi scenici, e dell'effetto. Carlo Geldoni avvocato veneziano (1707-1793), finchè altri non sorga, a dispetto de' suei detrattori, e dei difetti, anzi de' vizi che gl' impose l'età, fu e sarà il padre della italiana commedia. Niuno degl' italiani, e pochissimi stranieri possedettero quanto il Goldoni quella che dagli antichi fu detta vis comica, niuno meglio di lui maneggiò la scena e il dialogo. Triste, corrotta, meschina era la società che ritraeva, ristretta la cerchia dei caratteri, ché la serenissima repubblica non soffriva sui patrizi nè la verità nè lo scherzo; il teatro guasto dal pessimo gusto delle maschere e delle trivialissime commedie dell'arte, che gli autori improvvisavano sopra rancidi soggetti. e luoghi comuni. Il Goldoni si sforzò di ritrarre l'arte dal fango e sollevaria all'altezza del vero suo ufficio: e vi riusci in parte al costo di sacrificare qualche cosa alle

tendenze ed al costume del suo tempo. Perseguitato, bistrattato in patria riparò in Francia dove trovò più giustizia. Un Chiari, Carlo Gozzi, veneziani, un Riccoboni modenese, un Federici piemontese, Albergati bolognese. alcuni altri, furono i cultori dell'italiano teatro, ma quanto dall'avvocato veneto lontani! - Finalmente nella tragedia, mediocremente trattata dal Bettinelli, meglio dal Varano e dal Maffei, surse gigante l'astigiano Vittorio Allieri (1749-1803). Un'ira terribile contro quanto v'era di gretto, di fiacco, di lezioso nel costume, nelle lettere, nei vincoli sociali della sua triste età; fu la sovrana ispirazione di quell'anima altissima. Senti, amò l'Italia come Bante. come Machiavelli; ma senza pietà strappò il velo che la copriva, e ne mise a nudo le piaghe; e nel sublime disdegno a tutto fe'guerra, al pontificato, alle tirannidi, alle aristocrazie abbiette, alle plebi insensate, ai pedanti, alla filosofia miscredente, al bigottismo ipocrita, ai tristi, agli ignavi, ai concittadini, agli stranieri, ai passati, ai contemporanei. Certo l'anima sdegnosa esagerò quel rabbioso disprezzo di quanto stavale attorno; fece dell'odio un sistema, la sua unica voluttà: la liberta che sognava appassionato era una astrazione impossibile, forse nemmeno per lui ben definita; ma l'Italia stava in cima d'ogni suo pensiero, dell'Italia parlò sempre, parlò a tutti; e ben si richiedeva in quell' età di sonnolenza e di fiacchezza effeminata l'uomo che afferrando pei capelli la neghittosa dal suo fatale letargo la scotesse, e dalla prostrazione la sollevasse. Abbiamo già detto, come i filosofi, gli economisti propagatori di riforme di questo secolo; Beccaria, Filangieri, Genovesi, Verri e tanti altri nobilissimi nomi, facessero opera di somma civiltà a pro dell'Italia, e dell' umanità. Ma e' dimenticarono quasi tutti, o non ebbero fede nella maggiore riforma, nel rinnovamento degl' Italiani, nella creazione della nazionalità. Solo Affieri non la dimenticava, anzi sul suo labbro dopo quasi due secoli di mutismo risuonava per la prima volta il santo nome

d'Italia; sacerdote ed apostoso della idea nazionale, continuava l'opera di Dante, di Petrarca, di Machiavello.— Cha dire dei meriti letterari del Sosoele italiano? Le sue tragedie corrono per le mani di tutti, e riflettono la sua anima elevata, impastata d'odio contro la tirannide e di spregio per la volgarità. Fu detto artificiose e non ispontaneo, aspro nella veste e quasi più rozzo che disadorno, insedele ne caratteri, ed altro. Ma coloro medesimi che si studiarono a farsegli censori, lo cossessarono sommo, Oltre le tragedie scrisse la propria vita, della tirannide, il primeipe, lo lettere, le satire ed alcuni opuscoli minori.

Nelle arti belle la coltura italiana, come accennammo, rimase nella sua decadenza, specialmente in tutta la prima metà del secolo. Sorse invece, e progredì segnatamente la pittura oltremonti, in Francia, in Germania, e persino in Inghilterra, e colà pertanto si studiavano e copiavano i nostri grandi maestri, mentre che gl'Italiani studiavano e copiavano i forestieri. E così agli oscuri nomi degli Adrovandini, dei Galli della scuola bolognese, del Piola genovese, del Cignaroli romano, del Battoni lucchese e del Juvara messinese, s'aggiunsero più tardi il Landi, il Bossi, e sopra tutti il leggiadro Appiani, che fiorirono quasi a noi contemporanei tra la metà del secolo passato ed i primi trent'anni del presente. Di architetti abbiamo il Vanvitelli (1700-1770), il Piranesi, il Camporese, il Temanza, il Marini, tutti minori. Incisori valenti il Bertolozzi e il Volpato; molti e secnalati gl'intagliatori di pietre dure, un Ghinghi, un Costanzi, un Sirletti ed altri. Tutte queste glorie però non valgono il solo nome di Antonio Canova da Possagno (1747-1822). Dopo Michelangelo niune maneggiò lo scalpello con tanta maestria, niuno più di lui soffiò la vita nel marmo. Si staccò dalla grettezza, dalla servilità del tempo, e fu solamente italiano, originale, altra devozione non professando che al classico tipo del greco antico. Animato nei soggetti caldi e risentiti come nell' Ercole e Lica, fu il poeta dello spirito e della

voluttà in soggetto d'affetto e di grazia come nell'Amore e l'siche, e nella Venere, epico inarrivabile nel
grandioso, come nei monumenti Ganganelli, Rezzonico e
di Cristina di Vienna. I Francesi lo accusarono di essere
troppo classico e di correre distro all'ideale. Mostrarono
di poco comprendere il genio dell'arte, al solito nei giudizi tanto più assoluti quanto meno competentis. Nè Michelangelo, nè i Greci si fecero a copiare la natura; l'imitarono, ne presero il bello, trascurando l'imperfetto.
Nella scultura, più ancora che nella pittura, l'arte si vuole
inspirare a poesia, e deve fuggire la servilità. Insomma,
a dispetto della invidiose pedantoria francese, Canova non
resta meno per questo il più grande maestro nella scultura
dopo Michelangelo.

E di tutto il passato poi fu codesta l'età migliore per la musica. Progrediva con i maestri Porpora (1685-1767). Marcello (1668-1759); e prosegui con Antonio Tartini fiorentino (1690-1770), con Gianbattista Pergolesi di Jesi (1710-1736) biasimato da vivo, chiamato il Raffaello della musica dopo morte, il Sacchini napoletano (1756-1786), Giovanni Paisiello di Taranto (1741-1806), Nicola Piccini di. Bari (1717-1799), e Domenico Cimarosa (1754-1801) che forse superò tutti gli altri. - Nè sdegnereme queste glorie, quantunque minori, dacchè furono pure dei raggi di cui risplende vivissima la luce della civiltà italiana; e se gli stranieri talvolta intesero di schernirci accennando alla debolezza di questi trionfi, essi dimenticarono troppo presto l'antico universale nostro primato, nè considerarono che l'intera Europa pesa unanime su questa terra per toglierle appunto ogni via di risorgere e di riconquistarlo.

Section of the section of

14 1 300 x 22 tr

## APPENDICE III.

## La rivoluzione francese.

Il racconto delle cose italiane ci ha condotto all'epoca di quella grande rivolnzione, la quale non solamente sconvolse e mutò l'ordinamento della monarchia francese, ma promulgando in cospetto dell'Europa i nuovi principii della vita sociale, e i diritti de'popoli, inaugurò l'era di quella nuova civiltà, di quelle istituzioni politiche e sociali che presentemente formano le basi d'ogni Stato civilmente ordinato; e che a poco a poco diffondendosi, svolgendosi e migliorando, accennano a condurre a compimento la rigenerazione sociale allora incominciata. Ma l'opera fu violenta, come quella che rovinava un edificio di secoli: e la foga e l'intemperanza di coloro che si precipitavano a combatterlo e a distruggerlo, e la cecità di quelli che si ostinavano a difenderlo inasprirono la lotta per modo, che la Francia ne andò orridamente insanguinata, e l'Europa da un capo all'altro sconvolta. Ond'è che le vicende politiche di questa età essendo strettamente legate a quel grande e fatale avvenimento, giova qui ricordarlo per sommi capi, e per brevi cenni; segnatamente perchè in Italia forse più che altrove si ripercossero le scosse della rivoluzione francese.

Ne' primi tempi gli ordinamenti della nazione Franca o Francese, traendo sua origine dalle genti e dalle foggie germaniche', furono molto somiglianti a quelli de' nostri Longobardi: però l'autorità suprema o diremo la sovranità era nelle assemblee popolari, composte da tutti gli uomini che portavano le armi: il re era elettivo; capo militare obbediva alla volontà nazionale espressa nelle assemblee, faceva eseguire le leggi, comandava l' esercito in guerra. A poco a poco tra quelle genti si venne formando una

aristocrazia dei capi di famiglie o di tribù, e di condottieri; e sorse il feudalesimo, diviso in grandi vassalli della corona e vassalli minori dei grandi feudatari. Il re fu un feudatario più potente, o più popolare, capo dei grandi vassalli, e signore immediato dei vassalli minori o feudatari del ducato, o dell'isola di Francia: la consuetudine mantenne la dignità regale in una famiglia, e l'attribul al possesso di quello stesso ducato di Francia : e per quella via l'erede del feudo ereditò ancora la corona. In progresso di tempo l'autorità di far leggi venne usurpata dai maggiori feudatari o baroni, che si univano a parlamento; quella de' giudizii si ridusse in mano ai vassalli delle ginstizie signorili. I monarchi fra tanto, segnatamente quelli della terza dinastia, si erano studiati d'ingrandire la loro autorità, togliendo ai baroni la potestà legislativa, ai vassalli la giudiziaria, convocando a quando a quando nelle supreme necessità gli Stati generali, composti dei rappresentanti del clero, della nobiltà e del terzo Stato, ai quali domandavano sussidi, e nuove imposte: la giustizia facevano rendere da' parlamenti o tribunali di giureconsulti. Ma gli Stati generali non ebbero mai ordinamenti stabili , norme e attribuzioni ben designate : e quantunque in diritto potessero considerarsi come una preziosa franchigia, un ostacolo insuperabile alle usurpazioni regie, anzi come la pietra angolare della sovranità nazionale; nel fatto dominati dagli ordini privilegiati, che, indocili all'autorità regia, prontamente le si accostavano quando trattavasi di tenere il popolo in servitù; bistrattati dalla corona la quale convocavali a sua posta, ordinavali e scioglievati se mal rispondevano alle sue pretese, non servirono che a mantenere il vago concetto di un'autorità fondamentale, da cui traeva i suoi poteri la regia. E d'altra parte i baroni o feudatari della corona prima di Luigi XI (1461) erano talvolta più potenti del re, e dello Stato : e più volte la monarchia fu per loro posta in pericolo. L'astuta e sanguinaria politica di Luigi XI

seppe dividerli e colpirli ad uno ad uno; e dopo la morte di Carlo il Temerario duca di Borgogna, potentissimo tra i grandi vassalli, la monarchia unificata venne ancora per dir così a concentrarsi, e i re di Francia andarono man mano raccogliendo ed aumentando le loro prerogative. - Sotto gli ultimi re della stirpe dei Valois le furie religiose, e l'ambizione dei Guisa che tentarono prevalersene, suscitarono quelle potenti fazioni per cui la monarchia si trovò di bel nuovo abbassata e indebolita, crescendo invece i nobili in potenza e in arroganza. Il valore, le virtù di Enrico IV, e l'editto di Nantes ricondussero la tranquillità ma per poco; chè alla sua morte Maria de Medici, e i favoriti guastarono l'opera di Enrico. Ma quando il cardinale di Richelieu, impadronitosi delle redini dello Stato, che al fiacco e cupo Luigi XIII mal s'addicevano, con mano robusta e con profonda sapienza, senz'alcuna dubbiezza percosse di fieri colpi quanti ardivano menomare e disputare il potere regio, la monarchia si trovè interamente trasformata. Il Richelieu fu giudicato ambizioso, sanguinario anzi feroce, iniquo: noi diremo che fu semplicemente schiavo di quella che dicono regione di Stato. Ma si vuole ancora confessare che sollevando e fortificando l'autorità regia, per rispetto ai tempi ed alle circostanze sollevò e fortificò ancora la Francia. Questa fu l'idea principe di quel grande politico. Infatti perseguitò e fieramente combattè i calvinisti, non per ira religiosa, ma perchè fatti alleati cogli stranieri, e cogl'Inglesi grandi nemici dello Stato, Per lo contrario per abbassare l'Austria sovvenne la lega de protestanti nella guerra dei trent'anni. Per riuscire al suo scopo abbattè le teste dei più illustri signori del reame, esigliò la regina madre, il fratello del re; ma col terrere umiliò i nobili riottosi; spaventò i concussionari, impose silenzio alle fazioni, riordinò lodevolmente le finanze, creò una marina, fece la Francia rispettata e temuta. Solamente se ben si considera, tagliando i nervi alla nobiltà, la quale pochi anni dopo

nella stolta guerra intestina della Fronda mostrò manifestamente di avere perduto ogni forza, procacciò alla corona un'autorità senza confine, ma preparò insieme il trionfo della borghesia, come ora vedremo. - Rimanevano ancora alla nazione alcune larve di guarentigie, le quali consistevano precipuamente nelle prerogative e nei privilegi degli ordini, delle provincie, delle città, e dei corpi delle arti, e nel parlamento. Per i primi la nobiltà era esente dalle gravezze; il clero si tassava da sè medesimo per via di offerte volontarie; alcune provincie tenevano le imposte in appalto; altre avevano il diritto di ripartirle. Il principio fondamentale della monarchia esprimevasi con quello strano detto: che nei pericoli il clero dava le proprie preghiere, i nobili il loro sangue, i borghesi il loro danaro. - Il parlamento, o più tosto i parlamenti (1), perchè ogni provincia aveva il suo, quantunque presi collettivamente formassero un corpo solo, era magistrato giudiziario, con questa sola attribuzione politica di acconsentire o rifiutare le nuove leggi, e le imposte, acconsentendo o rifiutando di registrarle. Ma il re poteva mutare le sedute parlamentari in letti di giustizia o sedute reali , e comandare la registrazione : resistendo l'assemblea, poteva esiliarla in corpo, o confinarne i membri più arditi. Per quella via riusciva quasi sempre alla

<sup>(</sup>i) I re della terza razza chero un consiglio composto de sei magiori vassulli della Corona, a cui unirono più tardi sei vescori feudatarii ecclesiastici col nome di Corte del Parti per giudicare le contese tra i grandi vassalli e quelle dei vassalli del ducato di Francia. Accresciuto di membri e di attribuzioni, diviso sotto Filippo il Bello in due camere, una per i negozii politici, l'altra per le cose giudiziarie, rimase la più antica e la suprema magistratura di Francia. Carlo VII lo scompose e diede un Parlamento provinciale a ciascuno degli antichi centi feudali. Quello di Parigi serbò naturalmente maggiori poteti; e perchè vi sedevaio i Pari fu considerato come surrogato all'antica Corte dei grandi vassalli. Sotto certi rispetti il Parlamento avera poter l'egislativi; e ricusando di registrarli impediva l'esecuzione legalo dei regii editi.

corona di potere levare tasse e balzelli, quanti le piacevano: mentre la vita e la libertà dei cittadini tutti stava in mano sua, potendo sostenerli senz' altro giudizio colle famose lettere di sigillo (de cachet) (1). Ai nobili erano riserbati gli uffici della reggia, quelli dell'azienda, delle finanze, i gradi nella milizia; e le cariche si compravano e si vendevano a danaro sonante. Il clero era diviso in due classi: l'alto clero ricchissimo di vescovadi, di abbazie, di commende, e il basso, pevero e tenuto a vile. Il terzo stato ossia la borghesia, considerato come servo e non fratello degli altri due (2), separato per classi, e per corpi che pei loro stessi privilegi si respingevano, non aveva parte nei pubblici negozi, non era ammesso agli uffici di qualche momento, possedeva un terzo delle terre sulle quali pagava i canoni feudali ai nobili, le decime al clero, le imposte al re. Questo miserevole stato di cose venne aucora a peggiorare per le guerre civili, nelle lotte delle fazioni de'grandi contro la corona, nelle religiose tra cattolici e riformati, e per le grosse guerre contro gli altri Stati d' Europa. Luigi XIV spinse l'assoluta autorità monarchica ad un arbitrio smisurato, e folle: tolse le resistenze de' nobili attirandoli alla corte, e corrompendoli celle feste, coi piaceri, colle prodigalità mattamente fastose, e suscitando la vanità di frivole e puerili prerogative; i parlamenti umiliò con atti e modi d'insolente padrone : i borghesi smunse colle gravezze esorbitanti; i calvinisti compresse colle dragonate, coi supplizi, cogli esili, colle galere, colle confische; e ventiquattro milioni di Francesi piegarono muti a quel famoso suo detto « lo Stato sono

<sup>(1)</sup> Negli ultimi anni di Luigi XV le lettere di cachet si trafficavano dai favoriti e dalle amanti del re; e davansi a questo e a quello coi nomi in bianco, per valersene a sfogo di odii privati e di vendette!!!

<sup>(2)</sup> In una assemblea degli Stati generali tenuta a Blois, avendo il terzo Stato osato d'initiolarsi fratello minore (cadet) degli altri ordini, la nobiltà e il clero vivamente indignati ne richiamarono alla Corona come di giave oltraggio fatto alle loro prerogative.

io . L'egoismo estremo, inesorabile, fu la vera indole di quell' uomo, usurpatore di una fama non sua, dovuta al caso che le sollevò dopo l'opera del Richelieu e del Mazzarino, alla fortuna cieca che lo secondò nei primi anni del suo regno, alla virtà guerriera dei Condè, dei Turenna, dei Villars, dei Catinat, dei Vauban, alla sapienza civile del ministro Colbert, al frastuono degli applausi de'cortigiani, e dei letterati. Ma egli fu più borioso che superbo, più arrogante che tenace, picciola mente e cuore di pietra, puerile nelle vanità, insolente nella fortuna, duro persino coi proprii figli; e quando tutto avanti a lui piegava, egli medesimo era fatto zimbello de' più scaltri, del suo ministro Louvois, dei gesuiti La Chaisse e Tellier, della sua favorita la Maintenon, sposata da lui negli ultimi anni.

di quella sfrenata tirannide. Cuoceva ai Francesi l'umi-liazione sofferta, fatta più grave dalle dilapidate finanze, dalle intollerabili gravezze, e dai rovesci toccati nelle ultime guerre; e il popolo stoltamente si vendicò oltraggiando le spoglie funebri del gran re: ma il parlamento, come già dicemmo, cassò le ultime volontà di Luigi, abbassò la fortuna de principi legittimati, e a dispetto loro e di colui che credeva immortale la propria autorità, af-fidò i poteri supremi al duca d'Orléans. Nè il reggente Filippo d'Orléans, nè Luigi XV che regnò otto anni dopo, erano per natura uomini da continuare in quella politica: e questi segnatamente della potestà regia amava, più che altro, il fasto e le voluttà. Sorgevano fra tanto i filosofi; e imponendo silenzio alle lettere cortigiane, pensavano, discutevano, predicavano le dottrine della riforma politica e sociale. Leggi, abusi, privilegi, ingiustizie, spese, governo, tutto fu per loro messo a nudo, anatomizzato, per dir così, esplicato, commentato, e confutato. Per vezzo e per sentimento la filosofia s'insinuò tra i cortigiani, tra i favoriti e le favorite: e nelle sale medesime della reggia discutevasi seriamente o per celia; ostentavansi massime ardite, smania di novità: e poichè nelle riazioni d' ordinario si tocca all'estremo; quel cortigiani medesimi che negli ultimi anni di Luigi XIV lo adulavano nelle santocchierie introdotte dalla Maintenoii, ora si gittavano nella miscredenza, da che la miscredenza e l'ateismo erano tra i precetti della nuóra scuola. Totto questo non toglieva che le vecchie forme della monarchia non fossero gelosamente custodite; il parlamento prostravasi a' ginocchi per prestare omaggio a Luigi XV fanciullo di cinque anni: e più tristo a dirsi, lo seiagurato Roberto Damiens che attentò ai giorni di Luigi XV, ferendolo con un piccolo coltello, quantunque manifestamente apparisse più forsennato che assassino, fu morto tra spaventevoli supplizi (1).

Il regno di Luigi XV fu per mille modi bruttato dalle orgie famose, dagli osceni costumi del re e de' cortigiani e dalle scellerate dilapidazioni dei tesori dello Stato, dagl'infami monopolii de'ministri regii, che sfrontatamente speculavano sul caro dei viveri, e sulla scarsità delle biade, aumentando a bello studio la miseria pubblica e la fame nel popolo per trarne ingordi profitti. Ma Luigi XVI suo nipote che gli successe nel 1774 parve dovesse rispondere ai voti di tutti i buoni Prancesi. Egli di costumi severi, d'indole mansueta, accennando a ottime intenzioni possedeva molte virtù del grande Bnrico IV, ma non la sua costanza, nè il suo coraggio, nè la sapienza civile che è prima dote di chi voglia reggere un grande popolo. Con pochi talenti, e con molta cultura, debole, timido, ne'con-

<sup>(4)</sup> L'animo rifugge inortidito dal ricordare gli orridi strazii a cui urono condannati in Francia od altrove i rei di regicidio, e di semplico attentato, come Salechie, Clément, Ankastroem, Auvaillae, Damiena, Cli amasse leggere i particolari il troverà agevolimente nelle istorie di Francia e nelle memorie di quel tempo. Una relazione dei supplitio di Damiena è citata dal Canth (Storia Universale, Vol. XVIII). — Così non bastando il punire di morte, l'inferocire coi più squisti tormenti sui regicidi fu la suprema e nefandissima espressione delle adulazioni che si prodigeno ai re.

sigli sempre incerto, per istrana fatalità fu congiunto a Maria Antonietta d'Austria figlia di Maria Teresa, sorella a Carolina di Napoli, giovine, bella animosa, avida dipieceri non meno che di autorità. Luigi e Antonietta credettero disperdere la procella che manifestamente minacciava la monarchia, quegli con lente riforme, e colla sua buena volontà; questa col braccio dei nobili e dei cortigian) ai quali la bellezza e le grazie sue inspirevano indivisibile entusiasmo. Ad un estremo fidava negli ainti che l'imperiale famiglia d'Austria avrebbe potuto condurles Tristi e sciagurate illusioni di menti allevate tra le facili massime delle adulazioni certigianesche, ed accecate dalla fortuna e dallo splendore del tropo. Fra tanto moltiplicavansi i segni forieri della politica tempesta. Gli scritti contro il governo, le rivelazioni sui mali dello Stato, le accuse centre la corte, centro i ministri, contre gli ordie namenti tutti, i libelli ingiuriosi dove agli oltraggi mescolavansi calunnie contro il re, la region, i principi, apparivano frequenti, diffondevansi rapidamente: lo spirito pubblico travagliato dagli agitatori e dai mali reali, cioè dalle gravezze, dalle carestle, dal disordine delle finanze, dalle improntitudini erbitrarie de ministri regii, venive ogni giorno a manifestarsi sempre più avverso al governo, --Le colonie americane avevano in quel mezzo spezzato ficramente il giogo dell'Inghilterra; e proclamata l'indipendenza, avevano incominciata quella gloriosa guerra che le condusse a libertà. La nazione francese per l'odio antico contro la formidabile vicina, e per rispondere ancora a quel sentimento che ispirava una bella causa, trascinò la monarchia a prendere parte a quella guerra : e la monerchia e la nobillà di Francia, che accorse spontanea ed offrire le proprie spade, e il proprio sangue ad un popolo che sorgeva ner la libertà, combatterono nei campi d'America i principii, sui quali riposavano il trono e le prerogative de nobili. - Alla fine fu giuocoforza studiare i modi di colmare la voragine del debito pubblico, che

minacciava d'ingolare in un vergognoso fallimento il credito e l'onore della nazione. I ministri regli men buoni del re, ma non meno irresoluti, ricorsero a timidi esperimenti: convocarono a consulta una assemblea di maggiorenti detta de notabiti : la quale essendo priva di mandato e di autorità non fece che riconoscere l'enerme disavanzo: ma poiche era composta di privilegiati, non offerse alcun sussidio, ne suggeri alcun temperamento, ma ben diffuse per tutto lo Stato la conoscenza e la paura di quel disordine. Tento allors la Corona di sopperire a ciò che si disso deficit con nuove imposte: ma il parlamento afferrando il destro di vendicarsi degli antichi oltraggi, o di cattivarsi senza fatica il favore del popolo, negò registrare gli editti, pretendendo ciò che non avevano maipreteso, mal per loro, gli Stati generali; cioè che le riforme precedessere le nuove imposte. I regil ricorsero ai soliti argomenti; mutarono le sedute parlamentari in letti di giustizia, esiliarono il parlamento in corpo, lo spegliarono delle sue prerogative politiche, tentarono surrogarvi una nueva assemblea creata dal re: ma il sentimento universale soverchio quella volta il prestigio della regia potestà; il clero, la nobiltà, il popolo per ogni modo spalleggiarono, e favorirono il parlamento, e la corona piego. Prima e reparabile disfatta se il re, ed i suoi consiglieri fatti accorti da quel saggio avessero deposta l'idea di osteggiare per altre vie il voto della nazione, e con maggior senno entrando lealmente nella via delle riforme. avessero posta la monarchia a capo del movimento. Pa creduto di troncare ogni controversia convocando gli Stati generali. Tutto questo avveniva dal 1779 al 1789.

La resistenza del parlamento, sebbene feconda di conseguenze, non era ispirata da pensiero patriotico, ma da meschine vanità di corpo; onde si può considerare comeil prodromo, non come il primo atte della grande rivolta zione francese; la quale incomincia propriamente dell'apertura degli Stati generali avvenuta a Versuilles (8 maggio

1789), altora sede regale de monarchi di Francia. Da quel giorno cominciarono le conquiste della democrazia. Protendevano gli ordini del clero e della nobiltà di attenersi allo antiche costumanze, e segnatamente a quelle degli Stati generali del 1614, quando il terzo Siato era costretto a rimanersi in piedi mentre gli altri erano assisi, ed a parlare ginocchioni, e soffrire duri rimproveri per avere osato intitolarsi fratello terzogenito della grande famiglia nazionale. Ma i tempi erano molto diversi : e già l'abate Sieyés aveva svelato i disegni della borghesia cot famoso libercolo il quale incominciava con queste parole : « Che cosa è il terzo Stato? pulla. Che cosa dovrebbe essere? tutto. . - La lotta incominciò pel modo di riconoscere e statuire sui poteri di ciascun deputato, e di portare i suffragi; pretendendo gli ordini privilegiati di tenere separata la ricognizione dei mandati, e di deliberare non per testa ma per ordine, affine di escretare l'antico primato. I deputati del popolo, che si dissero ancora Comuni. niegarono di acconsentire a quelle esorbitanze disdicavoli alla civiltà dei tempi, ed allo scopo; opposero impassibili la forza d'inerzia; minacciati dal re persistettero nel loro contegno; minacciati, cacciati dalle armi regie, radunaronsi in una sala di un pubblico giuoco : e colà presieduti dal filosofo Bailly, al cospetto della folla o più tosto della nazione, giurarono di non separarsi prima di avere dato una costituzione alla Francia (20 giugno 1789). Quell'atto solenne, che offriva l'inudito spettacolo di una resistenza nobile, ferma, e legittima, fu suggellato dalle audaci parole del marchese di Mirabe iu deputato popolare, quando ai ministri della corona, che in nome del re intimavano ai Comuni di scionliersi, e di attendere gli ordini regii, rispose fieramente: ne andasse la vita, alla nazione sola ubbidirebbero. - E rimasero. - La corte non ardi cosa alcuna : da prima il clero, poi i nobi'i piegarono, e finalmente, annuente anco il re, si confusero in una sola assemblea nazionale. Ma i nemici della rivoluzione non disperarono di riafferrare l'autorità. Fu tramate un colpe di Stato, consenziente il re, inspirandolo la regina e i nobili che intorno a lei si stringevano. Disegnarono di spaventare l'assemblea nazionale coll'apparato delle armi e segnatamente dei reggimenti stranieri agli stipendi di Francia già appressati a Versailles, e costringerla a ricevere gli ordini del re e a sancire le volontà della corte: fermarono in pari tempo di licenziare il ministro Necker allora popolarissimo e devoto alla causa nazionale, e racconciare il freno ai novatori. L'assemblea n'ebbe sentere. e protestò contro i ministri che lasciavano ingrossare le truppe, e formar campi presso Versailles e alle porte di Parigi. La corte tentò il primo passo del suo disegno licenziando il Necker: la sommossa scoppiò a Parigi, capo un giovinetto. Camillo Desmoulins : il principe di Lambesc comandante i dragoni del real Tedesco caricò la folla inerme per le strade : ma le guardie francesi fecero causa comune col popolo (12 luglio 1789). - Così alla vigilia stessa del giorno in cui la corte si argomentava di domare o di sciogliere l'assemblea nazionale, e soffocare la rivozione, i Parigini spinti ancora dalla penuria de viveri che di giorno in giorno cresceva, e che a torto od a ragione affermavasi procacciata a bello studio dal governo, trassero in folla al palazzo di città, chiedendo armi e munizioni per respingere le truppe regie che campeggiavano Parigi. În înezzo a quel trambusto alcune voci gittarono un motto di assaltare la Bastiglia, fortezza e prigione di Stato per tristi memorie famosa, la quale per essere collocata entro la città stessa, munita d'artiglierie e di presidio, appariva continua minaccia ai cittadini (14 luglio). Il popolo armato così alla presta s'affoliò a quella volta, si dispose tumultuariamente intorno alla fortezza, e peralcuni de'suoi intimò la resa al marchese de Launay, che la guardava con pochi Svizzeri mercenari e alcuni veterani.' Negata, si fu a battaglia: e quantunque sulle prime il popolo che combatteva alla scoperta toccasse gravi per-

dite, pure dopo qualche ora di pugna disperata costrinse il presidio ad aprirne le porte : e in quella prima furia il comandante, alcuni ufficiali e soldati furono trucidati dai più inveleniti, non valendo a salvarli gli sforzi di molti valenti cittadini. Quel funesto monumento fu in pochi giorni distrutto e raso alle fondamenta. L'assemblea mantenendosi stoicamente impassibile s'interpose tra il popolo furibondo e il re ingannato; ottenne che quello si ammansasse, che questi si mostrasse a Parigi per segno di riconciliazione, che richiamasse i ministri popolari, e procedesse nelle riforme coll'assemblea secondo il voto della nazione. Nella seduta del A agosto di quell'anno memorabile, furono aboliti tutti i privilegi, i diritti feudali spettanti al re, ai nobili, al clero, alle provincie, alle città. ai corpi morali. Luigi su salutato restguratore della liberta francese. - La rivoluzione apparve per un istante compiuta : ma ne la monarchia rinunciava in cuor suo a riconquistare l'antico assolutismo, nè i partigiani della rivoluzione stavansi più contenti alle conquiste già fatte. I sospetti ridestati e fomentati dal caso o dalla perfidia. da una parte e dall'altra, mutaronsi presto in aperta nimicizia, e la corte per la prima somministrò il pretesto di nuove turbolenze. Riannodavansi a Versailles le fila di un tentativo controrivoluzionario sotto gli auspicii di Maria Antonietta: e d'altra parte lo sciagurato Luigi non trovava in sè la forza di gittarsi risolutamente a questo od a quel partito, dolendogli dell'autorità perduta, trovandosi soverchiato e trascinato dal bollente spirito della regina, dai conforti de cortigiani, ma standosi in pari tempo in grave pensiero delle furie popolari, della guerra civile, ed ance della propria coscienza; conciossiachè gli paresse sleale ritorre per forza ciò che liberamente avea dato. Com' è delle deboli nature, lasciò fare e mal gliene colse. - L'arrivo a Versailles delle legioni più devote, e dei mercenari stranieri, l'accoglienza e le feste che ebbero dalla regina, e da'suoi partigiani, qualche mostra temeraria di sprezzo

all'assemblea ed alla nazione, le improntitudini, le sbraveggiare degli ufficiali e dei gentiluomini colà raccolti, indignarono l'assemblea che ne portò fagnanze al re (2 e 3 ottobre l. Ma quando le novelle ne giunsero a Parigi, i buoni furono delenti, gli agitatori attizzarono il fuoco, la popolaglia già affamata infelioni. Cinquantamila armati preceduti da più migliaia di donne mossero contro a Versailles senza scopo preciso (5 attobre); ma colà giunti, alcune bande più audaci e più feroci penetrarono nella notte entro lo stesse castello reale, uccisero alcune guardie; e forse avrebbero fatto mal governo della famiglia reale se non la difendeva con grave suo pericolo il marchese di Lafayette, al quale la fama acquistata nella guerra d'America, e l'ufficio di comandante dello milizie parigine davano molta autor ta presso il popolo. Ma il re fu costretto a condursi in Parigi, a porvi sua sedo, e sottomettersi alla volontà dell'assemblea. La quale intanto preseguiva l'opera sua, mutando la divisione del territorio francese da provincie in dipartimenti, affinchè la traccia degli antichi feudali ordinamenti disparisse; e con maggior arditezza dichiarava nazionali ed alienabili i beni del elero, che ricompensava con assegnamenti vitalizi, unico espediente per sopperire all'enorme descit delle finanze. D'a'lora in poi, com'era a prevedersi, il clero fa nemico irreconciliabile della rivoluzione, e dei principii che ne scaturivano. E clero e nobili rimpiangendo l'autorità, le ricchezze, i favori, i privilegi perduti, si preparavano a combatteria, quegli coll'autorità della parola, potentissimo argomento nelle campagne; questi cospirando nell'interno del reame o migrando oltro Reno; dove congiuntamente al minor fratello, del re conte d'Artois apparecchiarogo armi, e sollecitarono gli aiuti dei regnanti per ricondurre armala mano in Francia l'antice ordine di cose. - Nondimeno il 14 luglio 1790 fu in gran pempa nel campo di Marte promulgata la novella costituzione della Francia, che il re accettava e giurava; e per tal modo segnato il patto

che si disse della Federazione, a cui intervennero gl'inviati di tutti i dipartimenti della Francia. - Ma i sintomi della contro-rivoluzione nen venivano meno, e anzi si moltiplicaveno: il clero rifiutave di prestere il giuramento che la costituzione imponeva a quelli che avevano pubblice afficio, ed erano agli stipendi dello Stato; i nobili emigravano in folla, tranne pochi che stringevansi intorno alla regina. La quale co suoi favoriti non dissimulava l'odio. profondo che essa portava ai fautori sinceri della costituzione giudicandoli più potenti dei partigiani che volevano spingere le cose più oltre. Le fazioni quindi venivano man mano a disegnarsi esattamente; monarchici assoluti che intendevano ricondurre il passato; monarchici costituzionali che credevano la rivoluzione finita; repubblicani moltiformi che intendevano manifestamente a distruggere la monarchia. La perte dei costituzionali era per vere dire la più numerosa, e la più forte; e in fondo la costituzione non aveva solamente riformata la monarchia, ma l'aveva trasformata in una vera repubblica con un cape o magistrato supremo eraditario, al quale per altro aveva accordate larghe prerogative. La sostanza di quel reggimento era forse la più logica rispetto ai bisogni ed all'indole di quella nazione, ma incompatibile colle idep di quel tempo; dove agli uni imbevuti delle vecchie idee appariva una povera latva di monarchia, agli altri entusiasti delle novità fiosofiche sembrava ancora eccessiva e péricolosa tanta anterità e tanto argomento di potenza accumulati nelle mani di un sol uome.

Intento le brighe e le istanze del conte d'Artois, la paura che l'incendio della rivoluzione si propagasso oltre i confini della francia, i segreti ufficii del re, o piuttosto di Maria Antonietta, ed alcune, regioni particolari delle singole potenze, indussero molti Stati d'Europa a collegarsi secretamente contro la Francia. L'Austria, ossia l'imperatore Leopoldo II. v'entrò per amore della sorella, i suoi ministri per servire alla loro vecobia politica nemica di

Francia, e per desiderio di trovare forse qualche via di ingrandimento: l'Inghilterra per vendicarsi dei soccorsi portati alle colonie americane e per fertificare il suo primato marittimo indebolendo. la potenza che sola poteva contrastarglielo; la Prussia tutta militare per adoprarvi li suoi eserciti oziosi e far qualche conquista; i Circoli germanici. perchè offesi alcuni principi tedeschi per gli aboliti diritti feudali che tenevano nell' Alsezia, o piuttosto perche trascinati dai maggiori potenti di Germania, Austria e Prussia: la Russia per consumare l'iniquo riparto della Polonia ; dove si riserbaya la parte del leone. Vi si unirono il re di Svezia, Gustavo III, celebre per la rivoluzione che egli · medesimo operà in quel reame, spogliando i nobili dell'autorità che avevano usurpata, rendendo assoluta l'autorità regia, ma ponendo anche fine alla deplorabile anarchia che travagliava la Svezia, che per lui rifornè in fiore ed in potenza, dopo un lungo abbassamento: il re di Sardegna Vittorio Amedeo III stimoleto dall'Austria e illuso dalla speranza di allargare i suoi dominii dalla parte di Francia. A Worms ed a Coblentz i nobili francesi fuorusciti si ordinarono in corpi d'esercito sotto il comando del conte d'Artois, e del principe di Condè, Sciagurati e stolti ! perchè impugnando armi fratricide o disegnando di farsi compagni e guide agli stranieri per combattere la patria. abbandonarono il re e la monarchia ai loro nemici; e furono principale cagione che i sospetti in furie si mutassero, li provvedimenti di giusta difesa in atti di vendetta, e che nella fiera lotta che stava per ingaggiarsi non più si ascoltassero le voci della generosità e dell'umanità, ma ogni argomento anche feroce fosse a buon conto adoprato per salvare la Francia e la rivoluzione. - Il primo patto di quella lega che fu detta prima coalizione fu segneto a Mantova (20 Maggio 1791); e promisero il loro concorso il re di Spagna e gli Svizzeri. Luigi XVI, avute novelle di quel secreto accordo, dubitando delle mire ambiziose del fratello, nè standosi molto sicuro della rigorosa lealtà dei

collegati, non volle rimanersi aspettando gli eventi: ma tentò di foggire insieme colla sua famiglia colla scorta di pochi fidati, e segnatamente del generale Bouillé che comandava i presidii della Lorena. Per verità Luigi XVI in Parigi era guardato poco meno che come prigioniero dai costituzionali; i quali si pensavano di avere in lui uno statico, una guarentigia, e insieme un argomento di forza contro i partigiani o della controrivoluzione o della repubblica. Nella notte del 20 giugno, il re, la regina, il conte di Provenza fratello del re, e tutta la famiglia reale uscirono celatamente dal castello reale e da Parigi, e percorsero buon tratto della strada che li avvicinava ai presidii obbedienti al Bouillé, acceppando alla frontiera germanica. Ma per fatalità di casi il re su riconosciuto a Varennes: i magistrati ubbidendo al'a costituzione che vietava al capo dello Stato di uscire dal regno, e spaventati dal pericolo della guerra civile lo sostennero; e le milizie nazionali si apparecchiarono a respingere le forze di Bonillé che aveva spinto avanti alcuni cavalli per tentare un colpo disperato. Fra tanto in Parigi sparsasi la novella della fuga del re. stavansi per varie guise commossi gli animi dei cittadini: ma l'assemblea nazionale non venne meno ai suo ufficio, ed assunta provvisionalmente l'autorità esecutiva s'adoprò a calmare il popolo, a manienere la tranquillità nel regno; e con saggio e generoso consiglio fe mostra di supporre che il re fosse stato rapito dalla fazione nemica della Erancia e della libertà, e in nome delle leggi comandò a tutti gli ufficiali civili e militari del reame di opporsi a che quella riuscisse a trarle fuori dai confini. Ma già il re e la famiglia reale erano da Varennes ricondotti a Parigi dalle milizie nazionali: e a difenderli dagli oltraggi e dalle offese del popolo irritate che traeva in fulla dalle campagne e nelle città a quel passaggio, furono dall'assemblea deputati tre de' suoi membri, i quali felicemente riuscirono in quello spinoso ufficio. Il solo conte di Prevenza potè per altra guisa passare in Fiandra. Il re fu momen-

taneamente sospeso della sua autorità; ma gli sforzi dei costituzionali molto abilmente colorirono e scusarono il tentativo della fuga, e indussero l'assemblea a ripristinare il monarca nella sua dignità. Quellà specie di nuova riconciliazione non tolse che il prestigio monarchico fosse interamente distrutto; e stoltamente i costituzionali potevano argomentarsi che la corona ei mantenesse sul cape di uno sgraziato re provato da si dura umiliazione. Agitavansi in quel mezzo i partigiani della repubblica, e chie-devano altamente che il re fosse deposto : un assembramento numerosissimo, ma d'inermi, si formò nel campo di Marte per-soserivere quella richiesta. Ai magistrati parendo tosto sedizione quella manifestazione che a rigor di legge-la costituzione acconsentiva; fu promulgata la legge marziale; e il generale Lafavette, e il Bailly maire di Parigi comparvero nel campo a capo delle milizie nazionalí: nè alla prima intimazione disperdendosi il popolo, spiegata la bandiera rossa le milizie severo fuoce sugli ammutinati. Alcuni uccisero, più assai ferirono; e quasi ebbre del fume, del fuoco, del fracasso, quantunque da ogni parte gl'inermi si disperdessero, le milizie borghesi replicavano i colpi, e già puntavano le artiglierie sui fuggenti , quando lo stesso generale Lafayette precipitandosi alle bocche dei cannoni trattenne la furia di que' forsennati: Quel macello tolse la riputazione ai costituzionali.

Fra tanto l'imperatore Leopoldo e l'ederigo Guglielmo II, nipote del gran Federigo re di Prussia, col patto e cella dichiarazione di Pilnitz (27 lugllo) manifestamente annunciavano all'Europa essere toro vovantà d'invadere la Franchiper restituire gli antichi ordini della monarchia. Nulta di più acconcio per ridestare nei Francesi quel sentimento d'orgoglio nazionale, che è loro prima dote; e quantunque molti sospetassero che il re si fosse secretamente indettato cogli allesti, la qual cosa era vera pur troppo, nondimeno in sulle prime totte le fazioni ammudirono un tratto; unanimi nel pensiero di respingere l'intervento

straniero nelle cose della nazione. L'assemblea nazionale che fu detta ancora Costituente, ricevuto il nuovo giuramento del re restituito alla sua autorità, si sciolse nel 29 settembre (1791), dopo avere decretata un' amnistia per tutti i complici della fuga del re, e per i fatti che si riferivano alla rivoluzione. Subentro l'assemblea Legislativa (1 ott. 1891), che tosto si divise in parti o fazioni : di costituzionali puri o realisti, di repubblicani moderati che si dissero poi Girondini perchè contavano tra le loro file ed avevano per capi i deputati della Gironda (dipartimento di Bordeaux), di repubblicani o rivoluzionari estremi: Ciascuna faziono fuori dell'assemblea era sostenuta dai rispettivi clubs o circoli, convegni politici, ordinati colle stesso foggie dell'assemblea : dove si discateva , si perorava, si deliberava; dai molti diari o giornali, e periodici sorti dopo che la libertà della stampa era stata dalla costituzione consacrata. I realisti convenivano al circolo de' Foglianti, i repubblicani estremi a quello de Cordelieri, i repubblicani più temperati ni Glacobini (1): e questi ultimi poi cresciuti in grandissimo numero, e smesse le dottrine moderate, accolsero i novatori più avventati, propagarono la loro società per tutta la Francia, e vennero in tanta autorità e potenza da contrappesare quella delle assemblec. Ingrossandosi e facendosi sempre più minacciosi gli apprestamenti di guerra da parte della Prussia è dell'Austria, l'assemblea legislativa decretò che si provvedesse fortemente contro'i nobili forusciti che preparavansi a portare le armi contro la patria, e contro i re che offendevano l'indipendenza di una grande nazione. Luigi XVI sempre incerto infra il partito di resistere, e quello di ubbidiro alla volontà nazionale, sperando e in pari tempo dubitando della efficacia dei soccorsi stranieri, offeso dai

<sup>(1)</sup> Bizzarría di casi impose il nome di ordini religiosi ai ritrovi politici, perche si adunavano nel conventi e nelle chiese dei soppressi regolari.

modi de suoi fratelli più della monarchia che di lui curanti, e che alle corti degli alleati trattavano quasi in proprio nome, lui considerando come inetto a sopportare più oltre il peso della corona; piegandosi ora ai temerari e pericolosi suggerimenti della regina e de' suoi devoti, ora accostandosi agli avvisi più saggi, ma timidi, de' costituzionali; spaventato dalle intemperanze di tutte le fazioni, sopra ogni altra cosa temendo la guerra civile, stavasi presago del funesto destino che lo trascinava, senza trovare in sè stesso la forza di combatterlo. Dopo lungo tergiversare, costretto dalle manifestazioni minacciose dell'assemblea e dei circoli, dopo avere rifiutata e poi conceduta la sanzione regia ad alcuno de prevvedimenti presi contro i forusciti, rinviati e riammessi nel consiglio della corona i ministri girandini , nel 20 aprile 1792 propose all'assemblea di intimare la guerra a Francesco II re di Ungheria e di Bocmia, figlio dell'imperatore Leopoldo morto pochi mesì prima, al quale non era ancora conferita la dignità imperiale. E' pare strano come nulla avessero pur anco tentato contro la Francia i collegati di Mantova e di Pilnitz: ma oltre che la bisogna era più facile a dirsi, che ad operare, da una parte le irresolutezze di Luigi XVI e le proposte sue discordi dai disegni dei suoi fratelli, dall' altra l'avversione che provava il buon Leopoldo II a gettarsi in guerra, le difficoltà di assegnare a ciascuno Stato collegato i carichi e gli uffici, il sospetto reciproco, e sopra ogni altra cosa la stolta presunzione che bastasse la mostra delle smisurate forze degli alleati per soggiogare la Francia e domare la rivoluzione, furono cagione di quegli indugi, salute dei Francesi, perdizione della monarchia, E non poco scompiglio alla lega fu la morte di Gustavo III, assassinato per congiura dal nobile Ankastroem a vendetta degli ordini privilegiati offesi dalle riforme regie. Francesco II, meno facile di Leopoldo suo padre ai richiami del re e del governo francese, perchè sulle terre dell'Impero si tollerassero gli assembramenti armati dei nobili migrati.

rispose come principe che aspetta quell'opportunità per venire alle armi: onde con gioia universale fu accolta dalla Francia intera la dichiarazione di guerra contro antice nemico, che ritornava alle offese. - Ma le prime belliche mosse riuscireno avverse ai Francesi. Il generale Rochambeau campeggiava le frontiere di Flandra, il Lafayette guardava a quelle da Philippeville elle linee di Weissemburg, il Luckner a quelle del Reno. Alle Alpi non per anco minacciate, accennava il generale Montesquiou. Primo disegno era l'invadere il Belgio, provincia austriaca allora, facendosi gran caso dei mali umori che cola serpeggiavano e nell'intendimento di suscitarvi una insurrezione contro la dominazione d' Austria. Ma come le prime truppe di Francia ebbero oltrepassati i confini, ai primi scontri cogl'imperiali un timor panico sparso ad arte o per caso nelle file, le sbandò; alcuni corpi si gettarono a vergognosa fuga, altri ammutinarono e gridando al tradimento trucidarono i capi. I realisti puri, come s'intitolavano, non dissimularono la loro giola per que' rovesci; i buoni se ne dolsero ma non disperarono; i repubblicani invelegirono. L'assemblea saggia e zelante raddopp ò i provvedimenti per riparare a que' disordini, e far fronte al pericolo. If re, per lo contrario , trascinato da colpevoli speranze si gittò totalmente al partito dei soccorsi stranieri, s'intese secretamente cogli alleati, respinse gli aiuti sinceri che offerivano i costituzionali , e lo stesso generale Lafayette, ricusò la sanzione regia ai decreti dell'Assemblea, rinviò i ministri popolari e prese i nuovi tra i realisti. Il popolo risposo a quella sfida invadendo armata mano il palazzo regale delle Tuileries (20 giugno 1792).

Quella spaventosa giornata non rovesciò la monarchia, ma ne distrusse ogni forza. Il re fu minacciato, oltraggiato nelle sue stanze da una folla cibra e furibonda; stento lo zelo e l'eroica costanza di pochi devoti e di alcuni militi nazionali salvarono Luigi e la sua famiglia da maggiori offese. Luigi sopportò quella durissima prova col

coraggio e colla virtù di un eroe. Quel misere re nei momenti supremi delle calamità ritrovava la forza, che mancavagli sul trono. - Per allora non fu altro. Ma sul 14luglio le gravi povolle della guerra trassero i Girondini potentissimi nell'assemblea e sospettosi del re e della corte a proporce che si dichiarasse la patria in pericolo. Il partito solennemente approvato, tutti i cittadini etti a portare le armi furono descritti nella milizia nazionale mobile: intanto che sulle pubbliche piazzo scrivevansi i nomi dei volontari. Dovungue sventolavano bandiere coi puovi colori della nazione, bianco, rosso e turchino e le parole; eittadini, la patria è in pericolo. Fabbricavansi armi, apprestavansi munizioni, raccoglievansi offerte. L'entusiasmo de' Francesi ebbe nuova spinta, Il 25 luglio, il duca di Brunswick, capitano supremo negli eserciti austro-prussiani, pubblicò un famoso proclama in nome dell'imperatore e del re di Prussia. In quello dopo violenti rimproveri alla nazione francese, dichiarava entrare gli eserciti collegati nel reame non per tentar conquiste, ma per far cessare l'anarchia e restituire al re la dovuta autorità : esortava gli abitanti a mantenersi tranquilli, minacciava saeco e fuoco alle città e terre che ardissero resistere; minacciava di giustizia militare per reato di fellonia i membri dell'assemblea legislativa, i pubblici ufficiali se tosto il renon era-restituito alla sua autorità : dichiarava risponderebbero le milizie nazionali di quanti disordini avvenissero prima dell'arrivo del suo esercito; infine con linguaggio di barbaro protestava, rovinerebbe secondo i modi di guerra Parigi, se il re soffrisse in quell'intervallo il minimo oltraggio. - Quel frenetico manifesto, non saprem dire se più stolto, o inverecondo e totalmente contrario agli usi di guerra ed alla civiltà dei tempi, corse tutta la Francia; e diffuso in ogni canto riuscì all'effetto contrerio che ne speravano gli alleati. Un grido 'unanime d' indegnazione e di furore eccheggiò da un capo all'altro della Francia. I repubblicani estremi se ne giovarono a far ma-

nifesta la doppia fede del re, dalla regina e dai cortigiani trascinate non selo a pratiche liberticide, ma ad invocare la guerra degli stranieri contro il proprio regno per distruggere una costituzione due volte giurata .- E l'accusa pur troppo non era calunniosa, quantunque l'infelice re fosse anche più sciagurato che colpevole! --Gli agitatori deliberarono di ferire l'ultimo colpo. Il 10 agosto la campana a stormo ridestò pnovamente l'insurrezione in Parigi : numerose colonne di popolani munite di artiglierie investirono il castello delle Tuileries difeso intrepidamente da poche centinala di Svizzeri, da una mano di militi nazionali, e da un pugno di pochi gentiluomini rimusti in quello estremo fedeli a quella grande sventura. Le truppe d'ordinanza e i battaglioni della milizia che circondavano il castello e che avrebbero potuto disperdere gli aggressori, o fecer causa comune cogl'insorti, o si stettero inerti. La battaglia prestamente comineiò; g'i Svizzeri uscendo vigorosamente dal palazzo da prima respinsero le torme popolari; ma abbandonati a lero medesimi e presi tra due fuochi dovettero trincerarsi pel castello. E intanto Luigi, non ascoltando l'animoso consiglio della regina che lo scongiurava a combattere e morire piuttosto coll'armi in pugno, abborrendo sovra ogni altra cosa dall' effusione del sangue e dalla guerra civile, erasi indotto a cercare un asilo per sè e per la famiglia reale nell'assemblea; e l'ultimo suo comando fu ai suoi di cessare il fuoco. Ma già il palazzo era preso, saccheggiato, uccisi senza pietà i suoi difensori, tranne pochi avventurati che poterono fuggire o entrare nell'assemblea. L'umanità verso i vinti non fu mai la virtù della popolaglia francese in quel tempo. Un decreto fu portato dall'assemblea legislativa, che decretava sospeso il re, da prima, poi decaduto dalla regia autorità, e convocava una nuova assemblea che avesse facoltà di riordinare la nazione. Il magistrato municipale di Parigi, ossia la Comune, dove sedevano i più avventati della parte estrema, Danton,

Marat, Collot d'Herbois , Panis ecc., potentissimo per le meltitudini armate che a lui obbedivano, chiese o piuta tosto volle che il re fosse colla famiglia sostenuto, per essere poi processato e giudicato per crimine di tradimento verso la pazione. - Intanto i Prussiani s'innoltravano; il 24 agosto presero Longwy depo quattro giorni di bombardamento; ed assediarono Verdun (30 agosto). Lo scompiglio era grande in Parigi : temevasi degli alleati : più temevasi dei realisti e dei controricoluzionari : buccinavasi che da un momento all'altro dovesse 'scoppiare un movimento per restaurare il re, trucidare l'assemblea; stolte paure, quanto ai moti interni, ma a bello studio destate e fomentate per accrescere la confusione e condurre le cose a mal partito. Quel terribile tribuno, Danton, impetuoso, rotto ai vizii, ma d'incegno potente e di leroce ardimento, in quel supremo pericolo intravide la salute della patria e della rivoluzione in orribile partito? spaventare i realisti; avventurare la nazione in tale via che non avesse ritorne; per salvarla volersi andacia, audacia, e poi ancora audacia. - Tali fureno le sue parole all'assemblea esterrefatta: orride cose le seguirono. Pervenuta la novella dell' espagnazione di Verdun, fè decretare che tutti i cittadini abili a portare le armi stessero pronti a partire pel campo: e fra tanto in seno della Comene fo ordinato un regolare macello di tutti i prigionieri politici che stavano nelle carceri di Parigi. Quella spaventosa carnificina, fatta ancor più lugubre da un simulacro di giudizio sommario, fu compiuta alle porte delle prigioni (2 settembre) da peche centinaia di manigoldi, che si divisero indifferentemente gli ufficii di giudici e di carnellei e che furono condotti e diretti da capi escuri e pagati, si disse, dalla Comune. Le vittime furono di più centinala; alcuni gentiluomini e le reliquie degli Svizzeri presi e salvati il 10 agosto; alcuni nobili sospetti; alcuni preti che non aveano voluto prestare il giuramento; qualche servo fedele della famiglia reale; alcono anche imprigionato

per errore; più di tutti compianta l'infelice principessa di Lamballe, nel fiore della giovinezza e della beltà, solo rea dell'intimità che la legava alla regina. Mani pietose salvarono qualche vittima; gli stessi carnefici furono tocchi da alcuno più singolare infortunio: Danton medesimo, cui niun odio di persona moveva, ma sanguinaria vertigine, un'idea per così dire astratta, sottrasse per vari modi quelli di cui in tempo gli fu chiesta la vita. Quell'orrido sacrificio freddamente consumato tra lo stupore e l'inerzia della intera città trovò ammiratori! Fu detta terribile necessità! - Ah che simili necessità non esistono; nè la rivoluzione per trionfare abbisognava di esecrabili espedienti. che deturpano qualunque vittoria. - I macelli di settembre si rinnovarono spaventosamente nelle provincie; a Orléans, ad Avignone e in altri luoghi; mentre per le campagne le castella degli antichi signori erano date alle fiamme o saccheggiate da turbe di paesani furibondi. A distogliere gli animi dallo sbigottimento che inspiravano quelle furie, molto opportunamente occorsero i casi della guerra che combattevasi a poche giornate da Parigi. Il generale Dumouriez che fronteggiava gli alleati nella Sciampagna s'era argomentato di arrestarne i progressi alle foreste dell' Argonne, designate come le Termopili della Francia. Il suo esercito si componeva in gran parte di volontari che per la prima volta impugnavano le armi; e ścarseggiava specialmente d'ufficiali vecchi e sperimentati, perchè i nobili che già soli avevano grado nella milizia erano migrati oltre Reno, ed ora stavano nelle file degli Austro-Prussiani. Il nemico avendo circuite ed espugnate le strette dell'Argonne, accennava a Parigi; ma Dumouriez ostinavasi nel suo divisamento di non gettarsi in ritirata per coprire la capitale, ma di tener d'occhio le mosse dei collegati per costringerli a battaglia all'opportunità. E fortuna secondò quell'audace divisamento: perchè venuti a giornata presso il villaggio di Valmy (20 sett.) que'novelli soldati di Francia sostennero intrepidamente il gagliardo urto dell'oste austriaca e prussiana; e quantunque dopo lunga ed ostinata pugna la vittoria propriamente rimanesse indecisa, pure gli alleati si considerarono perdenti per non avere vinto, e i Francesi giustamente inorgoglirono del non essere stati battuti. Invero le condizioni dell'esercito nemico erano assai tristi; mancavano i viveri, trovavasi lontano e in pericolo d'essere tagliato fuori dalla sua base; e la discordia era tra i duci. segnatamente per cagione dei nobili francesi fuorusciti che avevano vantato facili trionfi, beffandosi degli eserciti della rivoluzione. Il duca di Brunswick aperse qu'alche pratica col generale Dumouriez; ma la nuova assemblea instaurata col nome di Convenzione nazionale appunto in quel giorno memorabile della battaglia di Valmy (20 settembre), rispose non discuterebbe alcun accordo col nemico finchè questo posasse sul suolo francese. Allora cominciò la ritirata dei collegati; i Francesi riacquistarono in breve le provincie perdute; poi riprendendo le offese, il generale Custine passò il Rene, il Montesquiou invase la Savoia, mentre il generale Anselme occupava il contado di Nizza per contenere le mosse dei Sardi che accennavano ingrossarsi sulle Alpi. Il 6 novembre di quello stesso anno lo stesso Dumouriez ottenne una grande vittoria sugli alleati a lemmapes (Fiandra): la prima coalizione era disfatta, la Francia per quella volta salvata.

Fra tanto in seno alla nuova assemblea la parte estrema che si disse della sinistra, e poi della Montagna, spalleggiata dal Comune di Parigi e dal club dei Giacobini, non paga di aver fatto decretare abolita in perpetuo la monarchia, dimandava il giudizio o più tosto la testa del re prigioniero. Opponevano i membri della dritta, realisti, occulti od antichi costituzionali, o propensi ad indulgenza, l'inviolabilità della persona del re consacrata dalla costituzione; affermavano sugli atti regii dovere rispondere i ministri: se pure il re avesse misfatto e meritata pena condegna, averla designata la costituzione, comminando la deposizione: es-

sere questa nel fatto stata applicata: aggiungevano essere feroce pensiero infierire sul caduto, gittarsi seme di guerra civile, attirare sulla Francia le ire di tutti i monarchi: per ultimo negavano alla Convenzione l'autorità di trasformarsi in magistrato giudiziario. Replicavano i promotori del processo: l'invielabilità regia riferirsi agli atti regii, cieè della corona, non agli atti privati del re; intendere altrimenti essere stoltizia; avere Luigi secretamente cospirato ed attentato alla costituzione, avere violato la fede, l'ufficio, il giuramento, avere chiamato gli stranieri contro la Francia: giustizia rigorosa richiedersi sempre, e più quando la patria versava in pericoli estremi: la guerra civile più facile, quando i faziosi potessero sperare di restaurare il re; ai monarchi che minacciavano la Francia, darebbe risposta la Francia, portando la libertà nei loro Stati. Alla quistione di competenza opponevano: rappresentare la Convenzione la nazione, comprendersi dunque in lei tutti i diritti inerenti alla nazionale sovranità. Molti e gravi argomenti furono dall'una parte e dall'altra messi avanti, e dibattuti; ma in fondo egnuno sentiva che la quistione si agitava su questo dilemma, se il supplizio di Luigi fosse o no opportuno al trienfo della rivoluzione. La paura di vedere risorgere la monarchia; il sospetto delle mene e dei tentativi degli antichi nobili, preti, e partigiani della corte; il pensiero di suggellare, quasi con patto di sangue, una irredimibile complicità con tutta la nazione, sì che la rivoluzione avesse a trionfare ad ogni-costo; per alcuni ancora il sentimento di un atto di rigorosa ma inesorabile giustizia contro l'uomo che aveva chiamato sulla Francia l'invasione straniera: e sovra ogni altra considerazione il funesto orgoglio di gettare questa sfida all'. Europa, e la paura che la clemenza apparisse pusillanimità, fecero che i più propendessero per credere opportuno quel sacrificio. - E qui noi ci asteniamo dai commenti: diciamo solamente che le usate declamazioni nulla significano, abbisognando riportarsi a quel tempo di febbrile commovi-

mento, dove gli spiriti preoccupati dai grandi pericoli sviavansi e si scostavano dalle leggi ordinarie. Alcuno di quel consesso fu forse spinto da feroce sentimento, da bassa vendetta : ma è folila supporre che ottocento eletti da ogni parte di Francia facessero tutti a un tempo tacere la voce della ginstizia, dell'umanità, della clemenza per abbandonarsi al miserabile slogo di una facile vendetta. -- Posto il partito del giudizio del re, i Girondini, quantunque non volessero la morte di Luigi, pure temendo di essere soverchiati dai Montagnardi, e di apparire meno caldi di loro agli occhi del volgo, unirono i loro suffragi e diedero causa vinta ai promotori del processo. Triste, e incueste concessione, espiata poi, come diremo. Luigi XVI non ricusò il giudizio, come già aveva fatto Carlo I Stuardo in Inghilterra. Già dicemmo che quest' uomo nella sventura era mutato in eroe di costanza, di mansuetudine e di tranquillità. Il Comune di Parigi allora prepotente anco sotto gli occhi della Convenzione, col pretesto di custodirlo, aggravava d'oltraggi e di duri trattamenti la cattività del re e della famiglia reale; ma non riusci ad umiliarlo. Comparve Luigi davanti alla Convenzione (11 dicembre 1792). Fu accusato e calunniato: vera sua colpa era l'avere sollecitati gli-aiuti stranieri, e cospirato per distruggere la costituzione due volte giurata; ma la sua mente. non il suo cuore, era colpevole; le celpe erano più d'altri che sue; nè i suoi nemici, nè i suoi giudici erano mondi per potere scegliargli la pietra. Udite le difese (chè valenti oratori gli prestarono quel pericoloso ufficio), fu posto il partito sul giudicarlo colpevole o no. Settecento membri presenti affermarono all'unanimità! Ma venendosi a deliberare sulla pena, i Girondini, che avrebbero voluto salvario, proposero l'appello al popolo; stolio temperamento, buono a destare la guerra civile, e ad abbassare la maestà della Convenzione; la quale arrogandosi a torto od a ragione ogni autorità suprema politica e giudiziaria, avrebbe mostrato o di non prestarvi fede non osando compiere il giudizio, o di non avere il coraggio d'assumere il peso del proprio giudicato. Respinto il temperamento, a non picciola maggioranza di suffragi fu decretata la pena di morte. Filippo già duca d'Orléans e principe del sangue, fattosi partigiano della rivoluzione per odio alla regina, per offese antiche, e fors' anco perchè sognava di essere quando che fosse preso a capo di un nuevo reggimento, sedeva nella Convenzione, e votò la morte del re. Ma quell'orribile suffragio, e il mutato nome in Eguaglianza, e le foggie democratiche cinicamente ostentate, e le basse servilità che usò ai capi-parte più avventati, non lo fecero salvo dai sospetti, e da una triste fine: Luigi XVI fu decapitato il 21 gennaio 1793 nella piazza dolla rivoluzione. Perì colla virtù di un martire : vittima espiatoria dei falli e dei delitti de' suoi antenati e de' suoi consiglieri, e della tristizia de' tempi-

. La morte del re fu segnale ad una seconda lega o coalizione tra quasi tutti gli Stati Europei, trappe gli Svizzeri, la Svezia, la Danimarca e la Turchia. Il territorio della repubblica francese fu invaso dalle frontiere del Belgio, del Reno, delle Alpi, e dei l'irenei : l'insurrezione realista scoppiò nei dipartimenti del mezzodì e di ponente; gli eserciti repubblicani erane dovunque battuti. Dumouriez perdeva la battaglia di Nerwinden; apriva pratiche secrete cogli Austriaci; caduto in sospetto; e citato a comparire a Parigi per dar conto di sè, si levava la maschera, tentava inutilmente corrompere la fede dell'esercito, che per ventura di Francia non volle ascoltario: e dopo avere scelleratamente fatti sostenere i commessarii della Convenzione, e averli dati in mano agli Austriaci, disperando di miglior fortuna passava all'inimico seguito da pochi ufficiali, e dai figli di Filippo d'Orléans. i quali eransi segnalati negli splendidi fatti di Valmy e di Jemmapea. Così in un sol gierno Dumouriez bruttò con perpetua infamia la gioria che aveva salvata la Francia: ben diverso dal Lafayette, che respinto dal re, e vonuto in odio ai repubblicani, nulla potendo, aveva abbandonato il suolo della patria come un proscritto. Gli alleati usarono con que' due, siccome ai loro meriti si conveniva. Lafayette, contro le leggi di guerra, fu tenuto prigione; nè alla propria fede volendo disdire langui in duro carcere a Olmütz, ma conservò sua fama anche presso i nemici. Dumeuriez ebbe festive accoglienze; ma quelle mal velerono il disprezzo che ispira il traditore della patria, e visse poi in oscuro ritiro nella Svizzera - R come se questi disastri non bastussero a porre in pericolo la fortuna di Francia, perfidi cittadini aprivano il porto e le mura di Tolone agl'Inglesi e Napoletani; Lione inalberava lo stendardo della rivolta: la Brettagna e la Vandea erano in flamme; il commercio era arenato, l'ero dai casi e dalla perfidia sottratto, nascosto, e in quella vece correva carta-moneta trafficata non per credito ma per paura; le derrate a prezzi esorbitanti: la carestia, la miseria universale, le lotte rabbiose tra le parti, i sospetti, il terrore, la confusione, il caos. La fazione de' Girondini, com'è dei partiti di mezzo, venuta incresciosa ai più, accusata di cospirare a scindere l'unità della nazione, e di velere surrogarvi-un ordinamento federale che comprendesse tutti i dipartimenti, ma che togliesse il nerbo al predominio di Parigi (il che era stolto in tanto pericolo della Francia), soverchiata dalla Montagna e stretta dai faziosi del Comune, fu vinta (31 maggio e 2 giugno 1793): i più illustri forono proscritti, alcuni salirono sul patibolo, Vergniaud, Sillery, Brissot, Ducos, Fauchet, Barbaroux, Carra ecc., altri fuggirono, si uccisero o morirono di stenti, Rolandi Petion, Valazè, Louvet ecc. I vincitori fieramente provvidero alla salute dello Stato. La Convenzione per mezzo delle Giunte (Comitati) di salute pubblica, di sicurezza generale, di sinanze ecc. ebbe nelle mani la potestà esecutiva non meno della legislativa. Contro gli eserciti stranieri decretò la leva in massa, mandò commissarii nei campi con pieni poteri; ai generali additò la vittoria o la scure; migliaia di artefici d'ogni maniera fureno adoprati a fabbricare armi: mancando moschetti, per la custodia delle città scusarono le picche; frugarono ne'sotterranei e nelle tombe per raccogliere salnitro ed apprestare le polveri. Nuove gittate di biglietti (assegnati) guarentiti sui beni della nazione, e aventi corso forzato provvidero al bisogno di danaro: pena la testa chi li rifiutasse: chi aveva oro era sespetto: allo smercio delle derrate per appagare il desiderio del volgo con fallace provvedimento fu fissato un maximum. Più bella provvisione dovuta al Cambon fu l'instituzione del gran libro del debito pubblico, che confuse ed eguagliò tutti i debiti dello Stato in un solo: ai creditori si pagherebbero gl'interessi sul capitale redimibile o no a piacimento dello Stato. Per ultimo contro ai pericoli interni, guerra e sterminio fu bandito contro i ribelli; e un tribunale di sangue, detto rivoluzionario, giudicherebbe con brevi forme, sul voto di giudici del fatto, gli accusati di lesa Nazione a diligenza di un pubblico accusatore. Per questi modi, legge ed argomento di salute fu il terrore, bandito dalla Convenzione, dalle giunte, dai commissarii, adoprato e diffuso colle armi e colla mannaia. In breve 'fu ripresa Lione, e condannata alla distruzione per essersi fatta ribelle alla repubblica (1), fu espugnata Tolone sugl' Inglesi, che fuggendo arsero il naviglio francese: e in pari tempo vennero gli Austro-Sardi respinti (ottobre 1793). - Nell'interno i supplizi moltiplicaronsi, la febbre della rivoluzione si mutò in frenesia, il sistema del terrore in feroce delirio: in Parigi un patibolo non bastò alle vittime d'ogni giorno: nelle provincie ad alcun commissario o proconsole la

<sup>(1)</sup> Fu decretato che Lione fosse distrutta, tranne le case dei poveri e gli ospizii, e che sul luogo s'elevarsse una colonna con questa leggenda: « Lione foce la guerra alla repubblica: Lione non e plia ». Fu ventura che la frenetica sentenza ricevesse solamente un principio di esecuzione; onde pochi anni dopo quella seconda città della Francia poli fracquistare l'antico spetendore.



scure parve infingardo strumento: supplirono artiglierie cariche a scaglia: e i gorghi del Rodano e della Loira. Seguirono i Girondini sul patibolo la sfortunata vedova di Luigi Maria Antonietta (1), Elisabetta innecentissima sorella del re. Filippo d'Orléans infamato dagli uni e dagli altri, il virtuoso Bailly già maire di Parigi, il venerando Malesherbes che aveva difeso il re; poi nobili, preti, che il più delle volte altro delitto non avevano se non di uscire da quegli ordini, generali timidi o mele avventurati, od ance vitteriosi ma disobbedienti, cittadini d'ogni condizione, vecchi, giovanetti, donne, fanciulle, scienziati, rappresentanti del popolo, ufficiali pubblici, uomini oscuri e sconosciuti. I terroristi non pure in accordo tra loro si avversavano a vicenda, divisi in esaltati seguaci di Hébert e di Chaumette; in moderati capitanati da Danton e da Desmoulins, ai quali pareva insenia abusare del terrore: e in una terza fazione che si potrebbe dire dei puritant o sistematici, potentissima perchè dominante nelle giunte o comitati, e perchè aveva per capi Massimiliano Robespierre vantate siccome incorruttibile, e però in grandissimo favore del popolo, Carnot che provvedeva alla guerra, di cui fu detto che organizzava la vittoria, Saint-Just giovine entusiasta ed austero, intrepido nei campi, audace nei consigli, ma novello Dracone, Couthon paralitico di corpo ma d'ingegno bollente, e molti altri (2). La parte dei de-

<sup>(1)</sup> in generale gil storici compiangono il destino di quella bella e ainnesa regina, fore-pitti d'apullo di Luigli XVI, tanto è l'impero che la bellezza, il essoe e Pardire esercitano sopra gii uomini. Ma secondo la logica della rivoluzione, se fu gitudicato colpevole il re di avere coprirato contro la salute della Francia, agli occhi del Francesi molto più colpevole doveva apparire Maria Antonietta, la quale fu la vera anima di tutti i amenggi trannati allora per rovescine la costituzione. — Del resto poi Maria Antonietta non fu giudicata dalla Convenzione, ma dal tribunale rivoluzionario.

<sup>(2)</sup> È singolare cosa il considerare come in questa età la maggiore parte degli uomini che furono a capo della rivoluzione, o che dalla rivoluzione uscirono e si segnalarono nel governare la nazione, o nel

licanti o Hebertisti, spalleggiata specialmente dal Comune, si segnalò per essersi adoprata a mutere riti, culto, fosgie. usi, costumanze, feste, come se il passato potesse cancellarsi dalle storie, dai monumenti, dalla memoria degli uomini: e perchè quelli erano giorni in cui sotto ogni rispetto si trascendeva; al culto cristiano che chiamavano fanatismo opposero questi l'ateismo più assoluto, quelli il culto della ragione e della libertà. L'éra; l'anno i mesi le settimane furono per nuova foggia riformate: l'éra nuova repubblicana datò dall'equinozio del settembre 1792, da quel giorno partirono i mesi di trenta giorni sotto altro nome, divisi in decadi (1), con cinque giorni sopra numero per compiere l'anno comune, sei ne' bisestili, consacrati alle feste nazionali. Pur quella smania, che ora ne pare frivola e puerile, porto alcun frutto: la divisione cioè decimale ne pesi e nelle misure, ragguagliata ad una misura fissa desunta da calcoli matematici ed astronomici. diffusa poi nell' Italia nostra; con quanto vantaggio della pubblica economia, ognuno sa - Parve ai Robespierriani più delle cose che dei nomi curanti, che le improntitudini degli Hebertisti arrecassero più nocumento che van-

condurne gli eserciti, furono giovanissimi. Nobespierre, Danton, Desmoullns, Vergniaud, Barbarioux, Conthon erano poco più che treatenni; Saind-Just non toccava i trent'anni; Marcean, Hoche, Kleber erano generali in capo all'età di 37 a 28 anni, Bonaparte aveva 28 anni quando prese il comando dell'armato d'Italia condusse la memorabile campagna del 1796-97, ed a 25 anni comandava l'artiglierta all'assedio di Tolone, che fu espugnato pèr opera sua. E tacciamo di tanti altri. Ela memorabile, lotte titanche!

(4) I nomi de mesi a partire dal 22 settembre esprimevano qualche particolarità della natura: vendemitaire, brimaire, frimaire, niróse, piaróse, ventóse, gernthad; fiordad, prariad, messidor, thermitor, fractidor. I cinque giorni (arono consacrati alle feste del gento, del lavoro, delle belle azioni, delle ricompense e dell'ophilone. Il sesto giorno negli ambiestilli era consacratia alcebrare la festa della ricotatione. I giorni s'initiolavano primidi, duodi, ecc. ecc., fino alla decade, giorno di ripposo.

taggio alla repubblica che essi intendevano fondare: e d'altra parte stavano in sospetto di quella moderazione a cui accennavano Danton e Desmoulins, o che nella cupa loro mente la giudicassero inopportuna e pericolosa, o che la riputassero simulata e ostentata per suscitare nuova fazione. Però macchinarono la rovina degli uni e degli altri : e tanto più agevolmente vi riuscirono, che gli uni e gli altri non erano netti di quelle colpe che più deturpano i capi-parte nelle lotte civili. Hebertisti e Dantonisti avevano voce di gente corrotta, di avere nell'azienda pubblica espilato, dilapidato, mercati uffizi pubblici, favori, e perfino supplizi : i Robespierriani per lo contrario erano in fama d'incorruttibili - Fondamento della repubblica deve essere la virtù, ripeteva Robespierre ; argomento per consolidarla è il terrore-Per quella via sanguinaria i Robespierriani. forti del favore dei Giacobini, si strinsero nel Comitato di salute pubblica e strapparono alla Convenzione una specie di dittatura, coll'aiuto della quale rovesciarono i loro avversarii. Hébert, Chaumette e i loro aderenti perdettero primi la vita sul patibolo; e poco appresso tra lo stupore e lo sbigottimento della folla vi salirono coi loro fautori quel famoso tribuno Danton, e il generoso Desmoulins, che pure avevano primi inaugurata la rivoluzione. Rimasero per alcun tempo padroni del campo i Robespierriani, i quali, senza scemar punto di quella sanguinosa dittatura, accennavano anzi a mantenerla, e a prolungaria. Al culto della Ragione, Robespierre volle sostituito quello dell'Essere supremo; ma il favore delle turbe, la naturale arroganza accresciuta dopo la rovina degli avversarii, la paura della morte sospesa sul capo di tutti, le vaghe e sinistre sue minaccie contro i superstiti nemici della rivoluzione, le nefendità di alcuni suoi aderenti, furie sempre sitibonde di sangue, affrettarono il suo 'destino. Una spregevole lega di dantonisti, di antichi costituzionali, di terroristi invidiosi o infastiditi dell' aura che circondava quell'uomo, cui si congiunsero nuovi

faccendieri, e uomini sinceri stanchi di quel governo di sangue, rovesciò Robespierre e la sua fazione dall'8 al 10 termidero 1794 (26 luglio). I Robespierriani salirono a loro volta sul palco, imperterriti e calmi come già i Girondini, e i Dantonisti. Fu detto che la rivoluzione come Saturno divorava i suoi figli: ma i figli della rivoluzione affrontavano la morte sul campo e sul patibolo con eguale intropidezza. L'avvenimento dell' 8 termidoro segnò il punto massimo del moto progressivo della rivoluzione: esso-salvò molte vittime, ma i termidoriani come s'intitolarono i vincitori, incominciando una nuova fase, spinsero la cosa pubblica sopra una via di riazione, che coudusse più tardi alla militare dittatura. Mutate le cose, il nome di terrorista fu segnale di proscriziono come già quello di girondino e di moderato; continuarono i supplizi, per vendetta di parte, contro i fautori della fazione vinta. Ne presero baldanza i nemiei della rivoluzione; e dentro Parigi medesimo tentarono una insurrezione, e la tentarono i democrati. La Convenzione vinse gli uni e gli altri (pratile e vendemmiaio (an. III. 1798); e colla eostituzione dell'anno III (brumale) tentò di fondare una repubblica moderata. Sciegliendosi dopo tre anni di esercizio dell'autorità sovrana, essa lasciava dietro di sè la gioria di avere salvata la patria dall'invasione straniera. ma insieme lo Stato in difficili condizioni: imperciocche gli eserciti erano sprovveduti del necessario, la marina quasi per metà distrutta, e perduta, il tesoro vuoto, il debito pubblico immenso, la carta monetata (assignats) scaduta a vilissimo prezzo - La nuova repubblica instauravasi per due assemblee legislative dei cinquecente, e degli anziani, e per una Giunta di governo, alla quale col nome di Direttorio composto di cinque membri incombeva l'autorità esecutiva. Riaccendevasi in quello la guerra civile nella Vandea; le armate francesi sul Reno erano battute e costrette a indietreggiare : ritraevansi lentamente quelle penetrate in Italia lungo la marina del

mar ligure : e il generale francese Pichegru, dopo essersi coperto di gloria nella campagna di Fiandra, allora metteva in pericolo la repubblica aprendo funeste pratiche coi nemici. I direttori, Barras, Letourneur, Laréveillére-Lepeaux , Rewbell e Carnot appartenevano, tranne l'ultimo, alla parte dei moderati, o dei termidoriani; ma seppero in sulle prime con mano ferma adoprarsi a restaurare e rafforzare il nuovo edificio scesso e maltrattato da tante tempeste. Il giovine generale Hoche, prode, umano, modesto, vinse e pacificò la Vandea. Jourdan e Moreau guardarono il Reno, con varia fortuna combattendo in quelle regioni: e più avventurato e più illustre di tutti il giovine Napoleone Bonaparte già segnalato per la presa di Tolone e per varie fazioni in Italia, non che per avere sconfitto gl'insorgenti controrivoluzionarii nella giornata di vendemmiale 1795 in Parigi, preposto al governo dell'esercito d'Italia incominciò quella serie di trionfi che in breve to condussero ad altissima fortuna.

La rivoluzione francese, prescindendo dalle cause più recondite e metafisiche, fu una logica conseguenza del corrompimento della monarchia, e del trascendere dell'autorità regia al più sfrenato arbitrio. La filosofia del secolo XVIII. continuatrice dell'opera della riforma, spianò il terreno della lotte; la guerra d'America destò l'entusiasmo: le necessità materiali della nazione affrettarono lo scoppio, e somministrarono l'opportunità. Luigi XVI non poteva arrestarla; non seppe dirigerla, nè secondarla, non vi prestò fede e non ne conobbe la forza se non quando il vortice irresistibilmente lo trascinava. Allora volle aggrapparsi al soccorso straniero, e peggiorò sua causa. La vecchia Europa avrebbe ben potuto soffocare sotto il peso di miriadi di baionette l'incendio della rivoluzione, se invece di temporeggiare, si fosse prontamente levata in arme, ed avesse invasa la Francia, o se con unanime accordo avesse spinto a quella impresa i monarchi. Ma in ogni modo il trionfo sarebbe stato di poca durata; imperciocchè il principio, che informava la rivoluzione francese, erasi già impadronito delle menti dei pensatori tutti; e un po' prima un po' dopo si sarebbe immancabilmente diffuso anco nelle moltitudini, nè forza d'armi alla lunga avrebbe tolto che quello fosse bandito, e propugnato. Quanti mali, quanti delitti, quanti strazi avrebbero all' umanità evitati que'regnanti d'allora, se acconciandosi alle necessità de'tempi, riconoscendo l'inevitabile legge del progresso e dell'incivilimento, avessero alle nazioni resi i loro diritti, cessando di considerarle come loro patrimonio! Nè la voce dei filosofi aveva mancato di ammonirli: nè a popoli da lunga pezza usati a obbedienza, o più tosto a servitù, occorrevano molte concessioni, per averli sommessi e bene affetti. Un falso orgoglio, la voluttà dell'assoluto comando, la falsa idea della autorità loro, radicata da una serie di casi e di anni li fece persistere in funesto consiglio, ed abbracciare il peggiore partito.

Nè però scuseremo od-attenueremo le colpe della rivoluzione, la quale versò torrenti di sangue, non fu generosa coi vinti, ma spietata, e talvolta uscì dai confini che la giustizia e la morale impongono ad ogni lotta. Diremo solo che i fautori del dispotismo non hanno ragione di levar la voce, come è loro costumanza, per esclamare contro gli eccessi della rivoluzione francese. Numerino, se fia possibile, le vittime di tutte le tiraunidi antiche e moderne, sommino quelle della intolleranza religiosa; e senza pure uscire di Francia, senza tampoco risalire a molti secoli addietro, rammentino le stragi degli ugonotti ad Amboise, quella di S. Bartolomeo, le dragonate di Luigi XIV: contino le teste di tanti gentili uomini immolati alla sospettosa politica degli ultimi re, e dei loro ministri; si raffigurino negli orridi loro particolari i supplizi de'regicidi, e lasciando di contendere de' principii, ma pur solo ammettendo la ragione di Stato, vedano sinceramente se i terroristi della riveluzione superarono in

barbarie i loro predecessori! E quanto alle furie della popolaglia; ahi: che pur troppo ella è tale in tutta le tale a età e in tutta i reggimenti: e la società che la calca senza curarsi di ammansarla, di educarla, e di elevarla, la vedrà ferocemente applaudire allo strazio de' cristiani nei circo, accorrere festosa a contemplare il supplizio del malfattore, come i roghi del S. Uffizio, o il martirio di un grande cittadino, salutare con diversa voce ma colla stessa ebbrezza la testa coronata che si atteggia a comando, o quella medesima che rotola sotto la mannaia.



## CAPO XVII.

## L'ITALIA E LA RIVOLUZIONE FRANCESE.

( Pall'anno 4792 al 484% ).

Si è la partecipazione del maggior numero, non già il nome di repubblico, piutusso che quello di monarchia, che costituisce la libertà si è sopra tutto il regno delle leggi, la pubblicità nella amministrazione en el tribunali, l'equalità del diritti, la soppressione degl'inceppalmenti al pensiero, all'istruzione, alla religione.

SISMONDI, St. della libertà in Italia, Cap. XVI.

Gadde in un momento quell'uomo di cui niuno portà mai sperare di nascere più grande per facoltà naturali militari ed anche politiche; cadde per l'error solo di non aver fondata la sua potenza addentro sulla libertà, all'infuori sull'indipendenza delle nasioni; cloè dentro e fuori sull'amore interessato del popoli.

Balbo, Sommario della St. d'Italia, L. VII, 15.

## \$ 1.

## Le guerre dei Francesi in Italia sino al Trattato di Campoformio.

Fin dai primordii la grande rivoluzione francese aveva destato lo stupore e la maraviglia per tutta Europs; e ele molitudini, da tempo immemorabile usate a servità, stavano più sbigottite che speranzose di quell'incendio, non è a dire come le classi più intelligenti, segnatamente la borghesia la quale trovavasi quasi per tutto il continente offesa dalle prerogative dei nobili, non si fossero per vario modo commosse, secondo la ragione de' luoghi, dell' indole, degli ordinamenti, che possedevano. Se non che trascorrendo la lotta in Francia dai principii alle passioni, e la resistenza degli uni rinfocolando la esorbitanza degli altri, gli spaventosi avvenimenti che bruttarono quella gigantesca riscossa della umanità contro la tirannide potentemente reagirono sugli animi dei popoli che alla Francia guardavano : onde nel più de'luoghi alla meraviglia sottentrava nel volgo lo spavento, alla speranza l'orrore, e l'indignazione. Nè i modi adoprati dai Francesi nelle provincie Fiamminghe e Vallone, che invasero sull'aprirsi della guerra , alle quali apportavano secondo le loro parole la libertà, poco ebber parte a confermare le genti nel concetto che i Francesi intendessero a distruggere ogni ordine civile, religioso e politico, e si studiassero diffondere per ogni parte una feroce anarchia. Queste credenze fomentavano per ogni argomento i Governi; i quali non ignorando come l'autorità loro dalla usurpazione e dalla violenza derivata sulla lunga consuetudine, e sulla ignoranza de loro soggetti particolarmente riposasse, non senza ragione temevano che lo spettacolo di una nazione la quale spezza le sue catene invogliasse anche le altre ad imitarne l'esempio: tanto più che da due secoli, ma specialmente in quest'ultimo, le dottrine filosofiche eransi straordinariamente diffuse; e l'audacia de' pensatori era pervenuta a scrutare scopertamente nei principi la ragione della loro autorità, e il come l'esercitassero, accennando a scuotere il giogo della sovranità politica come avevano spezzato quello della sovranità religiosa. Però a combattere questo pericolo, e a porre ostacolo a tali tendenze valevansi i governi particolarmente del clero: il quale dovunque mostravasi naturalmente nemico acerrimo di que'rivolgimenti: l'alto clero perchè intravedeva la certezza di essere spogliato della autorità e delle ricchezze accumulate; il basso clero perchè generalmente ignorante, ed allevato all'abbiettezza.

Tali a un dipresso erano le condizioni degli animi anco in Italia, almeno per rispetto alle popolazioni degli Stati di Sardegna, della repubblica veneta e di Toscana : colà l'affetto tradizionale alla dinastia reguante, e il mite governo, costà l'indole piacevole aliena per consuetudine e per educazione dai pensieri politici, la vita materiale facile e tutelata, qua infine le sapienti riforme di Leopoldo la gentilezza ed anco la mollezza del costume non favorivano le idee di rivoluzione. Qualche fautore avevano quelle novità nella Lombardia, non tanto per odio alla signoria austriaca, la quale allora comunque straniera segualavasi per tolleranza e per buoni ordini, ma piuttosto perchè di studiosi, di dotti, di filosofi, e di pensatorì aveavi dovizia; qualcuno per la stessa ragione nei Ducati, e per dispregio di quei gretti e meschini governi; molti più negli Stati Romani, come il portava la pessima natura del reggimento; tanto che Pio VI, senno politico o paura il movesse, si provò in sulle prime non a combattere le nuove dottrine, ma a conciliarle coi canoni della religione, e del principato; ed uno Spedalleri, uomo di molto ingegno, scrisse per sua commessione, e pubblicò uno scritto Dei diritti dell' uomo; nel quale la sovranità della società delle nazioni è riconosciuta , il dispotismo condannato come abuso di governo, e persino ammesso nella nazione il diritto di riformare lo Stato, quando sia volto a tirannide. Ma in Napoli la rivoluzione aveva grannumero di ferventi ammiratori; i più attendendo ansiosamente che il destro si offrisse di seguirne l'esempio. Ordini di reggimento più malvagi che cattivi, principe fino allora spregevole (più tardi seppe farsi esecrando), ministri concussionari da una parte; dall'altra indole bollente. ingegni vivacissimi, ira compressa di un giogo vituperoso così facevano che le classi medie per poco erano tutte desiderose di novità.

Vari però erano gl'intendimenti dei governi italiani. Le repubbliche di Venezia e di Genova, non che il granduca Italia popolare, Vol. III.

di Toscana, ed il pontefice tenevano interamente, forse per diversa ragione, pel partito della neutralità assoluta e rigorosa: e in questa sentenza convenivano i due minori duchi di Parma e di Modena, quantunque assai poco contassero, e per la picciolezza del dominio, e per la geografica condizione di quello. Propendeva al partito di unirsi alle Potenze deliberate di combattere la rivoluzione il re di Napoli per i vincoli di sangue che lo legavano si reali di Francia, fatti più stretti da che la regina Carolina di Napoli era sorella dell'infelice Maria Antonietta di Francia, entrambe figliuole di Maria Teresa. Alla pietà ed all'ira, che ai reali di Napoli ispiravano i pericoli e le offese patite dai congiunti, aggiugnevasi l'odio profondo contro i nemici della monarchia assoluta e la paura grandissima che ai sudditi venisse a noia la regia autorità. La dappocaggine di Ferdinando contrappesava l'indole altera ed ardente di Carolina. Ma chi più ardeva di prender parte alla lotta tra la monarchia e la rivoluzione era il re di Sardegna, il quale agli affetti di principe e di congiunto aggiugneva una sinaniosa brama di segnalarsi come guerriero.

Appena dichiarata la guerra tra la Francia e l' Austria (1792), il governo franceso, regnante ancora di nome Luigi XVI, aveva fatto proposte oneste a Vittorio Amedeo, com'egli altri governi italiani, per averne la neutralità o l'alleanza. Ma il ro di Sardegna, anco perchè istigato dai nobili fuorusciti francesi, e segnatamente dal conte Artosi fratello di Luigi XVI, e spinto dalla paura che le dottrine della rivoluzione penetrassero ne' suoi Stati, acerbamente aveva respinto quelle pratiche, e persistito nel proposito di accogliere e proteggere i fuorusciti francesi, e di gettarsi alla prima opportunità nella lotta.

Per tanto il governo franceso indugiava a rompere la

Per tanto il governo francese indugiava a rompere la guerra: ma avendo re Vittorio Amedeo III, tra per la paura delle armi imperiuli che s'accostavano, tra per sospetto della propaganda rivoluzionaria, villanamente re-

31 12

spinto l'inviato francese Semonville, cui non permise di oltrepassare Alessandria (settembre 1792); la Convenzione francese, allora instaurata dopo la rovina del 10 agosto, decretò la guerra contro la Sardegna. Subito dopo il generale Montesquiou entrò in Savoia, mentre d'altra parte il generale Anselme invadeva la contea di Nizza; e nell'una e nell'altra provincia la furia francese prevalendo alle timide difese, e ai tardi movimenti dei regii, in brev' ora Chambery, Samparelliano, le castella di Bellosguardo di Aspromonte, e poco appresso Aix, Annecy, Bonneville. Thonon caddero in mano dei Francesi, mentre Anselme s' impadroniva di Nizza, Villafranca, e Montalbano. Il naviglio francese governato dall'ammiraglio Truguet comparve avanti ad Oneglia che spettava al re; ed accolti i suoi parlamentarii ad archibugiate, furiosamente la bombardava. Montesquiou fra tanto, cacciando avanti a sò lo reliquie dei presidii regii sgominati, spingevasi fin presso ai passi del Moncenisio, e del piccolo S. Bernardo, mentre Anselme accompava al colle di Tenda. I confini naturali d'Italia stavano per essere nuovamente violati, quando la seconda lega strettasi in Europa dopo il supplizio di Luigi XVI venne un tratto a mutare le sorti dei collegati - Vi si accostarono il re di Napoli ed il pontefice: ma non ostante le brighe e le minacce dell'imperatore, Venezia persistette in quel partito della neutralità disarmata, ultima cagione se non della caduta, certamente della vergognosa caduta: e vi persistette Genova.

L'esercito austro-sardo in Italia governato dal generalo austriaco Davins, giovandosi opportunamente della sollevazione regia della Vandea, e dell'insurrazione di alcune provincie del inezzodi della Francia, e delle città di Lione e di Marsiglia, suscitata da una fazione di repubblicani avversa alla parte che dominava in Parigi, ma occultamente menata e siruttata dai partigiani della monarchia, respinti il Francesi dai passi delle Alpi e dalla Savoia orientale, stringevasi loro addosso e minacciava Chamberv. accen-

pando a penetrare nel Delfinato per ispalleggiare la ribelle Lione già stretta d'assedio dall'esercito parigino. E intanto per l'autorità di Paoli ritornato dall'Inghilterra, erasi sollevata la Corsica, dove da qualche tempo occulti agenti delle potenze nemiche di Francia, e segnatamente della inglese, che all'acquisto dell'isola agognava, profondevano oro e maneggiavansi per ridestare nell'isola le male soffocate ire. Cacciati i presidii francesi, ed accolti gl'Inglesi la Corsica non tornò libera ma mutò servaggio, mal velato per una larva di costituzione che Paoli abborraceiò col ministro di Giorgio III re della Gran Brettagna, e coll'ammiraglio Elliot; e che una dieta o congresso generale convocato a Corte senza deliberare accettava. Dall'isola movevano le navi inglesi ad infestare le terre tenute dai Francesi nella riviera di ponente, e a catturarne i navigli; e pirateggiando offendevano la stessa repubblica genovese, invano invocante la proclamata neutralità.

A male volgevano allora le cose di Francia: e già l'ammiraglio Truguet che aveva assaltato colle sue navi Cagliari in Sardegna, e l'aveva bombardata, ma n'era poi stato respinto, aveva dovuto ricoverarsi colla flotta in Tolone: la quale per tradimento d'alcuni sciagurati era venuta poco dopo nelle mani degli Anglo-Napoletani che la bloccavano. E sulle Alpi marittime gli Austro-Sardi vincevane ancora una bella fazione al colle di Rans: quando l'instabile fortuna, o piuttosto la pertinace ed animosa costanza dei reggitori della Francia valse a mutarne improvvisamente le sorti. Ond'è che sul finire di quel terribile anno 1793, gli eserciti repubblicani sottomessa Lione, riprendevano Tolone (donde partendo gl'Inglesi arsero la più gran parte del naviglio francese, abbandonando la sciagurata città e i loro partigiani alla vendetta dei repubblicani); e respingevano dal territorio francese gl'invasori - Magnifica e non mai abbastanza celebrata difesa nazionale, la quale ricompra molti errori e molti delitti. - L'anno appresso (1794) un nuovo trattato (23 maggio, Valenciennes) tra Austria e Sardegna stringeva i vincoli e le guarentigie di quella alleanza; che fu ventura gli avvenimenti mandassero in lumo, avvegnachè l'Austria avesse destramente condotto la casa di Savoia a rinunziare ad ogni ingrandimento in Italia per estendersi in Francia sulle conquiste che ormai tenevansi per sicure. Le vittorie ed i progressi dei Francesi mutarono il partito. Tornati alle offese avanzavansi in Savoia, più avanzavansi da Nizza per l'Alpi marittime, la riviera di ponente, e l'Appennino, nulla curanti della neutralità di Genova. Presero Oneglia unico punto della riviera che tenesse ancora il re, tagliato fuori perciò dai soccorsi inglesi; prendevano Saorgio, il colle di Tenda, Loano, e penetravano del pari in Piemonte dall' Argentiera e dal Cenisio, fermandosi davanti al forte della Brunetta che non osarono investire. Al 21 settembre i repubblicani capitanati dai Dumorbion, Massena, Laharpe, e dal Bonaparte generale d'artiglieria, vinsero una sanguinesa fazione a Dego sugli austriaci del Wallis superiori in forze: e per quell'anno non fu altro avvenimento d'importanza, se non gl'intrighi e le minaccie delle parti belligeranti a Genova ed a, Venezia per dissuadere que' reggimenti dalla loro neutralità. Nel 1795 succeduto alla Convenzione il Direttorio, Toscana, Prussia, Olanda, e Spagna fecere successivamente la pace con Francia; perdurando nella guerra · Austria, l'Imperio, Sardegna e l'Inghilterra. Kellerman, Massena, generali. Scherer generalissimo di Francia continuarono le ostilità sui gioghi della riviera di ponente contro ai confederati comandati in capo dal Devins, e dai generali Colli e Wallis. Vinsero i repubblicani a Loano 23, 24 novembre, ma non progredirono più avanti. Ma l'anno veguente (1796) succeduto a Scherer Bonaparte, a Devins Beaulieu, la guerra si fe'grossa, e mutaronsi non pure le sorti dell'Italia ma dell'intiera Europa.

Il giovine Bonaparte (aveva 26 anni), posto a capo di un esercito di appena 30 mila uomini privi di tutto, si gettò arditamente per la valle di Savona (26 marzo 1796) avendo a fronte sull'Appennino 90 mila austro-sardi sotto Argentau, Colli e Beaulieu. A Montenotte (11 aprile) rovesciava il centro e penetrava nel Piemente a Dego (12); a Millesimo (14) tagliava in due i Piemontesi e gli Austriaci; a Mondovi (22) sconfiggeva interamente i primi : cosicchè il re di Sardegna si affrettava a concludere l'armistizio di Cherasco (28) segulto dalla pace di Parigi (18 maggio), per la quale cedeva a Francia Nizza e la Savoia, lasciava occupare Alessandria, e si obbligava a smantellare le fortificazioni di Susa, e quella famosa e mirabile Brunetta ancora vergine di assalti. E vi ha chi loda la perduranza di casa Savoia in questa guerra, dove unica comparve degli Stati italiani. unica guerreggiò seriamente; e ne trae argomento di biasimarla per avere chiesta tregua, e trista pare accettata. Non corrre per noi la lode, conciossische guerreggiasse non centro lo straniero per l'Italia, ma per assodare Austria in Italia, e forse indebolirvi se stessa (trattato di Valenciennes); e grave ne pare il biasimo, dacchò la vittoria di Bonaparte, e l'essere separato l'esercito sardo e tagliato fuori dagli alleati, e stretto tra Francia e un esercito vittorioso, l'aveva posto nell' impossibilità di proseguire la resistenza. Comunque fosse, Bonaparte si rivolse contro Austria. Passò il Po a Piacenza, (7 maggio) e il duca di Parma spaventato chiese e ottenne una tregua pagando grossa taglia di guerra; il 9 varcò l' Adda, entrò in Milano (15), padrone di tutta la Lombardia austriaca.

. Nè qui arrestavasi, ma spoco curandosi della neutralità di Venezia, passò l'Oglio, vinse gli Austriaci al Borghetto (28 maggio), di ricacciava sull'Adige; ed investiva Mantova (3 giugno). Di là con arapida mossa gittavasi altraverso il ducato di Modena (19) Bologna, Tesána (26), costringendo a tregua e a riscatti l'Estense, il Granduca e il Papa, e munendo Livorno contro gl'Inglesi. Intanto l'austriaco duce Wurmser scendeva dal Tirolo e gli veniva addosso; chè il generale della repubblica con audace

consiglio abbandonato l'assedio, affrontavalo, lo vinceva a Lonato e a Castiglione (5 e 5 agosto), lo rigettava sulle Alpi, e riprendeva il blocco. Poi ritornò su lui che rifatto riveniva all'assalto, e presa l'offensiva con mirabile mossalo ridusse a gettarsi in Mantova (13 settembre), e strinse più rigorosamente la piazza. Il generale Alvinzi scendeva in questo dal Friuli con un terzo esercito di 50 mila uomini, ma non fu più felice di Wurmser e di Beaulieu. Ben dapprima respinse i Francesi dalla Piave all' Adige, ma Bonaparte abbandonato una terza volta l'assedio, varcando e girando a mancina dell'Adige, investi furiosamente il fianco d'Albinzi, e lo sconfisse ad Arcele (17. novembre). Tutto questo mentre compievansi le campagne di Germania con vario successo, inchinando sullo scorcio del 96 la fortuna per l'arciduca Carlo generalissimo d'Austria, che obbligava Moreau, già padrone della Baviera, a ritrarsi sul Reno. Ed ecco tosto all'aprirsi del 1797 due eserciti austriaci scendere ancora dalle Alpi sotto Provera e Alvinzi. Bonaparte vinceva Alvinzi a Rivoli (14 gennaio) sull'alto Adige: vinceva Provera giunto presso Mantova, e vi ricacciava Wurmser, che per una sortita aveva tentato congiungersi a Provers (Favorita, 16 gennaio). Mantova dovette capitolare: Allora Bonaparte aveva già fermato pace con Parma e Napoli, e trasformato il ducato di Modena, Bologna e Ferrara, provincie insorte e disposte più che alcun'altra a novità, in repubblica Cispadana (16 ottobré); e mosse contro il Papa che averasegnato un armistizio alle prime vittorie di Bonaparte contro Beaulieu, e che l'aveva infranto all'arrivo di Wurmser. Questi dovette abbandonare pel trattato di Tolentino (19 febbraio) Bologna, Ferrara, le legazioni tutte, Avignone, e pagare 50 milioni. In questo la Corsica malmenata dagl'Inglesi ritornava all' obbedienza di Francia.

Adesso al generale di Francia non rimaneva più a fronte che l'arciduca Carlo, suprema speranza d'Austria, ammirabile nella sua costanza. Mossero i Francesi in tre corpi, Joubert dal Tirolo, Massena dalla Ponteba, Bonaparte dal Tagliamento. Gli Austriaci gettati alle Alpi erano vinti al Tagliamento (16 marzo), all' Isonzo (19). I Francesi inoltrando trovavansi sulle Alpi a Klagenfurth; quando le popolazioni del Veneto si sollevarono alle spalle, consenziente o tollerante il putrido governo della repubblica, la quale non sapeva nè resistere, nè cedere alla grossa fortuna. Le intemperanze dei generali, l'insolenza della soldatesca francese provocavano lo scoppio di quella mina da lunga mano preparata dall'oro dell'Austria, dalle sorde mene dei patrizi veneziani, e dal clero, che predicava i Francesi essere nemici giurati d'ogni religione e poco meno che vomitati dall'inferno. Il 17 aprile, lunedi di Pasqua, anniversario dei Vespri Siciliani, Verona ebbe suoi terribili vespri; i Francesi furono trucidati dalla popolazione furente persino negli ospedali. Bonaparte udito l'atroca caso, meditando tremenda vendetta, si affrettava a stringere l'Austria ad un armistizio. L'offrì a Klagenfurth; rifiutato, penetrò avanti combattendo e vincendo fino a Leoben. Là fu accettato; trattossi cinque di, e si fu a un punto di rompere le pretiche; finchè il giorno 18 fermaronsi i preliminari. Austria cedeva i Paesi Bassi alla Francia, e il ducato di Milano perchè si riordinasse una repubblica indipendente, fattagli facoltà di indennizzarsi in Germania sui principati ecclesiastici dell'Impero, col carico di compensare il duca di Modena col Brisgaw: nei patti segreti Francia prometteva all' imperatore l'Istria, Dalmazia, Bergamo, Brescia e la miglior parte delle terre venete: patto iniquo, perchè se è lecito e generoso rendere la libertà ad uno Stato, è sempre turpe scelleratezza il venderlo; patto impolitico, perchè Francia trascurando di farsi un potente elleato, riapriva all'Austria la via di allargarsi in Italia. Ma la colpa di questa bruttura, e della durezza di Bonaparte e del Direttorio non getteremo unicamente sopra i Francesi. Pur troppo gli ultimi atti dei padroni di Venezia, checchè ne abbia detto l'illustre Carlo

Botta per iscusarneli, non furono solamente codardi, chè le perfidie, le provocazioni furono da ambe le parti. Ma ad ogni modo, la vendetta del generale Bonaparte non fu solamente spietata ma ribalda; e il minor male che da lui toccarono i Veneziani furono que' duri oltraggi, e quegli insulti sanguinosi. Pressata, spogliata d'armi e di navi, minacciata dai Francesi e dal popolo stanco di quella ignobile servitù, ed eccitato dagli agenti di Francia, l'oligarchia veneta abdicò (12 maggio); restitul i poteri al Municipio che chiamò i Francesi, i quali v'entrarono il 16. E il 16 maggio medesimo segnava Bonaparte in nome di Francia un patto d'alleanza col nuovo Stato di Venezia, in cui se ne riconosceva l'indipendenza, le si prometteva assistenza e protezione. Egli che l'aveva già promessa all' Austria! Così finiva miseramente Venezia, splendidissima fra le italiane glorie; e finiva per mano di uomo uscito da femiglia italiana, nato in italiana terra, combattente in nome della libertà dei popoli.

E non finiva ma per poco, in seguito a grossa sollevazione (22 maggio), mutavasi di aristocratico in democratico lo Stato di Genova, col nome di repubblica Ligure, e con forme nuove, sotto gli auspicii, o a dir meglio l'autorità del capitano francese, che ne dettava gli ordinamenti, e a un punto vi poneva presidio. — Nel 5 aprile un trattato di pace e d'allesanza fermavasi tra Francia e Sardegna; ma intanto il governo regio a Biella, a Moncalieri, a Racconigi, a Chieri, a Torino, e soprattutto in Asti, dove i patriotti avevano tentato novità sperando negli aiuti francesi, prendevane fiera vendetta, moltiplicando le inquisizioni, i giudizii sommarii, e, senza più contarli, i supplizii (1). Delle quali cose e delle vittime duole

<sup>(3)</sup> Ma non passeremo sotto silenzio il nome della vittima più illustre e più lanocente di que'regii farori, di quel Carlo Tenirelli cioè da Mon-calieri dottissimo de elegante scrittore di storie piemontesi, e dice il Botta tanto buono quanto dotto, italianissimo e però avverso alle novità de venivano di Francia, Dannato a morte per iniqua sentonta della



il non poterne dire di più, dalla brevità del racconto forzatia troncare, abbreviare, e ridurci alle cose importantissime. - Ordinavasi intanto sotto il cenno del Bonaparte' la nuova repubblica nella regione lombarda e dell'Emilia. con nome dissotterrato malamente dall'antica appellata Cisalpina: il ducato di Milano, cioè, a cui univasi la Valtellina tolta in quelle vicende al Grigioni, e gli Stati della neo-repubblica cispadana spenta prima quasi che creata, ossia Modena e le Legazioni. Col trattato di Campo Formio (17 ottobre) furono ratificati, salvo alcune modificazioni, i preliminari di Leoben, e fermata la pace tra Austria e Francia. Questa ebbe il Belgio, la riva sinistra del Reno, Nizza e Savoia, e le isole Illiriche già di Venezià: Austria si prese definitivamente Venezia e la terraferma non più fino all' Oglio, dato alla Cisalpina, ma fino all' Adige: la repubblica Cisalpina venne pur dall'Austria riconosciuta. Nulla diremo dell'iniqua fede dell' Austria per rispetto al Corpo Germanico; che in questa pace fu sfrontatamente sacrificato all'avidità particolare dell'imperatore suo capo. La stupenda campagna del 96 e 97, una delle più belle dello stesso Bonaparte, che aveva prostrato quattro eserciti dell' Austria, terminava per un accordo che all' Austria ridava forse quanto perdeva, se non per estensione, certo per importanza. Questo per la politica. Quanto al principio di libertà, i trattati col Piemonte, col Pontefice, colla Toscana, la libertà data a spizzico qua e là ad alcune provincie mantenute in obbrobriosa tutela, presto mutata in durissimo servaggio, la gelosia con cui si pose mente a non procacciare l'unione politica di molte provincie d' Italia, la perfidia di gettare Venezia ad Austria, mostravano chiaramente come il Bonaparte in Italia, più padrone del Direttorio medesimo, si preparasse fin d'al-44-21 - 1 118-11 V 9 11 35 1.59 Se 216 5

giunta militare, fu barbaramente moschettato. Di quattordici altri fu preso supplizio a Biella; di trenta in Asti; di dieci in Racconigi, e di altri ancora altrove.

lora a quella sua politica, la quale intendeva a rinnegare apertamente i principii della rivoluzione da cui usciva, per riuscire alla militore dittatura. Mal si conveniva all'auomo, che disegnava di abbattere la democrazia in Francia, gettarne largo seme in una terra assai più feconda : e. fra tanto la larva di libertà che aveva gittato per trastullo a poeti milioni d' Italiani, e' gliel' aveva fatta pagare a caro prezzo.

6 9

Nuove repubbliche in Italia: Riazione per le vittorie degli alleati.

Consumato l'iniquo patto di Campoformio il 19 gennaio 1798 gli Austriaci entravano in Venezia, consegnata loro senza vergogna dai Francesi. - Più fortunati i Cisalpini. dal Ticino all'Adige, dall'Adda al Rubicone, ordinavansi alle nuove forme repubblicane: ma il Bonaparte che avevacreata la repubblica colle sue vittorie ne dava ancora di. suo capo la costituzione tutta a foggia francese ; un Direttorio esecutivo, due consigli uno generale di 160 membri . l'altro degli anziani di 80 per deliberare le leggi. Uomini, e cose partivano da lui: ma pel vero si ha a dire che gl'Italiani, come se non ardissero di toccare al nuovo frutto di libertà, lui pregavano di tutto ordinare . di designare i cittadini ai nuovi ufficii, troppo felici di obbedirgli .-- Partendo d'Italia egli disse gravi cose ai Cisalpini: avere essi ricevuta la libertà senza fazioni, senza rivoluzioni; sapessero conservarla; che se da soli come usati a tirannide non avevano potuto ricuperarla, in breve volendo avrebbero potuto tutelarla e difenderla; prometteva l'assistenza della Francia e l'aiuto della propria spada nell'ora del pericolo. Ma i ministri ed i generali francesi, i quali non avevano più il destro di soddisfare all'ingorda loro rapacità, studiavansi ad eccitare discordie per avere forse un pretesto a mescolarsi nelle cose nostre, e ad estendere la loro influenza colà come sulle altre parti d'Italia. - In Roma fra tanto (28 dicembre 1797) una rissa popolare, dove mescolavansi i partigiani di Francia. e veniva morto il generale francese Duphot, fu ottimo pretesto per romperla contro il pontefice Pio VI; il quale per vero dire offeriva agli offesi ogni miglior soddisfazione. Ma dai Francesi si volevano conquiste; e dal Direttorio di Francia si volevano milioni. Mosse il generale Berthier coi Franco-Cisalpini alla volta di Roma; vi entrava, l'occupava senza trovar resistenza (10 febbraio 1798). Pochi giorni dopo sul Campidoglio fu piantato l'albero di libertà, il governo pontificale dichiarato decaduto, e la nuova repubblica romana instaurata. Pio VI ricusava abdicare; onde i Francesi fattolo prigioniero e il traducevano in Toscana, quindi a Valenza in Francia dove morl (1799). In quel mezzo generali e commissarii francesi gareggiavano nello spogliare chiese, biblioteche, archi, palazzi e musei dei capolavori dell'arte greca e del genio italiano. Fu per tutto un vero saccheggio.

Ma in tutta Italia grande era ed inevitabile lo scompiglio. I popoli compresi nella Cisalpina cominciavano a trovare grave il peso della protezione francese, e più le esorbitanti prepotenze degli ufficiali generali francesi che usavano cogli Italiani siccome con popoli conquistati; e fu peggio, quando fù stretto, o per dir meglio, fu imposto il patto di alleanza tra le due repubbliche, per le quali Francia obbligavasi a mantenere un suo esercito nella Cisalpina, mentre questa doveva fornirne gli stipendi per 18 milieni: due patti che avvantaggiavano la parte francese senza assicurare l'italiana. \_ La costituzione un po' meglio ordinata a Roma, dove gli antichi nomi di consoli, di senato, di tribuni esaltavano la fantasia dei caldi patriotti, non trovava però favore nel popolo minuto ed ignorante che bramava le sue processioni, i suoi prelati, le pompe religiose, e le benedizioni pontificali. Di qui qualche tentativo di sedizione, represso con vigore, e talvolta con ferocia da Francesi.— Toscana barcheggiava e viveva in grande sospetto del di fuori, ma nell'interno non aveavi propriamente fazione che amasse, o desiderasse i Francesi.

Ferdinando di Napoli da quattro anni malmenava il regno tenendo in piedi un inutile esercito di 30 mila uo-mini; moltiplicando per mantenerlo angherie senza fine, togliendo all'agricoltura uomini e cavalli per farli morire di tedio e di malattia, chè di muovere un passo alle armi non aveva nè attitudine nè coraggio. E perchè la tirannide, là piucchè altrove turpemente stupida e feroce, aveva fatti malcontenti moltissimi, Ferdinando istigato da Carolina, invereconda e sanguinaria Messalina, sfogava sugl'infelici sudditi il livore che portavano entrambi contro ai novatori di Francia e d'Italia. — Poi, come di quella famiglia è pro-verbiale l'infamia e la viltà, scrivevano a ministri del più leale re di Piemonte perchè istigassero i popoli a pugnalare a tradimento i Francesi : chè, dicevano, le parziali uccisioni varrebbero meglio delle fortunate battaglie. Qual meraviglia se tra tente insidie e macchinazioni , nelle quali non mai balenava l'idea nazionale, le rappresaglie delle parti non trascorressero a fieri partiti! — Carlo Emanuele IV succeduto il 16 ottobre 1796 a Vittorio Amedeo III, morto senza lode, quantunque istigato da Napoli e dall'Austria serbò fede ai trattati con Francia; ma non fu egualmente modesto nell'interna politica, ed il suo governo trattava assai rigorosamente le manifestazioni de' patrioti piemontesi. Le lettere di Napoli furono intercettate dai Francesi; e mentre il Direttorio apparecchiavasi a punire la perfidia del re di Napoli, levò pe' suoi ministri alteramente la voce presso alla corte di Torino. I Cisalpini penetravano di qua dal Ticino, i Francesi occupavano la cittadella di Torino, moltiplicavansi i soprusi e le esorbitanze degli occupanti. Carlo Emanuele abdicava e riparava in Sardegna, e di là protestava contro la violenza. Nel 9 ottobre 1798 s'istituiva in Torino un governo popolare, o a dir meglio militare, od avevasi cura di far chiedere la riunione alia Francia. — E d'altra parte movevano i Francesi a punire i ribaldo Borbone. Il 25 gennaio dell'anno 1790 l'esercito francese comandato dal Championnet arrivava a Napoli, sbaragliava i lazzari che avevano voluto difendere non il governo del re già fuggito in Sicilia, ma l'anarchia, ril saccheggio e la licenza, o v'instaurava la Repubblica Partenopea. — Così la Francia aveva a poco a poco ordinati a repubblica tutti gli Stati limitrofi, e trovavasi come recinta da una linea di sentinelle avanzate: la repubblica batavà, l'elvetica, la ligure, la cisalpina, la romana e la partenopea; tutte però troppo deboli e costituite per modo da non potere resistere al prime assalto.

Il Bonaparte, in questo tempo era stato spedito alla gloriosa ma infruttifera spedizione d'Egitto; onbrevole ostra-cismo col quale il Direttorio aveva inteso allontanarlo dal centro degli affari, dove gli allori acquistati davangli una popolarità che doveva in fatto riuscire funesta alla libertà. Ma nè il valore di Massena nella Svizzera, nè la persistente tenacia di Scherer in Italia, nè la sperimentata operosità di Moreau in Germania valevano a surrogare il genio del giovine prediletto della fortuna. Le cose di Francia peggioravano ad ogni passo; e l'Austria accingevesi ad uno sforzo supremo. Mosse 250 mila soldati, cui tenevano dietro sessantamila Russi comandati dal selvaggio Sawarow, in cui l'intrepidezza teneva luogo di sopienza di guerra, come la disciplina teneva luogo di valore e d'entusiasmo nelle sue schiere. Jourdan, Massens, Scherer furono tutti battuti tra il marzo e l'aprile del 1799. Sottentrava in Italia Moreau che non potè difender l'Adda, ed a stento coprì Milano per tanto tempo, quanto bastò ai patrioti per isfuggire alle mani degli Austro-Russi.

Alla Trebbia l'esercito francese del Macdonald richiamato da Napoli fu obbligato a ripiegare dopo tre giorni di băttaglia (17, 18, 19 giugno). Accorse in suo aiuto dat Piemonte il valorosissimo Joubert; ma intanto Alessandria e Mantova aprivano le porte al Russo, e Joubert nel 15 agosto alla battaglia di Novi era sconfitto, e moriva sul campo. Championnet che tentava di tenere l'alto Piemonte era rotto a sua volta; il governo popolare di Torino fuggiva a Pinerolo: le sommosse, le bande di briganti levate da casa d'Austria e da' principi d'Italia, le minaccie del barbaro Suwarow, l'aspetto e la barbarie dell'oste rossa e tedesca spargevano dovunque il terrore. — Contemporaneamente nel Napoletano e specialmente nelle Calabrie il partito regio si commoveva, e levavasi in arme; le bande infernali, assoldate da Carolina, di fra Diavolo, di Pronio e di Rodio, mostri sanguinari camuffati in regi condottieri, scorrevano le provincie; preti e frati tramutati in briganti col crocifisso in mano e la pistola nell'altra predicavano morte e sterminio ai Francesi ed ai patrioti. Il cardinale Fabrizio Ruffo li riuniva sotto il nome di esercito della S. Fede: rubando, saccheggiando, trucidando arrivavano ed assaltavano Napoli, che per poco si difese valorosamente. Una mano di prodi chiusi nel castello di Viviena, duce Antonio Toscani, amarono meglio dar fuoco alle polveri, e saltare in aria, che arrendersi ai regj. Di tali martiri fa la libertà! Alla fine stringendo le armi borboniane, un tra-ditore, il francese Mejean più ribaldo de' briganti cedè il castello S. Elmo, abbandonando anzi designando alle mani di quei furenti, e agli odi di Ferdinando e di Carolina i membri del governo repubblicano, gli ufficiali, e quelli tra i patrioti napoletani, che più avevano avuto parte nella rivoluzione.

Parole non bastano a descrivere gli orrori di quella guerra, ma esse mancano assolutamente per annoverare le escerande infami vendette di Ferdinando e di Carolina, appena ebbero messo il piede sulla terra di Napoli. — Valga appena lo accennare che trentamila furono gli ammassati nello prigioni; che oltre a ceutodicci furono appesi alle forche, e quasi tutti di quegli arresi sotto la fede degli accordi dei forte Sant'Elmo; moltissimi mandati alle

galere, molti torturati; alcuni persino abbrustolati vivi, in sulle piazze di Napoli e persino tagliuzzati e divorati dai manigoldi delle bande regie che gridavano: viva il Re e la S. Fede. Ma vivranno nella memoria degl'Italiani i nomi di quei martiri della libertà, del generale Massa, della poetessa Eleonora Pimentel, del generale Mantoné, di Vincenzo Russo, di Mario Pagano, di Domenico Cirillo, di Conforti e di Fiano, nomi chiari nelle scienze, integerrimi cittadini, strozzati per mano del carnefice a saziare la rabbia de' regii. Luigia Sanfelice, giovine donna, rea non di altro che di avere contribuito alla scoperta di una congiura ordita da' regii, fu dannata a morte; e perchè si denunciò incinta, si soprassedè alla esecuzione della sentenza fino a che si fosse sgravata; nè valsero a salvarla le preci della principessa nuora di Ferdinando. L'ammiraglio Caracciolo preso sotto la fede della capitolazione fu del pari appiccato, così ordinando l'inglese ammiraglio Nelson: al quale gli allori prima e dopo acquistati, e le statue erettegli in patria non levano l'infamia che gli ha stampato in fronte la storia. - I processi furono moltissimi; le torture, le delazioni secrete, le presunzioni, il capriccio stesso furono i mezzi di prova. E vivranno nell'infamia i nomi scellerati di Gaetano Sambuti, di Felice Damiani, di Antonio La Fossa, di Angelo Fiore, di Giuseppe Guidobaldi, e soprattutto di Vincenzo Speciale, sei mostri, obbrebrio dell'umana razza, che composero l'infame tribunale della giunta di Stato; degni esecutori delle regie vendette della più ribalda razza che cingesse cerona per flagello di un popolo. Le cose arrivarono al segno che Ruffo cardinale, uomo senza fede, capo di bande di cannibali, inorridito volle frenare quegli atti, e protestò contro la violata fede degli accordi. Ma come egli era stato potente a suscitare il male, così nulla potè per arrestarlo: e il suo nome va nella storia esecrato e maledetto.

A Roma, in Toscana, in Piemonte, nella Cisalpina riprese e padroneggiate dagli austriaci le cose andarono assai più moderatamente, chè la riazione fu fiera, ma non da cannibali, rari i supplizi, rare le proscrizioni, e non mette conto a parlarne dopo gli orrori di Napoli.

Restava dunque Italia occupata totalmente dagli austrorusai, salvo Ancona guardata dal generale Mounier, e la fortissima Genova difesa dal prode Massena. Gli alleati, bloccate queste due foriezze, misero avanzo di tante conquiste, mossero verso Francia, e fecero una punta per la Provenza, intanto che altri nordici eserciti si accalcavano sulle antiche frontiere della Repubblica. Le sorti di Francia parevano perdute; e la stessa stupenda campagna della Svizzera menata con audacia senza pari contro a Suwarow dal Massena, e coronata dalla grande e gloriosa vittoria di Zurigo, so riusciva a disfare interamente l'esercito russo, non bastava a ristorare la fortuna francese spossata dall'ineguale lotta: quando inaspettato avvenimento venne a mutar faccia alle cose d'Europa.

#### \$ 3.

### Ritorno di Bonaparte: Battaglia di Marengo: Riconquista d'Italia.

Bonaparte, sazio degli sterili trionfi ottenuti in Egitto, udite le novelle dei rovesci della repubblica, giudicando-maturi i tempi per compiere l'audace divisamento che da lungo tempo in petto chiudeva, senz'ascoltare altro consiglio, affidato l'esercito al generale Kleber, erasi segretamente imbarcato; e fatta grande diligenza per sottrarsi alle crociere inglesi che scorrevano il mare, improvvisamente era ritornato in Francia sul finire di quell'anno tanto sciagurato 1799. Volò a Parigi e fu salutato da tutti come l'unico uomo che potesse salvare la nazione. Approfittando di quello momento d'entusiasmo, audacemente ardì chiedere conto al Direttorio di quanto aveva fatto della Francia

durante la sus assenza, della Francia che aveva lasciata vittoriosa tra le conquiste, e che ora malamente difendeva le proprie frontiere. Si formè un forte nodo di militari, degli stanchi della rivoluzione, degli amanti di cose nuove, e persino di quelli che speravano colta sua spada ristaurare il trono sulle ruine della repubblica. Consenziente e complice la maggioranza del Consiglio degli Anziani e il fratello suo Luciano, presidente del Consiglio legislativo, Bonaparte rovesciava scelleratamente con pochi granatieri il 18 brumale (9 novembre) la Costituzione dello Stato, scacciava il Corpo legislativo, i Direttori; facevasi attribuire dagli Anziani una Dittatura Consolare insieme ad altri due, più consiglieri che compagni (Sièvés, Roger Ducos), ed assumeva il governo della repubblica, dove per verità tutto era in rovina; ordini, armi, finanze e credito. In pochi giorni tutto si mutava sotto la forza di quella volontà prepotente che sapeva, che poteva, e che voleva; i giacobini, i terroristi, i moderati, i realisti si nascosero e furono conquisi; e dopo pochi mesi la nuova Costituzione dell'anno VIII fu sostituita a quella dell'anno III, già dettata sotto il terrore. - La rivoluzione teoricamente fissata ai principii che l'avevano iniziata, sulle basi cioè dell'unità nazionale, della libertà, dell'eguaglianza, doveva, dicevano, essere finita: declamavano gli apologisti che non mancano mai a chi vince! Stolti! non era finita, ma soverchiata dall'autorità della sciabola.

Alli governi stranieri era andato a sangue il colpo di Stato del 18 brumale, come quello che uccidendo la libertà, restituiva un po'di speranza ai despoti che temevano la propaganda della rivoluzione; ed anche perchè dai trionfi guerrieri la coalizione non aveva tratto molto profitto, se n'eccettuiamo Casa d'Austria che manifestamente considerava già decaduti il Papa e Casa Savoia, e sperava serbare per sè quei dominii. Ma gl' Inglesi avevano sofferto in Olanda, dove mirabilmente aveva guerreggiato per Francia il generale Pichegru, il quale più

tardi, come Moreau, bruttò d'incancellabile macchia di traditore i proprii allori; i Russi e Suwarow terribilmente nella campagna di Svizzera contro Massena, e si erano staccati di fatto, se non espressamente, dalla lega. La temperanza del governo consclare illuse persino i Borboni: e Luigi fratello dell'infelice Luigi XVI, il quale dopo che il supicciolo figlio Luigi XVII era morto nella prigione del Tempio, aveva assunto nome di re e intitolavasi Luigi XVIII, scrisse a Bonaparte felicitandolo dell'operato, ed eccitandolo ad imitare quel famoso Monk che restaurò gli Stuardi sul trono inglese. Ma durò poco l'illusione.

Bonaparte lasciò correre proposte di pace generale; se non che Pitt ministro e gran politico inglese, e la superia di Casa d'Austria inorgoglita per un facile successo mandarono a vuoto ogni pratica. Anzi fu stretta una nuova lega, per la quale Austriaci ed Inglesi dovevano d'accordo prender Genova, poi scendere alle spiagge francesi; mentre contemporaneamente altri corpi per l'Italia e pel Reno sarebbero entrati in Francia, e l'Inghilterra ritenterebbe col suo oro la sollevazione in Vandea. La Russia di mala voglia acconciavasi a questo disegno, ma la feroce Carolina di Napoli assunse di sollecitare in persona lo Czar; e nel 1800 la campagna ricominciava tenendo, come si disse, per Francia Massena la difesa di Genova, Augereau il Tirolo. Moreau il Reno.

Genova era vivamente stretta dal generale Melas, e le navi inglesi la bloccavano dal mare: ma quantunque la fame vi tosse estrema, durava il fortissimo capitano confidando che l'indugiare la resa dava campo al Bonaparte di tentare un gran colpo; e intanto il presidio sostenevasi fra patimenti che uguagliavano solamente il coraggio e la rassegnazione della popolazione genovese. Il generale austriaco Melas, spalleggiato dalla flotta inglese che teneva il mare, a qualche distanza però dalle terribili batterie del porto, si ostinava a volerne la dedizione.

Bonaparte primo console non avrebbe potuto per legge

porsi a capo dell' esercito e uscire dal territorio della repubblica, ma non badava egli a simili vincoli costituzionali: e però sui primi di maggio 1800 partivasi da Parigi, arrivava a Digione, e poi sulle sponde del lago di Ginevra, dove aveva adunato il grosso delle sue genti; mentre il corpo del generale Thureau tentava salla sua dritta il Moncenisio, e quello del Moncey sulla sinistra il San Gottardo. Quanti giorni sono dal 14 al 20 maggio furono spesi nel fare sfilare l'esercito per le gole e le vette del Gran San Bernardo, I prodigi di quel passaggio mostrarono il genio superiore di quell'uomo, che nella potenza della sua volontà trovava la forza di vincere tutti gli ostacoli. -Sceso l'esercito nella valle d'Aosta, ed occupata quella città, procedeva verso lyrea; ma l'arrestava il forte di Bard, piccola rocca, ma per la sua posizione formidabile, come quella che chiude una gola cinta da rupi inaccessibili. Un capitano tedesco e 380 soldati guardavano la fortezza e negarono il passaggio. - Mancavano il tempo e le artiglierie d'assedio, e Bonaparte per poco si vedeva costretto a dare addietro: se non che e trovò modo di far sfilare le truppe per sentieri e per roccie non frequentate che dalle capre: per l'artiglieria si scelse una notte oscurissima e fu fatta passare di corsa sotto il fuoco della fortezza. La perdita fu grave, ma l'esercito aveva aperta avanti a sè la strada d' Italia , che il malaccorto Melas, non ponendo fede alle voci delle mosse di Bonaparte, si argomentava sempre intorno a Genova, dove Massena ostinavasi in una difesa resa ormai dalla fame impossibile. - Bonaparte sbucava in Piemonte, e ributtate agevolmente poche schiere nemiche. di corsa arrivava a Milano dove entrava al 1 giugno, in mezzo allo stupore, alla gioia, agli applausi degl' Italiani che salutavano colla solita confidenza la bandiera tricolore di Francia. Massena intanto, stretto da idesorabile fame, esaurita ogni risorsa, dopo prodigi inauditi di valore e di sacrifici, accordava (4 giugno), ma con tutti gli onori di guerra; e segnando i patti della resa gettava rabbiosamente

la penna dicendo agli Austriaci « l'avete: ma sarà per poco, e a rivederci prima di 15 giorni ». E fu buon profeta.

Il primo console senza perdere tempo, riposato l'esercito, usciva di Milano e moveva contro Melas, che in fretta lasciato un presidio in Genova tornava in Piemonte, forte dubitando del trovare sulla sua strada, tra lui e la sua naturale base d'operazione, le legioni francesi, di cui più non poteva dubitare, e ciò che più era, governate dalle stesso Benaparte. Fidava però nella superiorità numerica del suo esercito, baldanzoso delle recenti vittorie. I due primi corpi nemici si scontrarono a Stradella, e la fazione fu guadagnata dal generale Lannes che ricacciò gli Austriaci verso Alessandria. Il 13 giugno Bonaparte trovavasi in faccia ad Alessandria dove si era ridotto l'esercito austriaco, che stava per riprendere la sua marcia verso la Lombardia. Il 14; sull'albeggiare, le truppe tedesche cominciarono a sfilare dalla testa di ponte della Bormida, per avviarsi sulla grande strada di Piacenza. L'esercito francese occupava la pianura di Marengo. La battaglia fu presto ingaggiata; ma alle tre dopo mezzodi l'oste francese respinta su tutti i punti era costretta a gittarsi verso settentrione, mentre l'austriaca vincitrice riprendeva la marcia sulla grande strada che accenna alla Lombardia. Melas spediva prontamente corrieri coll'annunzio della grande vittoria ottenuta sopra i Francesi capitanati dal primo Console. - Ma questi non aveva disperato di una riscossa. L'arrivo di un corpo fresco del generale Desaix , richiamato con grande diligenza dalla strada di Novi, loro fece concepire un nuovo disegno. - La battaglia era perduta, pensarono entrambi ; ma eravi il tempo di guadagnarne un' altra. - Il corpo di Desaix fu gettato a sbarrare la marcia dell' esercito austriaco che non si aspettava questo nuovo ostacolo. Ai primi colpi Desaix cadde ferito mortalmente. Opportunamente sopraggiungeva la guardia consolare, la quale nella giornata erasi guadagnato il glorioso titolo di muro di granito, per la calma con cui aveva difeso palmo

a palmo il campo di battaglia, e coperte le altre schiere sgominate; 800 uomini, ottocento eroi. Una furiosa cazio dei cavalli comandati dal generale Kellerman sul fiano del nemico vi portava lo scompiglio. I Francesi rianimati precipitavansi sulle ordinanze austriache; non fu più battaglia, sibbeno macello di queste, che gettaronai a precipizio a rinchiudersi in Alessandria. Il ponte sulla Bormida non bastando ai fuggenti, la mitraglia e i cavalli francesi compierono lo sterminio. Alle ore 7 della sera l'Austria aveva perdato il suo esercito, ed il Melas era costretto a mandare parlamentari al vincitore; ed all'imperatore ed ai principi italiani per nuovo tristissimo annunzio dell'intera sconfitta disdire il preanunciato trionfo.

Bonaparte non abusò della vittoria, ma i primi risultati della tregua furono immensi. Per la sola battaglia di Marengo otteneva prontamente la cessione di tutto il Piemonte, Milano e tutta la Cisalpina, la Liguria, e tutte le fortezze al di qua del Mincio. Così Massena vedeva avverata la sua profezia di rientrare in Genova. Gli Austriaci stimavansi bastantemente fortunati di ottenere di rinchiudersi in Mantova. - L' Austria però non davasi per vinta; e levava prestamente coll'ero dell'Inghilterra un nuovo esercito di 120 mila uomini; ma la vittoria di Moreau ad Hohelinden, il quale perveniva a vista di Vienna, persuasero l'imperatore Francesco a trattar di pace : onde intanto si segnò una tregua che migliorava ancora la posizione dei Francesi. - I Napoletani avevan in quel mezzo occupato Roma d'accordo cogli Austriaci, ma i generali Miollis, Pino, e Murat li ebbero ben presto ricacciati di là, e stavano già per punire la loro insolenza, quando la pace di Luneville procacciata da Giuseppe Bonaparte fratello del primo console venne a far posare le armi (9 febbraio 1801). Per l'Italia era una seconda edizione di Campoformio; perocchè gli Austriaci ricacciati bensì da Mantova, mantenevansi dietro l'Adige, e riconoscevane nuovamente le repubbliche batava, ligure, elvetica e cisalpina, abbandonato il Piemonte e la Toscana alla volontà di Francia o per dir meglio di Bonaparte. Appresso i reali di Napoli nella fortuna protervi, nella sventura abbiettissimi, umiliandosi,
ottenevano pace dalla Francia, cedendo l'isola d'Elba'e
i Presidii, e pagando un'enorme taglia di guerra. Dovettero loro salute alla intercessione della Russia, che importava molto a Bonaparte il soddisfare per istaccarla dall'Austria, conciossiachè lo czar Paolo fosse di già molto
raffreddato coll'imperatore Francesco: ma già Bonaparte
poco curavasi delle necessità de'popoli; e badava a rimpastare la politica europea secondo che a suoi non più
occulti intendimenti si conveniva meglio, quantunqui
maestro di simulazioni e d'inganni s'infingesse specialmente cogl'Italiani di avere a cuore il loro risorgimento.

. Egli fra tanto ritornato a Parigi, ed accolto come un trionfatore, poneva mano a condurre a termine l'opera che meditava. E però per disfarsi degli avversari che più temeva, finse iniquamente di crederli soli colpevoli de'replicati tentativi d'assassinio che movevano dai realisti; e violando ogni legge ed ogni franchigia, infieri contro i repubblicani facendo sostenere e confinare sulle inospite spisgge della Guiana i più animosi. Davasi poi gran moto a riformare, a riordinare, a rifabbricare il sistema pubblico con un'aria di padronanza mal dissimulata, ma che per rispetto ai più mal non s'addiceva a chi due volte aveva mutato le sorti delle armi francesi in faccia all' Europa. Promulgato il codice, monumento non perituro della civittà di quell'epoca, piegando all'opinione popolare ripristinava col famoso concordato con Pio VII il culto cattolico; sicchè in Francia si risprirono le chiese, e si ternava all'antico rito, all'antico calendario, con una smania di novità uguale a quella con cui si aveva voluto abolirli, per sostituirvi il culto della ragione, o quello dell'Essere supremo, e il calendario repubblicano. Sapeva l'astuto quanti e quali potenti partigiani gli guadagnasse

quella ristaurazione. Ma egli proponevasi di giovarsene, e all'uopo di domarne le intemperanze.

Avuto il consolato per dieci anni, poi a vita, mirava già a più alti onori; e intanto riordinate le cose di Francia, pensava a suo modo a quelle d'Italia, come sua propria creazione. E primamente, convocata in Lione una consulta di Cisalpini (26 gennaio 1802), dettava loro nuova costituzione della nuova Repubblica Italiana, facendosi attribuire l'ufficio supreme di presidente da quei deveti servigiali, rappresentanti di una nazionalità fittizia. Ceduta a Francia da Spagna Parma e Piacenza (21 marzo 1801), Benaparte riuniva quel territorio nen alla Cisalpina, ma a Prancia; e quel ramo borbonico instaurava in Toscana, mutata in reame di Etroria e cacciatone Ferdinando III. Più tardi in quello stesso anno 1802 dava una nuova costituzione alla nuova repubblica ligure, che tra poco poi venne insieme al Piemonte definitivamente spegregata all'impero francese: come se le Alpi, la lingua. la tradizione, la storia petessero sparire davanti a quattro righe di un decreto, anche suggellato col pomo di una spade vittoriosa.

Segnata ad Amiens (27 marzo 1802) la psee colla formidabile Inghilterra, che aveva pugnato finora col brando de'suoi alleati del continente, questa non durò il tempo di una tregua militare; e le ostilità riprendevano, mentre il resto dell'Europa attendeva di aver rimesso tanto sangue nello vene da risicare un nuovo cimento.

Ma fra tanto il fortunato guerriero poneva l'altima pietra all'edificio che da molti anni andava pesso pesso innalzando. Giovandosi dell'immenso favore che gli davano presso le moltitudini le sue strepitose vittorie, e la spiata ch'egli aveva dato nell'interno al commercio, all'industria, alla vita nazionale; traendo abilmente partito della paura che avevano le classi agiate di rivedere le agitazioni, i disordini, il mal governo che avevano segnalato il reggimento del Direttorio; profittando infine della naturale

riazione la quale succede inevitabilmente alle grandi tempeste delle rivoluzioni; profondo conescitore d'uomini e di tempi egli aveva a poco a poco spogliata la costituzione francese di tutte le principali franchigie che tutelavano la libertà e l'eguaglianza politica; perchè, egli diceva, i Francesi non ne vogliono. Dope il concordato religioso, e la restaurazione del culto, già prima di farsi dare il consolato a vita creò la Legion d'onore : novello ordine di cavalleria che doveva servire a ricompensare unicamente il valor militare, più tardi anco il merito civile, ma che nelle idee d'allora ristabiliva una specie di nobiltà personale, in onta a quanto erasi fatto per distruggerne ogni reliquia. E perchè tranne il Senato, fin d'allora servo ossequioso ed abbietto del dittatore, gli altri grandi corpi dello Stato, Tribunato, Corpo legislativo, e lo stesso Consiglio di Stato a stento secondarono quel orimo passo alla restaurazione della monarchia: colla nuova costituzione del 16 termidoro, anno X (4 agosto 1802), la quale gli attribuiva il consolato a vita, il popolo fu interamente escluso dal prender parte alla cosa pubblica. Pu data facoltà al prime console di por mano alle liste elettorali: al Senato di mutare le leggi organiche, di sospendere la franchigia dei jury, preziosissima tra le conquiste della rivoluzione, di sospendere le franchigie statutarie in questo o quel dipartimento, di annullare le sentenze de'tribunali, di sciogliere il Corpo legislativo, e il Tribunato medesimo; quantunque egli fosse stato già riformato, decimato, siccome quello che comprendeva i più caldi di libertà, onde parendo ancor pericoloso fu presto ristretto a soli 50 membri. La libertà di stampa, già inceppata per molte leggi, fu in breve abolita affatto per la commissione di censura.

A tante enormezze stavano indifferenti i popoli; pochi fremevano; moltissimi stolidamente plaudivano, esultavano. Da quell'ordinamento alla monarchia enon v'era che un passo; le cospirazioni insensate de' partigiani de' Borboni offersero il destro d'affrettare lo scioglimento. L'Inghilterra. che per la pace d'Amiens aveva posate le armi soltanto perchè costrettavi dalla necessità, e- dal trovarsi isolata. cercava un pretesto per ritornare in guerra: l'ebbe nell'invasione di un esercite francese in Isvizzera, dove Bonaparte, assuntosi l'ufficio di arbitro e mediatore della nuova costituzione federale ordinatasi sotto i suoi auspicii, si preparava a farla accettare per forza dai Cantoni reluttanti. I cospiratori borboniani dei quali era capo Giorgio Cadoudal, accordaronsi coi generali Moreau e Pichegru, per tentare una sollevazione della parte realista; movendo, per primo colpo, dal trucidare a tradimento il primo console. Scoperta, Cadoudal vi perdette il capo, Pichegru la fama e la vita che si tolse da se stesso in prigione; Moreau dannate al carcere, mutato in esiglio, andò ad offcire più tardi la sua spada ai nemici della Francia, - Ma il primo console che inutilmente aveva blandito i realisti, quando ingiostamente aveva sevito contro ai repubblicani, non gli riuscendo di per le mani addosso al conte d'Arteis, fratello-di Luigi XVI e di Luigi XVIII, che dall'Inghilterra dirigeva quel codardo attentato; tutto inteso a disfogare l'ira fortissima e a spaventare per modo terribile i Borboni, orede o finse di credere che il giovinetto duca d'Enghien figlio del principe di Condè, del sangue reale, il quale stavasi a Etteinheim sul granducato di Baden, avesse parte nella congiura. R però senza por mente ch'e' violava il diritto internazionale e delle genti, con inaudita violenza fece da una mano di cavalieri francesi investire il castello dove stava il principe, rapirle, e portarlo a precipizio a Vincennes: dove in poche ore fu tratto avanti a un consiglio di guerra, interrogato, condannato (non diremo giudicato) e meschettato di notte nella fossa del castello (15 marzo 1804). - Codesto infame e vigliacco assassinio vollere alcuni scusare per la necessità che aveva il Bonsperte di tutelare la sua vita minacciata dai realisti, ed anco per quella

di dare un pegno ella Francia di perpetua rottura e inimicizia colla parte realista, e di fede alla rivoluzione. Miserabile sofisma, che non attenua ma aggrava l'iniquità di un fatto; il quale non la scusa, ma la spiegazione ha nell'ira-subitenea e nella paura da cui fu preso il primo consele, per gli attentati di Cadoudal, e nella violenza dell'indole sua accresciuta dall'ebbrezza de'suoi trionfi e della sua fortuna.

Comunque fosse, il sangue d'Enghien propiziò al nuovo impero. L'abbietto Senato, ricopiendo le frasi e i concetti di quello che salutò Augusto Cesare Ottaviano, opinò « essere del più grande interesse del popolo francese che il governo della repubblica fosse confidato a Napoleone Bonaparte imperatore ereditario .. (14 fiorile 1804, 3 maggio). Nel Tribunato un solo uomo parle contro questa sentenza: La libertà fu dunque mostrata all'uomo perchè non potesse goderne giammai? » esclamava quel Carnot che aveva ordinata la vittoria nel'a lotta tra l'Europa e la Francia. Ma la libertà era spenta; il nome di repubblica era una menzogna, e uno scherno. Non diremo dello spettacolo che offerse allora la Francia : farneticarono per l'impero, come avevano farneticato per distruggere le reliquie della prima monarchia. I comizj elettorali interrogati per coprire l'opera de' cortigiani risposero come si voleva: la stampa era imbavagliata. Il 18 maggio 1804 il Bonaparte poco più che trentenne era proclamato col nome di Napoleone imperatore dei Francesi, e capo della nuova dinastia imperiale: due suei fratelli Giuseppe e Luigi farono Principi; più tardi fratelli e sorelle ebbero principati e corone: i più segnalati de'suoi compagni d'arme marescialli dell'impero. Pio VII (già cardinale Chiaramonti, eletto in Venezia, 14 marzo 1800) andò a Parigi ad ungere e consacrare il nuovo Carlomagno, 2 dicembre 1804 : ma l'audace soldato tolse di per sè la corona e se l'impose al capo, e similmente l'impose alla compagna sua Giuseppina Beauharnais. Tutte le foggie, le cerimonie, le pompe delle vecchie monarchie furono diligentemente initate ed amplificate, non disdeguando il grande capitano di preoccuparsi dei più ministi particolari. Gli applausi del volgo ne andarono al ciello

\$ 1. Co. 200 50 .1

# Il regno d'Italia.

A late dell'impere francese, con tutte le novità dinastiche ed aristocratiche male reggevano le repubbliche, che a francese loggia aveva ordinato il Direttorio; e però ancora quella Repubblica Italiana, la quale il Bonaparte avea creata colla propria spada, e che per i spoi devoti da qualche tempo volgeva a suo senno. Bel campo offriva allora l'Italia per una mente e per una petenza quale possedeva Napoleore se, elevandosi a nobilissimo intendimento, avesse pur voluto compiere l'opera nella quale avevano fallito gl'imperatori e re che non avesno osato i papi , che evevano trascurato i Comuni, e che in vano avevano preconizzato Dante e Machiavello, Il Piemonte, con nostro obbrobrio, chiamavasi Francia di la dall'Alpe; la Liguria indipendente di nome, in fatto obbediente ai cenni del sire francese stavasi dubbiosa del suo avvenire; il reame delle due Sicilie per brutta compiacenza verso la Russia lasciavasi ancora in balla del sanguinario Perdinando, e dell'implacabile Carolina; al pontefice riconciliato pel concordato alla nazione francese non erano per altro state restituite le legazioni , aggiunte alla repubblica italiana; la Toscana , giardino d'Italia, tenevasi col fantastico nome di regno di Etruria a retaggio di un infante della casa Borbonica spagnuola; per ultimo dalle Lagune all'Adige signoreggiava per clemenza del vincitore Austria due volte vinta. Agevol cosa sarebbe stata in quell'ora all'imperatore di Francia porre le mani poderose in quel viluppo; e raccolte le sparse membra rifare un'Italia (divina impresa), od almeno

riordinarla in due o tre Stati potenti, nazionali, secondo che le necessità dei tempi richiedevano e consentiveno. Opera era codesta gloriesa, avveduta, e duratura, a petto della quale nulla di quanto aveva fatto, e audia di quanto fece poi ne suoi più bei giorni era da paragonarsi. Ma la fortuna inebbriandolo di favori, lo faceva più orgoglieso che saggio, più avido di allargare a dismisura la sua sterminata potenza, che provvido a premunirsi contro i casi dell'avvenire, tutto inchinevole ad una politica personale, egoistica, dispregiatore delle necessità, delle aspirazioni, della storia dai popoli, ch'e pareva chiamato a redimero.

I deputati della Repubblica Italiana, a capo dei quali stava il Melzi vicepresidente, per quell'invito che più ad un comando si avvicina, si condussero a Parigi: e colà, come già ai comizi lionesi, furono indettati che avessero a domandare di mutare gli ordini repubblicani in monarchici e il Presidente di quella pregassero ad accettare quella corona. Male piegavasi l'animo intemerato del Melzi a quelle scede cortigiane; ma pochissimi sentivano come lui, ond'e' cedette, e presentava a Napoleone quello che si disse l'atto della consulta italiana, pel quale a nome degl'Italiani si pregava di averlo a re (17 e 18 marzo 1805). Accennava accondiscendere l'imperatore; onde poco o nulla mutando della costituzione già dettata dal Bonaparte, levati i primi articoli, la repubblica costretta tra il Ticino, l'Adige, le Rezie e il Rubicone s'intitolò pomposamente regno d'Italia. Solenne ma non ultima menzogna:

Il 26 maggio 1808 in Mileno Napoleone cingeva la corona ferrea de Longobardi pronunciando il — Dio me l'ha
data, quai a chi la tocca! — Stolto I Imperciocchè peusandosi che Dio gliel'avesse serbata per saziare di nuovo
pasto lo incomportabile suo orgoglio, e non perchè fosse
simbolo del risorgimento di un gren popolo, non dubitò
che tra poco potesse reto'ar nella polye. — Furono gli ordinamenti nuovi: il governo dello Stato fosse monarchico ed ereditario; le due corone di Francia e d'Italia in lui solo potes-

sero stare unite, non ne'suoi discendenti: potesse Napoleone, mancando di figli, designare il successore adottandolo; governasse in sua iontananza un vicere, il quale fu Engenio di Beauharnais suo figliastro. Delle istituzioni dei comizi-lionesi rimasero per allora intatti i collegi elettorali dei dotti, che riunivansi a Bologna, dei possidenti che avevano sede a Milano, e dei commercianti che siedevano a Brescia: i quali scusavano la sovranità nazionale, adunandosi ogni due anni, con ufficio di eleggere i membri della Censura, magistrato supremo politico, la Consulta di Stato. il Corpo legislativo, ed i primarii magistrati. Se non che non andò guari che questi ordini, i quali erano ben poca cosa, parvero troppo demecratici; ed il Corpo legislativo disparve : alla Censure, alla Consulta di Stato su surrogato un Senato non più, non meno servo di quello di Francia: le leggi vennero bell'e fatte da Parigi, o dagli alloggiamenti di guerra dell'imperatore e re, senza che gl'Italiani avessero a infastidirsi d'eltro che dell'obbedire. Pur quast tutti applaudivano allora; ai pochi che attendevano statuti, guarentigie, libertà impose silenzio il silenzio del conquistatore, il quale l'odio suo non nascondeva verse coloro ch'à chiamava ideologi e metafisici, cioè gli ametori delle franchigie cittadine. -- Pur tanto co'nuovi ordini ottenendo il codice Napoleone, l'amministrazione riordinata interamente, armi italiane, scuole, istituti, collegii, quattre grandi strade (Sempione, Cenisio, Monginevra, Col di Tenda), penti. canali, opere di pubblica dtilità senza risparmio, impulso enorme alla nostra industria, si dimenticarono nella nuova éra la sognata libertà, ed applaudirono i più schifiltosi. E per vero dire il progresso vi era. Servitu vi era, ma ad un despotismo glorioso, intelligente; il regno delle leggi era subentrato quasi totalmente all'arbitrio; e quel che più importa, il regno d'Italia attuale era l'addentellato, il germe, il nucleo del vero regno, della nazionalità italiana; la quale; vivo o morto Napoleone, si sarebbe certamente attorno a quello raggruppata. Con questo per altro, non

vorrem dire, come piacque al Sismondi, che accortamente operava "Napoleone preparado per gradi la mostra politica educazione; come se il senno italico petesse da un solo uomo essere moderato, e condotto; e come se il violento disposismoch eglis istudiò di conservare non pure in Italia, ma nella. Francia escore, la quale avea dovuto pur fare il suo politico tirocinio, non movesse puramente dallo emisurato orgogio di quell'uomo straordinario, che i casi e le circostanze sacondarono tanto tempo oltre ogni ragione di umana previdenza !

Intanto la vertigine monarchica commoveva anco i minori Stati: la repubblica Ligure ardeva di abdicare la propris sovranità, per vero dire, apperente : onde ripetute le usale commedia, essa venne riunita nel 4 giugno successivo-al-l'Impero, e formò i tre dipartimenti di Genova, di Montentte e degli Appennini. Persino la piccola repubblichetta di Lucca si trovò attirata nel vortica, e dopo solenne demanda del gonfaloniere fu eretta in principato, e data in proprietà ad Elisa Bonaparte, sorella di Napoleone, già creata principessa di Piombino e disposata a Felica Bacciocchi. Anco Parma stava per mutersi in dipartimento dello Impero francese, quantunque geograficamente compresa tra il territorio del regno d'Italia.

Ma la vecchia Europa stavasi tutta fremente delle nevità napoleoniche; il quale intanto sulla Manica aveva raccolto un formidabile esercito ed allestite armi, navi emunizioni per tentare il gran colpo di ferire nel cuore quella maggior sua nemica, l'Inghillerra. Stavasi questa trepidante quantunque estentasse sieurezza, ed istigava sotto mano gli allesti, e soprattutto la Russia; la quale, dopo la morte dell'imperatore Paole assassinato per una congiura di palazzo, pendeva adesso dal cenno del giovine Alessandro, ambizioso, cavalleresco, e voglioso di acquistar fama. Il pretesto non tardo a presentarsi. Napoleone, riunita all'impero Parma, data Lucca a sua sorella Elisa, rifittavassi di restiture il Piemonte al suo re confinato in

Sardegna, dove facevenlo sicuro le navi britanniche : se ne chiamava offeso Alessandro, imperciocche quella restituzione Napoleone avesse formalmente promessa alla: Russia. Allera fu stretta la terza lega maneggiata dall'Inghilterra e dalla Russia, e a cui devette unirsi l'Austria. a malincuore però, perchè dolente tuttora delle recentisconfitte. Venivano dopo i minori Prussia già potente. durata finora in neutralità minacciosa, Svezia, e Napoli segretamente. Il campo di Boulogne fu levato e rapidamente. trasferito sul Reno. La Baviera che stava per Francia fu invasa dagli Austriaci; ma Napoleone lasciava gli alleati spiegare, le loro offese : quando al primo ottobre 1805, passato il Reno, separati i diversi cerpi austriaci, ne gettava una parte in Ulma, e li forzava alla resa; poi attraversata di corsa la Baviera, ai 13 novembre era dentro di Vienna, mentre dalle Alpi calava sulle terre austriache l'esercito franco-italiano comandato da Massena che aveva ributtato l'arciduca Carlo a Caldiero (30 ottobre). - Intanto le colonne de Russi coll'imperatore Alessandro concentravansi in Moravia, e là si raccoglieva l'esercito austriaco fuggito davanti a Napoleone. Nel 2 dicembre 1805 la grande battaglia di Austerlitz guadagnata da Napoleone forzava gli alleati alla pace di Presburgo; e ne sopportava le spese questa volta l'Austria, costretta ad uscire d'Italia e a ritrarsi dietro l'Isonzo; riunito il Veneto al regno d'Italia. Inghilterra perdeva il suo oro, Russia qualche migliaio di soldati, ma Austria pagava per tutti. - E tosto Napoleone volgevasi a punire la perfidia di Carolina di Napoli e dell'iniquo e stupido marito; ed al primo apparire delle bandiere francesi il regno di Napoli di qua dal Faro fo lasciato in balla al vincitore, che lo diede al fratello Giuseppe proclamato re di Napoli e Sicilia, quantunque l'isola rimanesse sempre, per sua maggiore sventura e per la protezione delle flotte inglesi, al Borbone. Anche l'Olanda fu mutata in reame e per allora ebbe un monarca in Luigi Napoleone, altro fratello dell'imperatore (5 giugno 1805). Il mese seguente

quattordici principi della Germania occidentale e meridionale separavansi dal Corpo Germanico e riunivansi in Confederazione del Reno, riconoscendo Napoleone come protettore di quella, come la Confederazione elvetica avevalo salutato del titolo di mediatore. Ma la Confederazione Renana era un importante alleato per l'impero francese; vi primeggiavano i due nuovi re di Baviera e del Wurtemberg. Per tal modo disfacevasi il sacro romano Impero; e in quell'anno pure (1806) Francesco II d'Asburgo-Lorena dovette rinunziare al vano titolo d'imperatore de'Romani e contentarsi di quello d'imperatore d'Austria. - Appresso veniva la volta della Prussia, prostrata alla battaglia di Jena (14 ottobre 1806); poi nuove battag'ie l'anno appresso di Eylau, di Friedland date contro ai Russi (8 febbraio, 14 giugno); finalmente la pare di Tilsitt al 9 luglio di quell'anno fece posare nel continente le armi.

Colla pace di Tilsitt (28 giugno 1807) Napoleone ed Alessandro rifacevano a loro guisa la carta d'Europa, sagrificando al solito, quegli la Turchia sua alleata, la Polonia di cui non fece che un ducato di Varsavia in favore del re di Sassonia, questi la Svezia, la Prussia e la Germania. Della Westfalia, e di provincie germaniche Napoleone formava un nuevo regno vassallo di Francia, e davalo al fratello Girolamo, come aveva data la Olanda all'altro fratello Luigi; larve di re. A tutti poi, amici, vassalli od alleati del continente imponeva chiudessero i porti alla nemica Inghilterra, che intendeva di precipitare rovinandone il traffico col blocco continentale. E fu per alcun tempo obbedito. L'Inghilterra iniquamente vendicavasi sopra un debole, bombardando la capitale della Danimarca che voleva starsi neutrale. Intanto Bonaparte insaziato, ingannando ignobilmente Carlo IV di Spagna, a cui proponeva di dividere il Portogallo, invadeva con un esercito le Spagne, scacciava il reggente di l'ortogallo (25 novembre), forzava Carlo IV ad abdicare al trono in favore di Ferdinando suo figlio di cui dubitava (18 marzo 1808); attirava in Bajona il nuovo re, forzavalo improvvisamente a restituire lo scettro al padre, al quale strappava un'altra rinuncia, per cui egli era costretto ad abbandonargli la Spagna, dove Napoleone mandava a re il fratello Giuseppe di Napoli (giugno 1808). L'iniqua e turpe violenza indignò la miglior parte della nazione spagnuola. Ne usci una guerra lunga, implacablie, feroce; a cui per certo concorsero gl'Inglesi, ma che dalla popolazione spagnuola fu sostenuta con indomita persistenza. La guerra di Spagna, terribile esempio di quello che possa una nazione insorta per la propria indipendenza, costò a Napoleone il meglio delle sue truppe, e fu una delle cause che più affrettarono la rovina sua.

Intanto al reame di Napoli travagliato dalle masnade mandava, in iscambio di Giuseppe, Gioachino Murat suo cognato; occupava Toscana per proprio conto, e davala a reggere alla sorella Elisa, per la quale della repubblica di Lucca aveva già fatto il principato. Poi se la prendeva col papa Pio VII; e perchè questi resisteva, nè volter iniunciare al restante de'suoi Stati per qualunque miglior compenso, nè curavasi di chiudere suoi porti all'Inghilterra, caccivato brutalmente da Roma, e facevalo condurre tra' gendarmi in Francia, dove rimase prigioniero a Fontaine-bleau (6 luglio 1809). Dopo questo fatto decretava Roma riunita all'impero francese, département du Tibre! Estrema insolenza o vertigine di quella gran mente ormai guasta dalla straordicaria fortuna.

Austria, istigata dall'Inghilterra e inanimita da qualche rovescio toccato in Ispagua dai Francesi, ritentava colla sua mirabile costanza uno sforzo. Ma le sue forze non andavano di pari passo colle sue aspirazioni. Inuti!mente riprese le offese invadeva (aprile 1809) Baviera, Italia e Polonia, ossia quel granducato di Varsavia; invano insorgeva il Tirolo; invano i suoi arciduchi e capitani gettavano agl' Italiani parole di libertà, promesse d'indipendenza. Ad Eckmull, a Raab, e finalmente a Wagram (luglio 1809) fu di nuovo prostrata da Napoleone, che

ritornò a dettare suoi ordini da Vienna, una pace da Schoenbrunn (14 oitobre); per la quale facevasi cedere l'Illiria, alcuni brani delle provincie polacche, senza per questo restaurare la nazione dellá Polonia, come tante volte aveva promesso. - Rinnegando di tal guisa l'imperitura gloria di restauratore delle libertà e dell'indipendenza delle nazioni, rinnegando e quasi vergognando della propria origine, ebbro de'suoi trionfi e del fanatismo con cui l'adoravano i soldati, dell'abbiettezza con cui si prostravano a' suoi piedi popoli e monarchi, l'uomo fatale compiacevasi delle puerili vanità, delle stolide cerimonie, del fasto insolente, delle viltà cortigiane, di quel codice di ineffabili stoltizie, che fu detto, con nuovo vocabolo, etichetta: insomma di tutto quel ridicolo orpello, col quale le nuove e le antiche monarchie intesero ad accrescere il fascino del potere, ad abbagliare il volgo, a velare le piaghe loro e le loro miserie, a saziare l'orgoglio e le voluttà dei dominanti, e a lecondare le abbiettezze dei servi. Non contento di avere emulato, e forse superato Carlo Magno, smaniava ora di scimieggiare i modi di Luigi XIV, I prodi suoi compagni d'armi furono in duchi o in conti trasformati con nomi e titoli feudali ricopiati dalle età di mezzo (1): i suoi fratelli e congiunti in principi e larve di re, creati, mutati, od anche a suo capriccio deposti, e in pari tempo confusi tra i suoi servi col sonoro nome di grandi vassalli o grandi ufficiali della sua corona. Ai re, ai popoli, alle nazioni parlava già da pa-

<sup>(4)</sup> E perché ano in questo potesse far palese in qual conto si tensese l'Italia e gli affetti degl'Italiani, i ducati gran-feudi, che senza giurisdizione costitui pe' suoi generali, ministri e cortigiani, tolse per la maggior parte in Italia. Onde ne toccò lo sfregio di vedere il nome di alcuna nostra città accoppiato e immedesimato a quello di avventuratà battaglieri, che certo non pugnarono per noi, e persino di ribaldi traditori, e perpetturari in retaggio di straneire famiglie; un duca di Treviso, un duca di Ragusi, un duca di Vicenza, un principe di Bessvento! co., ecc.



drone: pretese sè essere il solo rappresentante della nazione, tenendo da Dio e da quella la sua autorità; affermava ciò a quel suo senato, che piegando del capo acconsentiva. Mancando di prote, forte temendo di non potere rafforzare il suo trono senza imbrancarsi e mescolare il suo sangue con una delle regali dinastie sovrane, ripudiata la compagna della sua fortuna, con un egoismo e con una freddeza spietata, e' sollecitava ed otteneva (2 aprile 1810) la mano di una principessa di quella orgogiosa casa d'Austria a cui quattro volte aveva fatto grazia di pace. Il figlio di quelle infauste nozze con nuovo scherno all'Italia intitolava re di Roma.

Finalmente sullo scorcio del 1811, come se una vertigine lo trascinasse a rovina, intraprendeva l'ultima e la più stolta spedizione, che fu la più funesta; nella quale con sè perdeva un milione di vittime, le conquiste di Francia, la sua e le corone che aveva gettato a quelli della sua famiglia. Stretto un trattato di pace e di alleanza con Austria e Prussia, che il fermavano per paura, trasse contro la Russia un milione d'armati, e due piccoli corpi austriaco e prussiano, improvvidamente lasciandosi i loro eserciti alle spalle. Vinse gli ostacoli che gli potevano opporre gli uomini, fu vinto da quelli della natura. La battaglia gigantesca della Moscowa, la presa di Mosca non ebbero altro risultato se non se quella memorabile ritirata, i cui disastri non trovano altro esempio nella storia. Allora Austria e Prussia mal sicure alleate, all'opportunità perfide nemiche, si levarono la maschera e si unirono ai Russi. Napoleone fece prodigi di valore, chiese ed ottenne nuovi eserciti dalla Francia, vinse a Lautzen, a Bautzen, ma a Lipsia fu disfatto, segnatamente per il tradimento delle legioni Sassoni (18 ottobre 1813). Si gettò in Francia, dove continuò la magnifica e disperata difesa del territorio già violato dai Russi, dai Tedeschi e dai Prussiani. Intanto Gioachino Murat suo cognato, sua creatura, fatto re di Napoli da lui, lo tradiva;

e per cupidigia di quella corona ponevasi cogli alleati contro di lui, e trovavasi poco stante a fronte dell'esercito del vicerè rimasto fedele in mezzo agli universali tradimenti. Ma Eugenio medesimo era costretto a gettarsi in Italia e a porsi sotto le mura di Mantova, non potendo tener campo agli eserciti alleati fatti grossi e minacciosi. L'edifizio napoleonico sfasciavasi con una rapidità spaventosa. La Francia stanca di guerra lo abbandonava nel momento supremo: de' suoi duchi e grandi dell'impero alcuni patteggiavano cogl'inimici della Francia, i più onesti lo abbandonavano, pensando a conservare l'oro e gli onori acquistati: il senato, i ministri suoi lo rinnegavano volgendosi alla vecchia monarchia che ritornava spalleggiata dalle armi stranicre. Napoleone era costretto ad abdicare alli 11 aprile 1814; gli alleati lo inviavano all'isola d'Elba, di cui poco dopo gli decretavano la derisoria sovranità. - Bonaparte che nel 1799 fu salutato salvatore della Francia, quando uccise la libertà, rovesciato nella gloriosa difesa nazionale fu biasimato e vilipeso. Giusto giudizio di Dio!

A tal fine miseranda, ma meritata, riducevasi l'uomo forse più straordinario che vanti la storia; al quale nulla mancò se non la temperanza nella fortuna, la giustizia nei concetti e nei desiderii, la fede nella libertà e nella indipendenza delle nazioni. L'iniquo attentato del 18 brumaio non fu espiato, come magnificarono i suoi panegiristi, dal reggimento consolare; chè se restituì alla Francia un governo forte, e in sulle prime riparatore, ben presto gettò le fondamenta di un despotismo, il quale solo i trionfi guerrieri, e l'agitazione di quella età poteva rendere per poco tollerabile. Ma Napoleone Bonaparte era di quegli uomini, i quali per virtù propria e per fortuna di casi saliti all'imperio di una nazione, a poco a poco vengono nella credenza che i popoli non siano se non perchè essi abbiano ad avere buon numero di soggetti cui imperare, governare a lor posta, menare in guerre per loro private passioni,

o per isfogo di nmor orgoglioso e battagliero, o spingereper questa o quella via a loro capriccio. E perchè i popoli mal s'acconcerebbero a quel destino, ove ne fossero fatti accorti, e' si studiano a farli persuasi che la ragione di Stato, e la felicità del paese v'han sole di mezzo; e la tirannide di cui fanno lor pro' scusano colla necessità di salvare la cosa pubblica. E i popoli quasi sempre ci credono. - Vantarono a cielo gli apologisti di questo gigantele istituzioni, e la spinta ch'egli diede alla civiltà in Francia, in Italia ed altrove. Sotto certi rispetti non si vuole negare: ma la libertà calpestata, ma il sentimento di nazione per tutto offeso guastarono ogni miglior opera; e però non ostante ch'egli avesse posto ogni studio nel rafforzare la sua autorità, nell'accrescere a dismisura la sua potenza. nonostante gli sforzi prodigiosi , la mente altissima , la maestria somma in guerra, il valore delle sue legioni, l'audacia nelle offese e insieme la pertinacia nella resistenza, al primo vento di avversa fortuna il colosso venne a precipitare.

## \$ 5.

### Caduta del regno d'Italia e dei Napoleonidi: Trattato di Vienna: la restaurazione.

La dominazione francese ristaurata in Italia dopo la vittoria di Marengo era venuta man mano allargandosi, tanto
che dopo la guerra del 1805 chiusa dal trionfo di Austerlitz,
cui tenne dietro la cacciata dei Borboni da Napoli, direttamente o indirettamente quasi tutta la penisola aveva ubbidito ai cenni del grande Conquistatore: il quale i suocongiunti preponendo al governo del reame di Napoli, del
regno d'Italia, di Lucca e più tardi di Toscana, erasi riserbata l'autorità suprema, ne aveva tollerato che alcun
di loro dai comandamenti suoi si discostasse. Per tal modo
era avvenuto che gl'Italiani di tutte le regioni della peni-

sola, mutando di reggimento, non avevano ritrovata quella libertà che vantavano aver portato agl'Italiani gli eserciti francesi della repubblica; e qualche Stato, come Napoli, il Piemonte e la Toscana, avevano per giunta perduta la loro indipendenza; la quale se tra i popoli già soggetti al pessimo governo borbonico, od al pacifico e mite dei granduchi lorenesi non era punto o poco apprezzata, era per lo contrario carissima ai popoli del Piemonte: come quelli che per indole e per tradizione bellicosi avevano la storia loro confusa e immedesimata con quella di Casa Savoia, la quale da secoli contava non poco nelle cose d'Europa. Infeudato a Francia il Piemonte, e governato dal buon principe Camillo Borghese cognato di Napoleone, sopportò la straniera signoria, n' ebbe que materiali vantaggi, che dovunque apportava l'operosità napoleonica; vide pur colà compiersi quelle civili riforme che la rivoluzione francese aveva inaugurate nella pubblica azienda, per la pubblicità de' giudizi, per l'equa distribuzione degli uffici, per l'abolizione de' privilegi, e l'uguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla legge, prese nobile e gloriosa parte colle sue legioni nelle guerre di giganti che agitarono l'Europa: ma in quella obbedienza calma e passiva non eravi nè potea esservi devozione od affetto al nuovo padrone. Maggiori suffragi avea, per avventura ottenuto il governo napoleonico nella Liguria e nel ducato di Parma; maggiore indifferenza nella gentile Toscana, la quale certamente non aveva guadagnato nel passare dagli ordinamenti leopoldiani al rimpasto del reame d'Etruria sotto la protezione francese, e la sovranità apparente dell'infante Carlo Ludovico di Borbone e di Maria Luisa sua madre reggente. E quando piacque a lui destinare i Borboni di Etruria al trono di Portogallo, che poi gli sfuggi daile mani, ed aggiunse anco la Toscana all'impero francese, il nuovo reggimento cui prepose Elisa principessa di Lucca non fu nè buono nè pessimo, ma solamente cattivo, per il confronto dei provvedimenti di Leopoldo, e perchè sotto quel cielo purissimo

italiano gli ordini di Francia suonavano anco più barbaramente che altrove.

Degli Stati Romani le Legazioni da prima e poscia le Marche molto di buona voglia si erano acconciate a far parte di uno Stato nuovo, italiano, ordinato a civiltà se non a libertà: imperciocchè la memoria ancor fresca del reggimento pontificio, non ostante l'indole mansueta degli ultimi Papi, era tale da fare apparire loro evento fortunatissimo quello che li sottraeva ad ordini assurdi, li dotava di tollerabili, ed apriva loro il campo per svolgere l'industria e fruttare la ricchezza del loro territorio. Ma quando Napoleone, non tanto per avversione alla temporale signoria dei Papi, quanto per insazietà d'imperio e per ire private, dopo una scrie di vergognose violenze e di soprusi spogliò Pio VII di Roma e del così detto Patrimonio di San Pietro, e Roma oltraggiò chiamandola città francese; tranne pochi che del mutamento si giovarono, i popoli stettero muti e frementi di quella usurpazione; i più presagirono sventure.

Le immanità commesse nel 1793 dal governo borboniano avevano offerto al re Giuseppe Bonaparte un bel campo per essere salutato salvatore e ristauratore di ordini civili nel reame di Napoli : pur tanto triste era stato il suo recno. L'indole sua mite e spesso generosa indignavasi dei comandamenti aspri e superbi che dettavagli il fratello ounipotente; ma non avendo in sè la virtù di resistere, nè per la condizione sua la forza, voleva e disvoleva combattuto tra l'amor di giustizia, la prepotenza fraterna, gl'intrighi de'nuovi cortigiani e la baldanzosa petulanza dei generali francesi. Re Ferdinando e Carolina eransi tratti in Sicilia protetti dall'armata inglese che teneva quel mare: e di là avevano continuato feroce guerra di partigiani, segnatamente nelle Calabric. Esercito inglese sbarcato sulle spiagge campeggiando quello di Francia con varia fortuna aveva fatta la guerra grossa e desolate le contrade. Nel 1808 surrogato da Napoleone al fratello Giuseppe il cognato Gioacchino Murat battagliero ed animoso,

volsero le sorti favorevoli ai Franco-Napoletani: il generale Lamarque con arditissima fazione assaltava e inipadronivasi di Capri da dove gl' Inglesi guardavano il golfo di Napoli: e il Manhes per ferocia famoso, col ferro e col fuoco esterminava quella peste di briganti che l'oro borbonico alimentava nelle Calabrie. - Le novità nell'ordinamento del regno furono a un di presso quelle che Napoleone dettava alla Francia ed agli altri popoli che stavano ai suoi cenni. L'insolenza soldatesca, l'asprezza dello imperio, i travagli delle guerre interne, le preoccupazioni delle maggiori guerre al di fuori , per le quali era necessità seguire il despota supremo, non consentirono al reggimento murattiano di mettere profonde radici nel cuore dei popoli toccatigli in retaggio. L'impresa che tentò per impadronirsi dell'Isola, miseramente fallita per la buona guardia che vi facevano gl'Inglesi, gli scemò riputazione: pur tanto se i destini del congiunto non lo avessero trascinato nel vortice, da cui pensò stoltamente salvarsi collo sleale abbandono, anzi col voltare le armi contro chi lo avea dal nulla sollevato, forse egli avrebbe potuto rafforzare l'imperio suo, se non per virtù propria, certamente per l'abbominio che ispiravano i Borboni alla parte sana del paese. - Imperciocchè egli è a sapersi come l'iniquo Ferdinando ricoverato in Sicilia, sotto l'usbergo delle forze inglesi, così manomettesse le cose dell'isola, che la ribellione su presto in tutti gli ordini del regno; onde arbitri e moderatori i ministri britannici, egli ebbe sotto pretesto d'infermità a rassegnaro l'autorità regia nelle mani di Francesco duca di Calabria suo figlio, proclamato Vicario del Regno (1811). Fremevane l'orgogliosa Carolina, e cospirò per restituire il governo al marito che volgeva a suo senno: ma vegliava lord Bentink capo delle forze britanniche; onde scoperte le insidie, confermato il Vicario nel governo e Bentink capitano generale della Sicilia, fu nuovamente confinato il vecchio re nel suo reale castello, e costretta la regina Carolina ad

abbandonare la Sicilia. Fuggì a Vienna, non disperando di riafferrare l'antico potere e di vendicarsi de'nuovi e dei vecchi nemici: ma poco appresso di repentina morte era spenta nella reggia paterna (1810), quando le sorti napoleoniche tramontando perevano prometterle nuova fortuna. Ferdinando e il Vicario giuravano solennemente la costituzione siciliana del 1812; esultavano gli abitanti dell'isola per la riacquistata libertà che pareva loro imperitura, conciossiachè il sacramento del re, e la malleveria della nazione britannica l'avessero sancita. Infelicissimi!

Ma di tutti gli Stati italiani quello che per avventura erasi più d'ogni altro avvantaggiato di quei rivolgimenti era senza dubbio il regno d'Italia. Da quegli ordinamenti napoleonici agli ordini di libertà, dalla condizione sua politica alla indipendenza nazionale certamente la distanza era ancora immensa: ma non si può negare che il primo passo era grande; che de secoli in Italia non era stato ordinato Stato così forte, con tanti elementi di vitalità, di presperità, e di progresso. Cinque milioni e mezzo d'abitanti contava esso negli ultimi anni con nome proprio, con armi proprie già fatte gloriose, con leggi oneste uguali per tutti, colla partecipazione di tutti agli uffici pubblici, aperta la via al merito, chiusa ai privilegi di casta o di persona, dato un impulso maraviglioso alla industria, al traffico, alla istruzione; non più feudi, non più immunità, non più prerogative, non più giudizi segreti, non tribunali speciali, non intolleranze religiose, non le reliquie della vecchia monarchia: in fondo la ragionevole speranza di emanciparsi in un tempo più o meno remoto dal primato straniero, e di raggruppare intorno a quel forte nucleo le sparse membra dell'Italia. Queste cose intendevano ed apprezzavano i popoli che avevano obbedito alla dominazione austriaca, all' oligarchia veneta, al principato degli Estensi, al governo clericale. Onde non è a maravigliare se nei destini napoleonici la maggior parte dei popoli del reguo d'Italia confondessero le proprie sorti, e si sbigottissero allo annunzio dei rovesci di Russia e di Germania.

Fino dal 1809 l'arciduca Giovanni d'Austria designato a guerreggiare in Italia aveva eccitato gl'Italiani a sollevarsi contro il giogo straniero, offrendo loro l'aiuto delle armi austriache per restituirne in libertà; ma se grave era il giogo di Napoleone e di Francia, non v'erano stolti i quali ponessero fede agli strani eccitamenti, ed alle promesse dell'Austria: oltre che molti fautori aveva la dominazione napoleonica, segnatamente nelle classi agiate; molto speravasi nell'avvenire; poclii pensavano alla vera libertà, ed all'indipendenza nazionale; tutti stavano commossi dalla fortuna del dominatore, e della sua stella non dubitavano. Nel 1813-14 Austriaci e Inglesi . Nugent e lord Bentink bandivano di bel nuovo, protestavano avere l'Italia ad essere ormai nazione indipendente: si levassero gl'Italiani, gridavano nei loro bandi, dessero mano a far valere i proprii diritti atterrando l'usurpatore. Schiamazzava su questo tono re Murat, prode soldato, ma capo sventato, e in fondo poi traditore verso Napoleone, di equivoca fede verso i collegati che credea raggirare per ottenere forse la corona d'Italia tutta ; ma ricambiato di egual fede dagli alleati che di lui abbisognavano per opporlo al vicerè ed al partito napoleonico, e che in petto erano già fermi fino d'allora d'annientarlo. Quantunque pei toccati rovesci la fede nei fati napoleonici avesse dato luogo alla totale sfiducia, e gl'Italiani contassero amaramente le vittime, l'oro e i sacrifici larghissimi, profusi per saziare l'insaziabile cupidigia di quell'uomo; pur tanto solo pochi della vecchia aristocrazia ed il clero desiderare potevano il ritorno degli antichi ordinamenti, e dell'austriaca dominazione. Pensavano i più che l'Italia potesse in quel trambusto salvarsi, e restare in piedi se pur Francia cadesse; e che il regno d'Italia potesse anco ingrandirsi delle provincie dipendenti dall'imperio. Poco seguito aves re Gioschino, che nel reggimento del regno suo altro non avea fatto che seguire

le traccie del sistema imperiale, e quantunque d'indole mite, per nulla era acconcio alla bisogna di re. Non amato era il vicerè, prefetto francese, prode e leale soldato, degli Italiani leggero estimatore. Nell'alta Italia adunque agitavansi i partiti, l'austriaco, il francese o napoleonico, l'italiano puro, il muratiano, il vicereale. L'oro e gl'intrighi infami degli austriacizzanti riuscirono a commovere Milano all'annunzio della rovina napoleonica; e una turba di tristi e di contadini irrompendo frenetica (20 aprile) cacciavano il senato, saccheggiavano il palazzo, e col pretesto dell'odio alle gabelle trucidavano in guisa orrenda lo sventurato ministro Prina. Ne profittavano gli Austriaci, e chiamati dalle deputazioni dei partigiani nemici del vicerè entravano in Milano, violando l'armistizio con lui fermato. L'esercito italiano accampato sotto le mura di Mantova voleva marciare sulla città capitale; ma il principe vicerè si ritrasse avvilito e patteggiò coi generali austriaci a Schiarino-Rizzino la resa di Mantova e lo scioglimento delle legioni italiche. Una reggenza temporanea a Milano, lusingata da menzognere promesse diplomatiche, aspettava dal consesso dei re già entrati in Parigi il re indipendente che dovevano designare all'Italia; quando nel 12 maggio il Sommariva commissario imperiale proclamava: « Popoli del cessato c regno d'Italia! i vostri voti sono compiti, una sorte « felice v'è destinata! le vostre provincie sono definitiva-« mente incorporate all'impere d'Austria ». -- Così al tradimento, alla perfidia non mancava lo scherno! L'esercito di Mantova fu sciolto; a tutti mancò il cuore di una resistenza, gloriosa forso, ma a quel punto fatta impossibile.

In nome della Santissima Trinità, e per restituire, dicevano, l'equilibrio politico, i regnanti congregati a Vienna diedero opera a rifare la carta d'Europa, prendendo ipocritamente per base del nuovo diritto sovrano la così detta legittimità, cioè la sovranità delle dinastie procedente dal così detto diritto divino. Per tal modo gli Stati e i popoli erano nuovamente considerati e dichiarati proprietà allodiali di uomini e di dinastie, che per fortuna di casi, o per violenza di antiche o nuove usurpazioni avevano tra le mani uno scettro, o per avventura lo avevano raccolto tra le spoglie sanguinose della ultima lotta. - In quell'orgia del viennese congresso per nulla adunque si tenne conto delle necessità, delle tendenze. degl'interessi materiali, morali, o nazionali de'popoli; ma fu un prendersi, un rubarsi, un barattarsi di città, di provincie, di Stati, secondo la maggiore o minore avidità di questo o di quel principe, la scaltrezza o la prepotenza dei dividenti. Oro, feste, banchetti, intrighi, e persino le facili lusinghe d'illustri cortigiane decisero talvolta del destino di un paese. Austria v'ebbe per sè e pe' suoi congiunti la parte del leone, che pure avrebbe dovuto spettare alla Russia, nerbo della lega : se non che l'imperatore Alessandro che più aveva operato si mostrò il più temperato e più inchinevole a far ragione ai deboli contro i soprusi de' più forti. Ond'è che s'egli fosse stato tanto avveduto quanto moderato, o se i ministri suoi non fossero stati intinti della pece degli altri uomini di Stato; avremmo forse veduto per opera dell'autocrate, e del padrone assoluto di una nazione al paragone delle altre ancor barbara, salvarsi nel naufragio alcuna delle conquiste della nuova era, forse il regno italico, e con quello l'indipendenza nostra da ogni giogo straniero. Comunque fosse, i fati vollero altrimenti; e per ciò che risguarda l'Italia, il primo accordo, temperato poi dai casi che sopravvennero. fu il seguente.

In virtù di un preteso diritto di postliminio l'Austria ripigliò il ducato di Miano, quello di Mantova, e la Valtellina; ma poi s'acconciò per modo da ottenere ancora Venezia e l'antica Terraferma, forse allegando il postliminio per rispetto al patto di Campoformio; per modo che ella ebbe la cosa data in cambio, e il prezzo di quella a un tempo. Di più ottenne per Maria Luisa, figlia dell'imperatore Francesco e funesta moglie di Napoleone, il

godimento vitalizio di Parma, Piacenza e Guastalla; spogliandone per quella via quel ramo di Borboni che già l'aveva ottenuto: ai quali, tanto che pazientemente aspettassero la morte di Maria Luisa, fu dato a rosicchiare il principato di Lucca.

Al granduca Ferdinando III d'Austria scacciato da Napoleone fu resa la Toscana, accresciuta poscia dell'isola d'Elba e dello Stato de'Presidj. L'Elba allora era stanza e povero regno del gigante domato. - A quella discendenza d'Austria e d' Este, per le nozze di Maria Beatrice unica figlia di Ercole III d'Este all'arciduca Ferdinando, fu destinato lo Stato di Modena, Reggio e Mirandola: il quale doveva accrescersi di Massa e Carrara assegnata in godimento vitalizio a Maria Beatrice madre del novello duca di Modena Francesco IV: al quale l'Austria ricompensava per quella via l'oro fornito dalla madre e dai figli per le guerre del 1801 e del 1805 e per gli stipendi di quelle bande di briganti, con cui il governo austriaco aveva già molestato il napoleonico nelle provincie del regno d'Italia. Ed alla morte di Maria Luisa, doveva pure allo Stato Estense accrescersi buona porzione della Lunigiana.

Ai Reali di Savoia rimessi in possesso degli Stati ereditari, meno la Savoia , valse più che di altri l'amicizia dell'Ingluilterra, ed un poco il fatto dell'usurpazione di Venezia per parte dell'Austria. Dicemmo come nell'aprile del 181h Genova si fosse data agl'Inglesi sperandone indipendenza. L'ebbe di nome per pochi giorni, auspice mallevadore lord Bentinck, grande faccendiere diplomatico per l'Inghilterra in Italia, largo promettitore di libertà a popoli creduli nelle amicizie straniere. Quando a un tratto parve ai moderatori delle faccende europee che quello Stato non potesse reggere da sè, e che riunito ai possessi di Savoia molto aggiungerebbe di forza all'antemurale che voleva opporsi alla Francia sulle Alpi: onde con poca fatica Vittorio Emanuele I, succeduto per la rinuncia di Carlo Emanuele IV, ebbe senza fatica quello, per cui tanti

pensieri e travagli avevano inutilmente spesi molti de'suoi precessori.

A Pio VII fu restituito lo Stato: ma poichè Austria non gli era congiunta od amica, fu spogliato del Venosino d'Avignone lasciati a Francia; ed Austria medesima gli tolse l'Oltrepò ferrarese, e volle tener presidio nelle fortezzo di Ferrara e Comacchio. Fu lasciato protestare a sua posta, e per la spogliazione, e per l'ingiuria di quella tutela imperiale.

Nè al vecchio e ribaldo re Ferdinando valsero meglio le proteste e le preci: lasciarongii la Sicilia e gli promisero secretamente le Marche alla morte del Papa; ma intanto lo aggravarono senza ragione di cinque milioni assegnati al vicerò Eugenio in compenso dell'arrendevolezza sua negli accordi di Schiarino-Rizzino, per cui fu sciolto l'esercito italico. Gioachino Murat continuava ad essere re di Napoli, tollerato finchè la lega fosse ben sicura di non avere più bisogno di lui, e potesse disfarsene.

L'Inghilterra tenne Malta già conquistata da lei durante il Consolato; la quale con Gibilterra davale due forti stazioni marttime sul Mediterraneo: alla Francia non fu tolta la Corsica; nè per ailora tampoco la Savoia.

Ma ecco, poco dopo l'aprirsi del nuovo anno 1818, inaspottato eppure prevedibile avvenimento commovre di cima a fondo l'Europa. Napoleone, abbandonata l'isola di Elba con un pugno de'suoi veteran; o fidando nella sua stella, sbarcava repentinamente a Frejus in Provenza (1 marzo 1815), attraversava con incredibile fortuna le provincie meridionali della Francia, chiamando e riunendo sotto la sua aquila le milizie e i duci inviati a precipizio contro di lui dal governo borbonico; e per una corsa trionfale perveniva a Parigi. Fuggivano i Borboni; l'esercito e i popoli ridestavansi all'antico entusiasmo. Annunciava il Grande avere dovuto piegare per un istante ad avversa corte, fatta solo malvagia ed insuperabile dal tradimento de dimenticava, l'ingrato egoista. l'eroica lotta sostenuta

dalle reliquie delle sue legioni contro tutta l'Europa, e quanto di fede e di devozione avevangli consentito i Francesi non pure, ma gl'Italiani, e i Polacchi per diverso modo sacrificati); protestava volere rialzare e rafforzare l'edificio imperiale sulla pace e sulla libertà. L'impero quasi per incanto era restituito: ma egli era troppo tardi per rendergli vitalità possente con liberi ordini: nè le promesse erano sincere, ma artificiose, imposte dalle necessità che stringevano. E le prime mosse ciò fecere manifesto a tutti quelli , su cui non poteva più il fascino dei trionsi guerrieri. L'atto addizionale, così appellato, con cui Napoleone intese temperare la rigidezza dell'antico ordinamento imperiale accordava larve di franchigie, minori di quelle che si comprendevano nella carta ottriata da Luigi XVIII, l'anno avanti. Quella prima meraviglia, e quell'entusiasmo per il subitaneo risorgimento durò ancora nelle milizie e nel popolo minuto; venne tosto meno e si spense nella borghesia, paurosa di guerra e della militare tracotanza. Alla maggior parte de' suoi antichi compagni d'arme principi dell'impero, che aveano facilmente conservato onori e dignità sotto a'Borboni, dava più noia che allegrezza quella imperiale restaurazione, che toglievali agli ozi beati ed al godimento delle fortune che pur dovevano a Napoleone, ma che avevano nel naufragio molto avvedutamente salvate. Ma egli, o non vedesse o non curasse, mostravasi del suo avvenire sicuro.

Il rumore di quello strepitoso avvénimento, agitando l' Europa, gittò lo spavento nell' animo do' monarchi, e dei popoli che più avevan sofferto delle guerre: ma commosse a speranza la più parte de' popoli italiani; i quali senza dubbio grave avevano trovato il giogo francese, ma incomparabilmente più grave ed ignominoso sentivano quello dei nuovi principati loro imposti dal patto di Vienna. Lombardi, Veneti, quelli della Emilia, e della Liguria, delle Romagne, delle Marche che più sofferivano dei nuovi reggimenti, speravano ed aspettavano. — Dal fondo della

penisola Gioachino Murat rifacevasi al sogno di strappare questa volta la corona italica; e s'apprestava ad armarsi, quantunque Napoleone sdegnosamente rammentasse l'antica ingiuria, e l'abbandono sleale; ed anco non paresse desiderare una mossa di colà, la quale offendendo l'Austria, l'avrebbe senza fallo gittata a tornare in guerra con-tro Francia, mentre egli non disperava accordare è staccarla dalla lega .- Ma Gioachino o si fosse troppo scoperto, o gli paresse non avere a lasciarsi sfuggire l'occasione, messa in non cale la nuova alleanza, con ottantamila uo. mini raccolti in fretta, e poco addestrati, mosse verso l'alta Italia, bandendo per tutto guerra di nazionale in-dipendenza. Scendeva col grosso delle truppe per le Marche e le Romagne, intanto che buon polso dei suoi avviavasi per Toscana: ma dopo qualche felice scontro in su quel di Modena dove ributtò i presidii imperiali, do-vunque trovando fredde e impassibili le popolazioni, che niuna fiducia in lui riponevano, non era giunto al Po che l'esercito austriaco comandato dal Bianchi gli piombava addosso, respingevalo incalzandolo fino a Tolentino dove lo sconfisse (2 maggio). Murat battuto ancora a Ceperano (19 maggio), sbandato interamente l'esercito e perduta ogni speranza ritraevasi a Napoli; dove udito che i collegati stavano fermi a restaurare il Borbone, non senza dignità abdicava, e riparava in Corsica. Ferdinando di Borbone rientrava pochi giorni dopo in Napoli, promet-tendo governo mite, e riparatore: e poichè non aveva più al fianco Carolina, morta poco prima a Vienna, molti gli posero fede. Ma il vecchio re, spergiuro coi Siciliani, serbava ai sudditi di qua dal Faro nuove prove che l'indole perversa non era per la tarda età e pei casi patiti mansuefatta. Tiranneggiò e spergiurò poi, come diremo.

Intanto la santa alleanza (codesto nome avea preso la lega!) rovesciavasi nuovamente addosso a Napoleone, peritandosi l'Austria, spingendovisi vigorosamente per li primi

Prussia ed Inghilterra, cui secondava volonteroso Alessandro di Russia. Il sentimento nazionale, virtù profondamente radicata nel popolo francese, la reputazione guerriera, e l'operosità sempre vivace di Napoleone poterono apprestare uno sforzo supremo: ma una serie di strani casi, le dubbiezze di alcuni tra suoi primi generali, la segreta avversione e forse il tradimento di alcuno lo resero inutile. Nel giorno 18 giugno 1815 sul piano di Waterloo presso Bruxelles, dopo una lotta di giganti, abbandonato o tradito nel momento in cui egli stava per trionfare dell'esercito inglese governato dal duca di Wellington, assaltato e soverchiato dalle schiere fresche del prussiano Blucher, Napoleone si vedeva interamente disfatto, non ostante gli eroici prodigi della guardia imperiale, e di tutte le legioni che presero parte a quella immane battaglia. La grande sciagura di Waterloo che dava in mano degli stranieri la Francia, e dalla quale essa non è ancora risorta, fu salutata con giois dai realisti non pure, ma da quella ingorda turba che merca e baratta sulle vicende della propria patria. Le cedole del debito pubblico aumentarono di valore! - Napoleone, fuggito a Parigi, abdicava per la seconda volta; nè avendo a sperare generosità di trattamento dai suoi nemici che lo avevano bandito pubblico nemico della Europa, traevasi al porto di Rochefort e davasi in mano agl'Inglesi ponendosi sotto il patrocinio della ospitalità e delle leggi della sola libera nazione del-Europa. Il governo britannico smentendo quella fiducia, e colla magnanimità che è tutta propria dei grandi uo--mini di Stato, non consentendo la mitezza dell'attuale civiltà di privarlo violentemente della vita, lui confinava allo scoglio africano di S. Elena, condanuandolo a morte lunga ma sicura. L'uomo fatale vi languì sei anni e moriva il 5 maggio 1821.

Gli allesti a Vienna rimpastavano nuovamente, davano l'ultima mano al nuovo codice europeo, e lo sancivano come il patto irrefragabile, e la pietra angolare del nuovo

ordinamento politico. Le due Sicilie furono date al Borbone, fattagli facoltà di unificare il reame, per avere una scusa a spergiurare la costituzione fermata per salvamento in Sicilia nel 1812, per opera degl'Inglesi; che nulla opposero al lacerarsi di un patto ch' essi avevano guarentito. La Savoia staccata dalla Prencia fu riunita al Piemonte; l'isola d' Elba fu aggiunta alla Toscana. Ancora fuceno stabilite e delineate le linee di confine de' varii Stați, determinati o confermati i così detti diritti di reversibilità, secondo lo spirito dei precedenti trattati: e dei principi e Stati italiani fu promulgata e confermata l' indipendenza, almeno in diritto; perchè nel fatto la preponderanza acconsentita all'Austria in Italia, con danno forse delle altre potenze europee, li trasformava almeno per allora in altrettanti vassalli dell'impero austriaco. Quanto ai popoli, chi aveva a preoccuparsene? Essi erano o dovevano credersi felicissimi di quanto erasi fatto dai loro principi e pei loro principi: e per ogni possibile avvenimento i membri della santa alleanza s'obbligavano mutuamente e reciprocamente a darsi mano e spalleggiarsi per mantenere i sudditi in quel convincimento, se mai per avventura qualcuno di essi osasse mettere in dubbio o provarsi a mutare quella felicità.

Gli avvenimenti degli ultimi trentacioque anni non dovrebbero (concordiamo coll'illustre Balbo) comprendersi in un corso qualunque di storia generale, trattandosi di età non compiuta. Ardua cosa è il tratteggiarne essttamente il carattere, più ardua il compendiarne gli avvenimenti, toccando di quelli che realmente hanno un merito storico, senza fermarsi a quelii che la loro maggiore importanza ritraggono dall'essere accaduti sotto i nostri occhi, o dall'averci ferito da vicino. Non vi ha dubbio che le memorie delle cose contemporanee giova tramandarle alla posterità più presto come materiali, che come storie filosofiche compiute, le quali solamente possono stendersi lungi dalle pre-occupazioni appassionate del presente. Il modesto programma di questo Compendio ci può, per altro, permettere di darne un rapido cenno per via d'Appendice, limitandoci puramente agli avvenimenti politici. La dolorosa iliade dei nostri guai viene così compiuta; e riuscirà a destare maggiormente nei giovinetti lettori la pietà della patria e la generosa brama di vederla vendicata.



### APPENDICE

# I MOTI DI LIBERTÀ E D'INDIPENDENZA IN ITALIA

(Dall'anno 4848 at 4850).

Illulia è oppressa, ma cila è tuttavia palpitante d'amore per la libertà, per la virtà, per la gloria : è incatenata e gronda sangne, ma conosce anora le forze sue e il futuri suoi destini; è insultata da coloro a' quali ha dischiuso essa la carriera di tutti i progressi, ma senie ch'è fatta per rignadignare aud iloro il passo: e l'Europa non arrà posa se non quando il popolo, che nel medio evo accese la faccosà dell'incivilimento in una a quella della libertà, potrà godere anch' esso della luce ch' egli medesimo ha data.

SISMONDI, St. della libertà in Italia, Cap. XVI.

Gli uomini di Vienna aveano consegnato l'Italia mani e piedi legati in balla dell' Austria. Dalle Alpi allo Stretto i principi nuovamente intronizzati stavan tra l'opinione pubblica che li respingeva siccome fracidi virgulti d'un passato, che la commozione rivoluzionaria e il romore di tante armi avevano fatto dimenticare, e la preponderanza imperiale che li spalleggiava delle proprie baionettte e di quelle de suoi alleati. Bene si argomentarono alcuni di tentare l'animo delle popolazioni evocando le tradizioni municipali o dinastiche, promettendo leggi e ordinamenti all'età conformi. L'istinto, o a dir meglio il buon senso degl'Italiani non prestò alcuna fede a quelle proteste; i pensatori intravedevano dietro a ciascun trono la mano dell'Austria; gli astuti e i tristi senza credere applaudirono per approfittarne; gli zotici fecero eco; il volgo come

d'ordinario compiacquesi delle feste e delle novità; i più si rassegnarono mestamente all'inerzia. Un yelo-famebre si stese sopra l'Italia; il silenzio si feor universale: i diplomatici si felicitarono dell'opera foro; si levarono monumenti alla pace, alla pubblica felicità: erano composte le cose come le componerano gli Augusti descritti da Tacito (1).

In Piemente Vittorio Emanuele I succeduto per la rinupria di Carlo Emanuele IV inaugurava il suo regno con questo principio, a cui non prestiamo punto la volgarità della forma. « Dal 1796 al 1814 tutti abbiamo dormito! . Dissotterraronsi le leggi, le ordinanze, gli usi, le cariche della vecchia monarchia, i giudizi secreti, la tortura poi abolita, i supplizii della ruota, e delle tanaglie; dissotterraronsi i viglietti regii dispensatori d'arbitrarii ed insolenti favori; mutossi l'azienda; il vecchio impalcato fu rifatto con tutto il barocchismo e la barbarie del secolo addietro; e si avrebbero voluto dissotterrare i morti, se non che quelli non rispondevano all'appello che ne faceva il Palmaverde, libro della scienza del governo regio. Coll'odio alle novità avventuratamente Vittorio Emanuele non cumulava l'odio contro le persone; onde se delle restaurazioni questa fu forse la pessima, in quanto richiamò in vigore tutta la cattiva legislazione del passato, civile e penale, ed offerse largo campo agli abbietti antichi e nuovi, perchè forse nessun paese fu testimone di più bassa servilità; almeno la riazione non fu feroce, non perseguitò la vita, la libertà e gli averi dei cittadini sospetti di essere affezionati alli cessati ordini. Primeggiò in stoltizia, in vergogne, ma non in crudeltà.

Nella Lombardia e nella Venezia l'Austria pose un vicerè, larva d'autorità, indipendente o quasi; leggi austriache, leva di milizie per l'esercito austriaco, ordini, forme, amministrazione all'austriaca: ma ordinamenti giudiziarii migliori forse che in qualunque altro paese di

<sup>(1)</sup> Ubi solitudinem faciunt pacem appellant. Tacit.

Italia. Con questo ella imponeva mutismo assoluto: un bavaglio rigorosissimo alla stampa colla più rigorosa censura, una polizia, ed uno spionaggio a modo de'gesuiti (meritorio, obbligatorio, l'ideale della delazione), Inrono gli espedienti; e l'imperatore visitando l'università di l'avia, apertamente o sfrontatamente potè correre in queste parole • Sappiate, o signori, che io non voglio letterati, • non voglio gente di studio: ma voglio mi facciate du'• sudditi fedeli, devoti a me ed alla mia casa •. Già a costui era sembrato di aver troppo fatto per i suoi sudditi Italiani, lasciando loro l'uso della patria favella: e ne menò vanto: se non che più tardi si trattò e si decretò di proscriveria nelle coso officiali.

Pio VII ritornato a Roma, liberato dall' importuno consigliero, cardinale Consalvi, saggio e prudente quanto avventato e inetto era il pontefice, e speditolo a trattare coi sovrani a Parigi e a Vienna, ripristinava immediatamente gli ordini feudali; abolite le leggi e gli ordinamenti napoleonici, reinstaurava la corte, la curia, gli uffici, il guazzabuglio dell' amministrazione pontificia, mirabile nella sua mostruosità, e con tutto ciò la venslità delle cariche, il mercimonio sfacciato delle grazie, delle dispense, e persino delle sentenze civili. A coronare l'opera disseppelliva la compagnia dei gesuiti; la quale ebbe per altro una setta rivale (talora concorde, talora forse apparentemente avversa) nel Sanfedismo, iniziato fino dal tempo delle lotte con Giuseppe II per fortificare il papato contro l' impero; ora logicamente alleato ali'uno e all'altro per combattere i progressi e gli sforzi della rivoluzione.

Di Ferdinando di Borbone facile era pronosticare il governo. Eppure superò l'aspettazione. Apparve in Napoli l'ignobile monarca col sorriso sulle labbra promettendo mari e monti. Delle leggi e delle nuove istituzioni molte mutò a capriccio, meno però che in Piemonte. Infieri invece contro alle persone; le vendette furono molte e svariate e con nefandi pretesti diligentemente procacciate; a capriccio talvolta, talvolta fosse caso o capriccio feroce, ritorte contro a' suoi devoti. Posesi attorno i più abbietti della nobilea, e con loro confuse quei briganti della santa fede che l'avevano ben servito nel 99: a tutti costoro fu largo di ufficii e di doni , avaro sordidamente col resto. Un principe di Canosa, nome più infame di quelli della famosa giunta di Stato, fu il suo principale ministro; nè mai più osceno Tiberio ebbe a' suoi fianchi più scellerato Sejano. - Nel 28 settembre 1815 lo sgraziato Murat, dicono istigato segretamente dagli agenti borbonici, salpava dalla Corsica e tentava la pazza impresa di sbarcare sulle spiaggie del regno con dugencinquanta suoi fidi. Appena prese terra al Pizzo in Calabria, tradito fu prigione dei borbonici, giudicato militarmente per forma di legalità e moschettato. Morì intrepidamente. - Liberato da quella spina re Ferdinando proseguì in suo governo, malvagio, inverecondo. Negò al papa (meno male) l'omaggio della chinea e del tributo, e in compenso allargava mattamente la potenza ecclesiastica nel regno. Alla Sicilia, come dicemmo, avea dovuto nel 1812 concedere una costituzione, imperante l'Inghilterra sua protettrice: ne aveva giurato l'osservanza, e stipulata solennemente l'indipendenza di quel reame che dovea rimanere nella casa borbonica, ma per modo che fossero divise le due corone. Riescito a farsi intitolare a Vienna re del regno delle Due Sicilie, tolse pretesto da questo arzigogolo diplomatico per la unificazione degli Stati, e nel 6 agosto 1816 sfacciatamente soppresse ogni ordine costituzionale dell'isola, e tolse la bandiera siciliana. - L' Inghilterra erasi detta mallevadrice di quella costituzione! I ministri inglesi, lord Castlereagh e A'Court suo inviato, felicitarono il re di avere superato quella pericolosa crisi con tanta maestria! D' allora in poi ogni studio del governo fu volto a perpetuare, ed esasperare le ire tra' Napoletani e Siciliani, e vi riuscì oltre ogni sua speranza.

In Parma la moglie di Napoleone mantenne le leggi de!

codice fraucese. Governò mitemento, tollerantissima, splendida e munificente a pro dello Stato, protettrice delle lettere e degli scienziati. Insozzavano sua fama gli svergognati amori con un tedesco generale Neiperch: sicohò invecchiando poi dalle voluttà passò al bigottismo e gettossi tutta ai gesuiti. Il governo dello Stato se ne risenti; ma comparativamente fu sempre sopportabile fino agli ultimi anni.

Nulla di tutto questo può mettersi a fronte del nuovo duca di Modena. Franceso IV, figlio dell'arciduca Ferdinando d' Austria e della figlia dell' ultimo Estense, nulla aveva di comune cogli altri despoti della penisola. Se quest' uomo avesse avuto in sua balia uno Stato un po' vasto, la sua tirannide avrebbe oscurata la fama dei più tristi della storia; ma egli avrebbe forse tentata qualche vasta impresa: non avendo che un pugno di sudditi, la sua ferocia divenne quasi materia di riso pei contemporanei, ed apparve come la caricatura della tirannide. Di lui però non ridevano gl' infelicissimi che ue provavano il durissimo giogo. Accoppiava a qualche ingegno ambizione smisurata, indole d'ipocrita e di dissimulatore profondo; cupo, misterioso ne' suoi intrighi, sdegnava in pari tempo di mascherare il proprio dispotismo. Disprezzava e non credeva all'amore de'governati, godeva d'ispirare terrore. In niuno stato d'Italia il silenzio fu più assolutamente comandato e mantenuto. Gesuiti, censura, polizia, stolte leggi impudenti, corruzione, e sopra tutto questo l'arbitrio ducale, arbitrio unico, incredibile, al di sopra delle leggi, delle sentenze e decisioni delli suoi stessi'magistrati, furono le prime macchine del suo reggimento. Il despota microscopico attendeva l'occasione per mostrare come sentisse di sanguinario, e quella non tardò a venire. È tristo il dover confessare, per onta dell'umana natura, come l'iniquissimo principe trovasse ribaldi e abbietti moltissimi che lo applaudirono, lo celebrarono, o per fanatismo di parte, o per sete d'oro, o per paura;

non per ignoranza in questi casi impossibile. Tanto è veroche la miseria umana non ha confini. Anche Nerone, Domiziano, 'Caracalla furono divinizzati!

A riposare la mente o gli spiriti offrivasi la Toscana. Ferdinando III riprendeva l'opera di Pietro Leopoldo si negli ordinamenti civili, che uelle opere di pubblica utitilità: prodigo si mostrava di soccorsi alle classi povere, di protezione agli artisti, ai letterati. A tutte poi le opinioni offriva ospitalità la Toscana, diventata il paese più tranquillo e più felice d'Italia. V'erano suoi mali inevitabili per la ragione politica del principio che la reggeva; ma niun governo assoluto si accostò più alla moderazione è tempèranza di quello di Ferdinando III. Meno splendida, meno saggia, ma pure sopportabile era la reggenza di Maria Luisa di Borbone, che teneva il governo di Lucca pel figlio Carlo Ludovico.

Insomma, tranne due o tre eccezioni, i principi d'Italia ebbero per ragione di governo l'odio e il sospetto verso i cittadini che sapevano amanti d'un passato incomparabilmente men tristo; niuno studio della pubblica prosperità; unica cura comprimere, impedire le manifestazioni, le aspirazioni, i pensieri di libertà. A questo intesero colle censure, colle polizie, coi ministri ribaldi, coi magistrati corrotti, col clero alleato in brutta comunella, coi birri e coi gesuiti, colle carceri e col confessionale. Questi argomenti, rimasti talvolta inefficaci, avvalorarono con più terribili espedienti: soldatesche mercenarie, invece di truppe italiane destinate contro ai nemici d'Italia, riserve austriache unicamente ammaestrate a risguardare per nemici i cittadini; inquisizioni di stato; tribunali militari, confische . galere, forca. Questo fecero i principi in Piemonte, in Napoli, in Modena; questo i pontefici in Roma, i prelati nelle provincie: e, diciamolo pure, nell'infernale voluttà di farsi tormentatori dei loro sudditi, essi di gran lunga superarono gli Austriaci nostri naturali nemici, non minori ma più scaltri tiranni. Gli avvenimenti offrirono largo sfogo alla rabbia dei despoti, che si sentivano odiati.

Nel secolo xviii certe società segrete, sulla foggia di quelle già da lungo tempo istituite in Germania contro la prepotenza baronale, e nelle crisi delle guerre civili e religiose, avevano trovato grande favore: alcune puramente politiche, e principalmente i Franco Massoni, o Liberi Muratori, avevano avuto qualche parte negli avvenimenti della rivoluzione francese. La Massoneria, quantungne proscritta dai papi, si era sparsa per tutta l' Europa; molti principi vi si erano ascritti : Napoleone, forse pensando come potesse farne strumento di sua potenza, non solo non la perseguitò, ma segretamente venne per alcun tempo favorendola, finchè decadde colla caduta dell'impero francese. Da lei, od informata semplicemente a quei principii ed a quegli elementi uscì la Carboneria : la quale dopovarie fasi e vicende salita anch'essa in favore, e contando numero immenso di associati, legata colle società segrete di Spagna, di Francia e di Germania, aveva in fondo perl'Italia lo scopo di ridonarla a libertà e ad indipendenza. Aveva suoi misteri, suoi segnali, gradi, colori, luoghi di ritrovo detti vendite, uffici alti e bassi, un centro, dei raggi; penetrata era negli eserciti, tra li magistrati, nelle corti, e persino tra i favoriti. - Da lungo tempo preparava e maturava rivoluzione italiana. - Il primo segnale fu dato dall'insurrezione del partito costituzionale nelle Spagne (gennaio 1820). Due sottotenenti Morelli e Silvati risposero alla chiamata levando lo stendardo della rivolta al campo di Monteforte nel reame di Napoli (luglio 1820) al grido di viva il re e la costituzione. Poca scintilla fu secondata da rapida fiamma; un grido corse per tutto il regno per la costituzione. Il re spaventato, stretto nella propria reggia dai deputati dei costituzionali, nella notte del 5 al 6 luglio la prometteva. Il 6 pubblicava che di sua piena volontà s'arrendeva al voto unanime della nazione, e darebbe la costituzione. Il 15 nella regia cappella Ferdinando, presenti i ministri, i grandi. gli alti magistrati, i deputati del popolo, pronunciò il giuramento alla costituzione (fu scelta quella di Spagna del 1812) ed aggiunse: e Onnipossente Iddio, se io mentisco, se dovrò io mancare al mio giuramento, in questo istante mi fulmina e Miserabile! ei sapeva di mentire e proponevasi di spergiurare. Giurarono il duca di Calabria suo figlio primogenito, e il principe di Salerno.

In Sicilia la notizia dell'attuata costituzione sollevò gli animi, e fu gridato qualche cosa di più: costituzione e indipendenza. Tristo a dirsi! Ne uscì una lotta provocata dalle arti nefande degli uomini vecchi del governo borbonico, ma non meno per questo riprovevole e funesta. Sicilia si pose in aperta guerra contro Napoli costituzionale; e l'esercito costituzionale colà condotto impose colle armi alla mano ai Siciliani che s'accomodassero agli avvenimenti, alla costituzione spagnuola, rinunciando al sogno di separare la propria causa da quella degli Stati di terraferma. - Intanto Ferdinando se la intendeva segretamente con Austria, la quale dichiarava non riconoscerebbe i nuovi ordini di Napoli. Radunaronsi i sovrani di Austria, Russia e Prussia a Troppau, poi a Laybac: decisero ripristinare il governo assoluto, consenziente Francia; la quale a monarchia temperata ordinata, per ubbidire alla Santa Alleanza, assunse il carico di restaurare il principato assoluto in Ispagna. - Dal 1814 ad oggi la politica di tutti i governi di Francia, a dispetto di tutte le sonore declamazioni e di quell'impudente cinismo, è un impasto di fangosa abbiettezza, di stoltizia e di schifoso egoismo .--Inghilterra freddissimamente negava; e lasciò fare al solito. Ferdinando si recò a Laybac dopo aver protestato più volte in Parlamento della sua lealtà e raccomandato al figlio, Vicario del regno, di restare fedele alla costituzione. Andava a sollecitare le mosse dell'esercito austriaco. e a scusarsi ai sovrani della debolezza mostrata. Gli Austriaci mossero sulla fine del febbraio: Ferdinando da Laybac si toglieva per la quarta o quinta volta la maschera; e per regio manifesto intimava ai sudditi di non far resistenza all'esercito tedesco, che sommava a 52 milauomini comandati dal generale Frimont. Ciò non ostante il governo provvisionale di Napoli opponeva quasi 30 mila uomini, e oltre 10 mila uomini delle milizie provinciali. L'entusiasmo pareva universale; ma i generali, disperando della vittoria, temevano la vendetta del re e apprestavano il tradimento. Il generale Pepe, dei pochissimi che rimanevano sinceramente devoti alla causa del paese, postato a Rieti (6 marzo 1821) fu abbandonato dalle sue truppe che si sbandarono. Il generale Carascosa, che da solo avevasotto di sè i tre quarti dell'esercito, persistette in turpe inerzia. La rovina fu generale e precipitosa. Gli Austriaci entrarono in Napoli il 23 di quel mese, il Parlamento fudisciolto, la costituzione abolita di qua e di là del Faro, Ferdinando ritornava col suo fedel ministro Canosa, e le nefandità del 1799 furono ritentate, se non che i più s'erano messi in salvo.

Contemporaneamente simile moto avveniva in Piemonte. L'11 gennaio 1821 manifestandosi qualche agitazione tra gli studenti, alcuni d'essi furono sostenuti; contro quei rigori protestava la gioventù adunata nelle sale dell' Università. Il 12 i carabinieri e le truppe guidate dal governatore di Torino Thaon di Revel investirono i più animosi che si erano trincerati colà dentro; la lotta disuguale finì colla peggio degli studenti, che furono maltrattati in guise orrende. Le sêtte segrete profittando dell'irritazione degli animi affrettarono il movimento. Costituzione ed emancipazione dall'Austria e guerra contro di quella per ispalleggiare la rivoluzione di Napoli era il concetto degl'insorgenti. Facevano assegnamento sopra il principe Carlo Alberto della linea Savoia-Carignano discendente da Tommaso, erede designato del trono, dacchè nè il re, nè i suoi due fratelli Carlo Emanuele IV, che aveva abdicato, e Carlo Felice avevano figli. Il Santa Rosa uno dei capi più illustri

di quel moto scrisse che Carlo Alberto e voleva e non voleva »: il che fu detto essergli colpa e scusa; avvegnachè a noi paia che in simili casi non sia lecito rimanersi in forse tra i due: ma i principi trovano difensori officiosi pei delitti e per le colpe, tra i contemporanei e tra i posteri. Il 10 marzo 1821 la rivoluzione scoppiò in Alessandria nelle file dell' esercito affiliato in gran parte alla Carboneria. Un governo provvisionale fu nominato; cominciò i suoi atti intestandoli dal Regno d'Italia e dichiarando la guerra all' Austria. Seguirono i moti delle provincie; poi di Torino, dove il 12 si fece popolo, e la cittadella inalberò la bandiera de' tre colori. Il re dopo avere protestato abdicava al 13 a favore di Carlo Felice suo fratello deveto all'Austria, che stavasi allora alla corte di Modena; e per conciliare gli animi nominava reggente , Carlo Alberto, popolarissimo tra i costituzionali. Il reggente dopo qualche titubanza promulgava la costituzione spagnuola, e giuravala davanti la giunta provvisionale (13, 15 marzo 1821). Protestava in contrario re Carlo Felice da Modena (16 marzo). Carlo Alberto spaventato fuggivasi a Novara, dove le legioni che parteggiavano pel re assoluto , sotto il governo del Della Torre , attendevano gli aiuti austriaci ; e sottomettevasi alla volontà regia. E gli Austriaci già penetravano in Piemonte riunendosi alle truppe che non avevano aderito alla costituzione, e che già avevano (7 aprile) ributtato in lotta fratricida le schiere costituzionali a Novara. In pochi giorni l'autorità del re fu interamente restituita. Dei costituzionali alcuni illustri sfuggirono alle vendette regie, le quali parvero miti pel confronto di Napoli. Carlo Alberto fu mandato all'esercito francese che marciava per soffocare nel sangue la rivolta di Spagna, affine di purgare la macchia di avere per un istante parteggiato coi costituzionali. A questo prezzo ebbe salvo non la fama, ma il retaggio regale, che agognava ed insidiava il torbido duca di Modena genero dell'ex-re Vittorio Amedeo. Delle vittime piemontesi gli ufficiali Laneri e Garelli morirono sulle forche; degli altri fu ginocoforza al governo regio contentarsi di appiccarli in effigie, perchè ricoverati in paesi stranieri.

Sullo scorcio dell'anno 1821 l'Austria a sua volta incomincio l'inquisizione contro i sospetti di carbonarismo.
Gl' iniquissimi processi furono menati senza alcuna guarentigia per gli accusati. Delle sentenze le più furono capitali: ma l'imperatore ebbe fama di clemente e la voluttà
di assaporare a sorsi una più lunga vendetta. I condannati, Gonfalonieri, Pellico, Maroncelli, Borsieri, Foresti,
Fortini, Pallavicini, Porro, Andryane, Castillia, Oroboni,
Villa e molti altri illustri furono dalla clemenza imperiale
confinati allo Spielberg, af carcere duro o durissimo; soffrirono lente e continue torture tra le catene e le privazioni' più dure, supplizi senza nome. Vi languirono lunghi
anni, alcuni vi morirono, taluo di fame. Dopo dieci,
dopo quindici anni di quel martirio Austria apersa ai superstiti le porte di quell'inferno e li cacciò in esiclio.

Eguale inquisizione fu comandata a Parma: Maria Luisa mitigò le pene, lasciò correre le sentenze dei contumaci, quelle dei detenuti mutò in lievi o nell'esiglio.—Ma Francesco IV di Modena avendo pretesti ad infierire trovavasi felice. Il Besini, scellerato direttore di polizia, tra torture e narcotici con infame abuso compilò l'istruttoria criminale; su quel mostruoso processo il duca di Modena trovò tre magistrati che scrissero sentenze: ed affermano il duca avere di proprio moto fissati i gradi delle pene per li più rei. Il giovine sacerdote Andreoli fu la vittima o piuttosto il primo martire della rabbia ducale (17 ottore 1822). Esilii, contische, galere furono le pene minori. Negli Stati pontificali la riazione non fu meno feroce; per altro, il sangue giuridicamente non fu sparso per altro,

Dal 1821 al 1851 le provincie italiane godettero la pace del sepolero. Delle diverse tirannidi non diremo altro, perchè l'argomento ci trarrebbe oltre ogni confine, e del rimanente tutte si comprendono in queste parole: guerra al pensiero e al progresso, silenzio di sepolcro, corruzione, polizia, gesuiti, e in capo a tutto l'arbitrio, ma l'arbitrio sfrenato, insolente, provocante. Il 28 settembre 1823 succedeva al defunto Pio VII Leone XII (della Genga). Sotto il suo governo peggiorò senza confronto lo Stato, nell' amministrazione, e nell'ordinamento politico. Avvenfurono i banditi, e i malfattori che le pubbliche vie infestavano: perchè nulla potendo contro loro il governo pontificale, patteggiolli, e assegnò loro pensioni vitalizie. Ma per le cose politiche su ogni tolleranza sbandita. Un cardinale Rivarola per feroci esorbitanze famoso lasciò nome esecrato. Il 3 gennaio 1825 moriva improvvisamente il sanguinario Ferdinando e succedevagli suo figlio, lo spergiuro vicario del regno, Francesco di Calabria; il quale iniquo quanto il padre non fe' meglio di lui. E già nel 1824 (18 giugno) in Toscana era succeduto a Ferdinando III Leopoldo II, allora non indegno del padre. - Nel 31 marzo 1829 a Leone XII succedeva Pio VIII (cardinale Castiglione) niente migliore dell'antecessore, Regnò pochi mesi; e lo Stato pontificio continuò ad essere amministrato alla peggio dai cardinali legati, talvolta più despoti del pontefice stesso. Nel gennaio del 1831 veniva eletto Gregorio XVI (Cappellari); frate dotto, dicevano, di cose teologiche, ma delle politiche ignorantissimo, e quindi, o per natura o per esterni raggiri, il pessimo di tutti i prenomati. Nuovi moti venivano per un istante a mettere in forse l'esistenza di quel mostruoso governo.

Fra tanto nelle giornate 27, 28, 29 luglio 1850 nuova insurrezione in Parigi, provocata dalla violazione della costituzione, aveva cacciato dal trono il ramo primogenito dei Borboni, i quali dal primo e dal secondo esilio non avevano nulla appreso. Reinstaurati dalla santa alleanza, la loro dominazione si confondeva colle funebri memorie di Waterloo, coll'onta delle invasioni straniere e del trattato di Vienna imposto alla Francia. Ma pur troppo il popolo francese ha più volte mostrato che sa distruggere

e non riedificare. Surrogato il ramo d'Orléans, la Francia credette o volle dare a credere d'aver rotto per sempre contro il despotismo della santa alleanza, di avere stracciati i patti obbrobriosi del 1815, e di stendere la mano alle nazioni soffrenti, riponendosi a capo della civiltà e del progresso . Insorsero fra gli altri il Belgio e la Polonia; un tentativo d'insurrezione si maneggiò in Italia, ed ebbe il suo centro in Modena e nelle Romagne. Sognarono alcuni generosi di trascinare in una cospirazione il duca di Modena ambiziosissimo, ricchissimo, nè per ragioni proprie troppo amico all'Austria di cui mor-deva il freno, e che già aveva vagheggiato la corona subalpina. Ma costui, fatto accorto come l'Austria l'avesse in sospetto e che la nuova dinastia di Francia non volesse guerra ad ogni costo, finse di continuare nella pratica per avere in mano tutti i fili della congiura, e riamicarsi all' Austria vendendo i cospiratori. I congiurati, che intravidero il triste giuoco, arrischiarono disperatamente il colpo confidando nelle lusinghe di Francia. Il 3 febbraio 1831 levavasi in arme a Modena un pugno di giovani animosi, capo un Ciro Menotti. Erano vinti, presi e liberati in poche ore per la fuga del duca spaventato dai moti insurrezionali di Bologna, delle Romagne e di Parma. I governi provvisionali instaurati a Modena, a Bologna, a Parma poco fecero, ciecamente confidando nel principio del non intervento bandito solennemente dal ministero francese nel Parlamento; pel quale la Francia dichiarava esser caso di guerra, se uno Stato s'avvisasse di entrare a mano armata nelle contese interne di un altro Stato indipendente. Ma l'Austria conosceva meglio d'ogni altro l'animo di Luigi Filippo, nuovo re dei Francesi. Protestò invierebbe anche, al costo di guerra, sue truppe nei ducati e nelle Romagne; e il governo francese non solo chinò la fronte, ma offrì al papa di fare altrettanto. Allora gli Austriaci restaurarono Maria Luigia in Parma, Francesco IV in Modena, il governo pontificio in



Bologna (6, 10 marzo 1851). Le vendette furono miti in Parma, rigorose nel Pontificio, ma pur rattenute dalle rimostranze della diplomazia, che rinfacciava apertamente a questo governo li pessimi suoi ordinamenti e gli chiedeva riforme, che non furono mai acconsentite. Ma la rabbia del duca non trovò ostacoli in Modena. Ciro Menotti già suo famigliare, che aveva seco trascinato prigioniero in Mantova, e ricondotto in Modena, dopo avergli promessa la vita, fu inviato al supplizio perchè non rivelasse la complicità del tiranno; e con lui un altro valent' uomo, il Borelli, reo d'essersi rogato, siccome pubblico notaio, dell'atto con cui s'instaurava il governo provvisionale e dichiaravasi decaduto quello del duca. Una Giunta stataria d'infame memoria indignò gli stessi ducali per gl' iniqui processi, e per le più inique sentenze. I giudicati furono più di quattrocento, gli esuli oltre a mille.

R intanto in Piemonte, morto Carlo Felice, sottentravagli Carlo Alberto, l'antico reggente della rivoluzione costituzionale del 21 (27 aprile 1851). A Napoli a Francesco I era succeduto (novembre 1830) Ferdinando II suo figlio, il quale bandiva volere rimarginare le piaghe dello Stato; e ben ne aveva quel misero reame. Le speranze furono molte e presto deluse. A Torino dominarono i frati, i gesuiti e la vecchia aristocrazia : il nuovo re rimase totalmente in loro balla, e lungi dal ricordare le antiche promesse lasciò intatti gli ordini vecchi, e il dispotismo di Carlo Felice. Peggio era di Napoli e di Sicilia, dove prestamente i supplizii prodigati alle prime manifestazioni di libertà persuasero a tutti che il giovine Ferdinando sommava la nequizia del padre, dell'avo, e di Carolina. E il sangue scorse equalmente in Piemonte, in Alessandria. in Genova, in Ciamberi, non per altro che per vera o pretesa partecipazione alla setta segreta della Giovine Italia, ordinatasi tra gli esuli politici in Francia da Giuseppe Mazzini. - Nell' anno 1854 un pugno di codesti esuli, capo il Mazzini, tentarono in Savoia destare una generale

insurrezione. Quelle genti non se ne commossero; doveva prevedersi; a stento avrebbero trovato una scintilla di vita tra i prostrati italiani. Bastò la gendarmeria del re a disperderli. Due infelici moschettati a Ciamberl, i rigori feroci ed insensati del governo ne furono i tristi frutti, cui si aggiunsero i sospetti, le diffidenze, lo scoramento, i rimproveri, le calunnie, che si lanciarono, l'un l'altro, i diversi partiti che pur volevano la libertà d'Italia. E continuò poi per oltre dieci anni ad agitarsi il partito nazionale e liberale, e per l'impulso che ne veniva dal di fuori dalla setta della Giovine Italia, e per la disperazione che talvolta mettevasi nei soffrenti, segnatamente degli Stati Pontificii, Napoletani e Lombardi. Ma continuarono a loro posta i governi ostinatissimi nel loro sistema di furibonda compressione; e ciascuno de' principi ebbe suoi ministri ed esecutori di tirannide quali li avrebbero desiderati Nerone o Tiberio, Galeazzo Visconti o Cesare Borgia. Però acquistarono orrida fama in Piemonte un Galateri, e un La Scarena; in Lombardia un Salvotti, un Bolza; in Modena dapprima il Canosa cacciato di Napoli. poi un Girolamo Riccini non meno ribaldo ma più vile e più abbietto; nelle Romagne i cardinali Bernetti, ed Albani, un colonnello Freddi, un fiscale Fontana; a Napoli un ministro Del Carretto, un generale Nunziante, ed infiniti altri più oscuri, ma non meno scellerati.

E' pare di oltraggiare la gravità storica, bruttando le carte di questi nomi; ma il sangue e le lagrime spremute da questi uomini, sangue e lagrime pagate a furia d'oro, di dignità, di potenza, di onori dai principi che li adoprarono, gridano vendetta davanti all'umanità vilipesa. E l'umanità non può vendicarle che perpetuando nell'infamia la memoria di quei nomi accanto a quelli delle loro vittime.

Taluno di costoro provocò le sommosse pel gusto di reprimerle; tal altro studiò di raffinare le torture e i supplizi, ed insultò ai morenti; tal altro inventò di pianta le congiure, e si rese necessario ai sospettosi padroni sventando le supposte cospirazioni, ed immolando vittime, non pure innocenti, ma ignare del pretesto del loro assassinio. Così nel 1835 fu inventata dal Riccini una congiura in Modena, e costò la vita a un Giuseppe Ricci. Nel 1837 moti e supplizi in Viterbo, negli Abruzzi, nelle Calabrie! Nel luglio di quell' anno moti in Messina, in Siracusa, in Catania: orridi i processi, spaveotose torture, sonza numero i supplizi: in qualche luogo il numero dei suppliziati superò quello dei condannati dalle sentenze. E colà il Del Carretto, atter 'ego di Ferdinando II, banchettando assisteva alle torture ed alle uccisioni.

Nel 1843 bande armate si formarono sull'Appennino degli Stati romani nelle vicinanze di Bologna, e per alcun tempo si sostennero; ma poi furono disperse: seguirono le giunte militari colle galere e coi supplizii. Nel 1844 diecinove giovani italiani, ai quali stavano a capo due' fratelli Attilio ed Emilio Bandiera già ufficiali della marina austriaca, raggirati da un agente della polizia napoletana sbarcarono armati nella Calabria, presso Cotrone, coll'idea di ridestarvi l'insurrezione. Erano aspettati non - dalle popolazioni ma dalle truppe regie, e furono presi dopo animosa resistenza. Trascinati a Cosenza, nove di essi, i due Bandiera di Venezia, Domenico Moro di Venezia, Niccola Riciotti di Frosinone, Domenico Lupatelli di Perugia, Iacopo Rocca di Lugo, Giovanni Venerucci di Forli, Francesco Berti di Ravenna, Anacarsi Nardi di Modena, furono sommariamente giudicati e moschettati. Andarono al supplizio tranquilli e sereni; caddero gridando viva l'Italia (25 luglio). (1) - Le enormezze del

<sup>(1)</sup> Abbiamo riferiti i nomi dei martiri di Cosenza, perchè in quella tragedia quasi ogni provincia d'Italia r' ebbe ad essere rappresentata : et duole che l'amgustia delle nostre pagine non ci consenta dire di tutti. Ma ai giovani lettori, ai quali questi poveri cenni destano pletà ed ira insieme, e il desiderio di più saperne, additeremo, oltre le Storte del Colletta. quelle di Giaseno E.a Parina. le biografe dei Martiri Ita-

governo pontificale, e soprattutto dei legati cardinali Massimo e Della Genga, provocarono un altro disperato sforzo. nelle Romagne (1845). Gl'insorti assaltarono e presero Rimini; ma non rispondendo le altre città al movimento, dovettero ritirarsi davanti alle truppe mercenarie svizzere che il governo pontificale mandò contro di loro; e i più ottennero dalla mitezza del governo toscano di posare le armi ed avere libero il passo per ricoverarsi in Francia. È superfluo l'aggiungere che i pontificali sfogarono la loro ira su quelli che caddero loro nelle mani.

E qui molto sarebbe a dire della minore tirannide aruministrativa, del modo di rendere giustizia, delle leggi, delle ordinanze, delle intemperanze clericali, dello intromettersi per ogni dove de'gesuiti, delle censure, delle prepotenze soldatesche (chè la milizia era dovunque disciplinata contro ai cittadini), de' soprusi, degli arbitrii e delle angherie miserabili delle polizie, della corruzione della pubblica morale, provocata, fomentata e quasi comandata, nello stesso tempo che l'esterne pratiche religiose erano imposte con ridicola ed ipocrita severità a quelle classi di cittadini che direttamente o indirettamente erano più dipendenti dal governo! E le impudenti officiali menzogne dei maggiori ministri che vantavano la clemenza, le paterne sollecitudini dei principi e dei governi; le sfacciate declamazioni de' preti e de' frati, che seguendo l' esempio del supremo gerarca Gregorio XVI maledicevano alle vittime, benedicevano, intonavano gli osanna ai carnefici; l'abbietta servilità dei patrizi, dei salariati dai governi: l'apatia, il letargo delle moltitudini; la costernazione e la paura di tutti! Tristissimi argomenti sui quali molto si è scritto, senza tampoco rivelarne le più intime brutture, perchè v'hanno tali scelleraggini e tali onte che

liani per Atto Vannucci, la continuazione della Storia del Botta per Giuseppe Martini, e la recente Storia d'Italia dal 4814 al 4850 di autore anonteno pubblicata in Torino nell'anno 1856 dalla Tipografia Nazionale.



la società sopporta, e che fatte manifeste non trovano credenza.

In mezzo a tanta miseria, alcuni generosi levavano pur la voce; i più dai luoghi del loro esilio, o da alcuno canto di terra straniera dove il pensiero e la stampa aveano libertà: e per tacere dei minori, Gian Domenico Romagnosi, Melchiorre Gioja, filosofi e statisti insigni, gli storici Carlo Botta e Pietro Colletta, poeti e prosatori di maschio valore come Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi, Alessandro Manzoni, avevano già iniziato la santa opera. Tacciamo delle glorie puramente letterarie che risplendettero nella prima parte del secolo, come Vincenzo Monti, Giulio Perticari, Luigi Lamberti, il Cesari, il Villardi, il Costa, il Giordani e tanti altri, perchè poca o niuna parte ebbero nel rinnovamento politico. Ma Vincenzo Gioberti, Cesare Balbo, Silvio Pellico, Massimo d'Azeglio, Gino Capponi, Giuseppe Mazzini, Michele Amari, Leopoldo Galeotti, Francesco Domenico Guerrazzi, Carlo Cattaneo, l'anonimo Lombardo, Giambattista Niccolini, Gabriele Rossetti, Giovanni Berchet, Giuseppe Giusti, Niccolò Tommasco, Giuseppe Ricciardi, Cesare Cantù per opere filosofiche, storiche, economiche o politiche, taluno in robusto verso evocando i lutti della patria, tal altro con amara ironia flagellando la turpitudine del tempo, alcuni parteggiando per le riforme, altri per un rivolgimento, confortavano la fede degl'Italiani, ne concitavano l'odio all'oppressione, ne commovevano il cuore alla speranza. Un'agitazione insolita, un presentimento, un non so che di vago, d'indefinito, che può assimilarsi alla calma che precede l'uragano, avvertivano popoli e governi che qualche grande avvenimento si preparava. I governi in sospetto vegliavano attenti ma non tranquilli; i partiti liberali non bene ordinati si rannodavano, numeravano le loro forze, computavano le probabilità degli avvenimenti. Rinascevano le speranze su Carlo Alberto, il quale, mitigata in fatto la asprezza del governo, avviava lo Stato lentamente ma pure ad un miglioramento, promulgando un codice, preoccupandosi dell'esercito, mostrando qualche tolleranza nella stampa, e specialmente atteggiandosi a modo dignitoso e indipendente in faccia all'Austria sua antica personale nemica.

Aspettavasi dai più la morte di Luigi Filippo re dei Francesi: di quel monarca dell'oro che aveva umiliato la Francia in faccia all'Europa per regnare in pace colle Potenze, e l'aveva con ogni argomento corrotta e insozzata di fango per soffocare le aspirazioni di libertà. Nei padroni d'Italia due mutazioni erano sopravvenute. All'imperatore Francesco I era succednto (1837) Ferdinando I per debolezza di corpo e di mente incapace; e per lui regnava il ministro Metternich, uno dei manipolatori di Vienna, odiatore d'Italia e degl'Italiani. Nell'agosto del 1858 Ferdinando I forse con sincerità di cuore, ch' ei non era cattivo, promulgava un'amnistia per i profughi politici, che dalle bieche mene degli esecutori fu interamente svisata. In Modena sull'aprirsi del 1846 moriva il duca Francesco IV, esecrato da tutta Italia, e maledetto da quelli che l'ebbero a padrone; lasciava la corona ducale al figlio Francesco V, che fortunatamente non ne ereditava nè la mente nè la ferocia: ma educato da quel padre, e dai sanfedisti restò mancipio dell'Austria e dei gesuiti, istrumento a lor voglia più o meno pericoloso.

La morte di Gregorio XVI (1º giugno 1846) perve ridestare dal sonno l'Italia. Il primo atto del nuovo pontefice Pio IX, cardinale Mastai, eletto il 18 di quel mese,
fu l'amnistia politica. Quella tarda e stentata giustizia ai
popoli delle Romagne parve miracolo; gli applausi ne andarono al cielo. Gli speranzosi di riforme ne approfittarono,
ed eccitarono abilmente quell'entusiasmo, quanto sarebbe
stato conveniente se Pio IX avesse chiamato i popoli alla
risurrezione d'Italia. Applausi, feste, inni, manifestazioni,
tutto fu messo in opera per trascinare il pontefice nelle
idee dei riformatori: al popolo si fece credere che quel
grande (como si dicea) non chiedeva di meglio; e nel fatto
egli vi si prestava di mala voglia. Ma la concitazione uni-

versale il trascinava; l'Austria e gli austriacizzanti che ne adombravano, servivano mirabilmente a porlo sempre più in favore. In breve ora il nome di Pio IX fu simbelo di quello d'Italia. A furia di applausi, di domande, di feste, di manifestazioni d'ogni ragione gli strapparono la concessione della civica milizia (5 luglio 1847), ed una gretta legge per la stampa. L'entusiasmo si mutò in delirio: e l'agitazione s'accrebbe quando l'Austria, per ispaventare il pontefice e gl'Italiani, occupò violentemente non più la fortezza ma la città di Ferrara (18 agosto). Il cardinale legato Ciacchi protestò animosamente; il governo pontificio parve ratificasse la protesta, ma per allora non fu altro. Intanto il granduca Leopoldo, pressato dalle insistenti domande e dalle popolari manifestazioni, concedeva larga legge di stampa (6 maggio 1847) e la civica milizia (agosto). A Lucca tumultuavasi in nome di Pio IX. Il duca Carlo Ludovico e il figlio suo Ferdinando da prima mostravansi ostili e provocanti: pure piegavano alla necessità e promettevano riforme. In Piemonte il governo dei re aveva tenuto ferma fronte alle provocazioni dell'Austria, ma di riforme non voleva sapere, quantunque dall'oggi all'indomane gli apologisti le preannunciassero. Appena se tolleravansi gl'inni a Pio IX e qualche pubblicazione un po' libera : eppure la speranza v'era grande, chè di Carlo Alberto sapevasi l'odio contro Austria : onde alla fine tratto dall'esempio, o spinto dalla paura, anche il re accordò qualche riforma. I governi di Lombardia, di Napoli, di Modena, di Parma alle popolari manifestazioni rispondevano colle armi della soldatesca e della sbirraglia, cogl'imprigionamenti; ed a Milano bandendo la legge marziale. Vennero a complicare le agitazioni l'anticipata rinunzia del ducato di Lucca a Toscana per parte del Borbone, e la cessione dei distretti di Fivizzano e del resto della Lunigiana, che dovevano passare da Toscana a Modena, all'Estense. Quelle popolazioni non avrebbero voluto staccarsi dalla Toscana, e il duca di Modena vi dovette impiegare la forza (novembre 1847). E moriva in Parma Maria Luisa d'Austria (dicembre 1847), negli ultimi tempi chopo avere bruttata sua fama di mansuetudine e di tolleranza sotto l'influenza dei gesuiti e del ministro Bombelles. Quella corona passava ai Borboni di Lucca, che avevano già ceduto o venduto Guastalla al duca di Modena. - All'aprirsi del 1848 (5 al 12 gennaio) la sollevazione scoppiò apertamente e fieramente in Sicilia. Ferdinando spaventato di quei moti e dell'agitazione degli Stati di qua dal Faro, e di Napoli specialmente, nel 18 gennaio, mutati gli ordini della monarchia, promulgava la Costituzione. Allora solamente re Carlo Alberto s'indusse a concederla, e bandì le basi di uno Statuto (8 febbraio), il . quale fu pubblicato il 4 marzo successivo. Il 17 febbraio pubblicavasi quello di Toscana : e finalmente al 4 marzo Pio IX, dopo proteste, rifiuti, riserve senza fine, accordava a sua volta le Statuto per gli Stati Pentificali. Austria, Parma e Modena ostinavansi nel non conceder nulla. e minacciar estremi rigori.

Ma un avvenimento di ben altro momento venne a precipitare il moto italiano. Dal 20 al 24 febbraio a Parigi » la rivoluzione rovesciava nella polvere il trono di Luigi Filippo, e proclamava la repubblica: la dinastia borbonica secondogenita, come l'altra, esulava maledetta e dispregiata. Il 13 ed il 14 scoppiava e trionfava per un momento l'insurrezione nella stessa imperiale Vienna. Allora insorse Milano (18 marzo). Dopo cinque giorni di una lotta terribile, i cittadini quasi inermi riuscivano con prodigi di valore a cacciare quelle vantate schiere dell'Austria governate dal maresciallo Radetzky, che sfogarono la loro immane rabbia sui prigionieri, donne, vecchi, bambini. Nel 21 Venezia era in mano del popolo e il presidio tedesco usciva patteggiando. Como, Brescia, Bergamo, Cremona, Pavia, Vicenza, Padova si sollevavano come per incanto; sollevavasi Modena (21) e cacciava il duca; il Borbone di Parma, tentata inutilmente una resistenza, rassegnava l'auto-

rità sovrana ad una reggenza popolare. Il Piemonte e la Liguria levavansi per correre in aiuto ai Lombardi; Carlo Alberto il 23 dichiarava la guerra all'Austria, e le truppe piemontesi varcavano subito il Ticino spiegando la bandiera tricolore italiana. - Come descrivere l'entusiasmo di quei giorni? - Da ogni canto della penisola traevano gli Italiani alla santa guerra: Piemontesi, Liguri, Parmensi, Modenesi, Toscani, Romagnuoli, Napoletani, Siciliani, poi le ordinanze Toscane, poi le Pontificie, poi le Napoletane, Gli Austriaci abbandonavano l'Adda, l'Oglio, e riparavano dietro il Mincio tra le fortezze di Peschiera e di Mantova, avendo alle spalle Verona, Legnago e la cittadella di Ferrara snl Po. - Ma l'entusiasmo non basta alla guerra. I mesi di aprile e maggio scorsero lieti per le fazioni fortunate di Goito (8 aprile) sul Mincio, Valeggio (11), Pastrengo (30 aprile) tra il Mincio e l'Adige, la bella difesa di Vicenza (23, 24 maggio), la presa di Peschiera e la maggior giornata di Goito (29 maggio, quantunque venisse funestata la gioia dall'avversa fortuna toccata alle legioni de'volontari veneti e romani postati a Cornuda (8 maggio), · dai regii a S. Lucia, dai volontari toscani a Curtatone e Montanara (28 maggio). Ma una sollevazione provocata dalla perfidia del re Ferdinando in Napoli (15 maggio), il quale dapprima sospese, poi spergiurando tolse lo statuto, gli porse il destro di richiamare le truppe napoletane già arrivate al Po; la sollevazione de' Siciliani ne toglica gli ainti dell'isola; Pio IX levando la maschera ricusava di sancire la guerra dell'indipendenza, e secretamente s'intendeva con Austria, beffandosi di quell'ingenuo partito che avea fatto assegnamento a dispetto della storia e della logica snl Papato, come sulla pietra angolare del nuovo edificio italiano; le truppe piemontesi non bastavano, ed erano per ginnta mal provvedute, pessimamente condotte; i corpi dei volontarii, degli ausiliari toscani, pontificali, napoletani, non vorrem dire se a bello studio compromessi, abbandonati, sempre male adoprati; i partiti discordi costituzionali, repubblicani, unitarii, federali e carlalbertisti, inacerbivano; i governi provvisionali poco o nulla sapezano fare; l'Austria e il sanfedismo gettavano oro, e maneggiavano sotto mano; l'entusiasmo raffreddava, i pericoli s'accrescevano, nuove schiere calavano dai passi dell'Alpi mat custoditi, o per ignavia lasciati aperti. Ripresa Vicenza dagli Austriaci (10 giugno) e tutta la terra-ferma veneta, le funeste giornate di Volta, di Custoza e Sommacampagna (24, 28 luglio) gettarono la confusione e il disordine nell'esercito italiano. Re Carlo Alberto riparò a Milano, che non potò diendere, e all'8 agosto una tregua di triste memoria ridiede all'Austria il possesso di tutte le provincie fino al Ticino, e dei ducati. Rimaneva ancora libera Venezia, forte della sua posizione e della costanza de'suoi cittadini.

Alla guerra sottentravano per nostra maggiore sventura i maneggi diplomatici. Francia ed Inghilterra facevansi mediatrici. Della prima era nota la fede e l'egoismo: la repubblica francese appariva già una solenne menzogna; chè i tristi del regime passato erano riusciti a riafferrare il governo della cosa pubblica, e costringere la nazione ad . accettare l'eredità della svergognata politica di Luigi Filippo, cioè della pace ad ogni costo. Pure si sperava. Carlo Alberto non percosso, ma fortificato dalla sventura, o il concitasse l'odio contro l'Austria, o il sostenesse un pensiero di gloriosa espiazione del tristo passato, perdurava nell'audace intendimento di ricominciare la guerra. Ben sapeva come coll'Austria non fosse componimento possibile se non dopo la vittoria. Pio IX ad ogni tratto scoprivasi più nemico della idea italiana; e veniva in favore dei sanfedisti. Ben si sfiatavano i neo-guelfi a mascherarne la doppia fede e il tradimento, ben si sforzavano a trarlo a rimorchio. Codesta gente che avea spinto per falsa strada il movimento italiano, che delle sventure avea la maggior colpa, ora s'inveleniva e rigettavala stizzosamente sopra gl'Italiani che non avevano riposta cieca fede in Pio IX.

Ma di quella gente e gl'Italiani e il Papa erano sazii ad un tempo. I sospetti ed il malcontento dei Romani avvicinavali ad una sollevazione: il ministro Pellegrino Rossi male accetto al popolo e reputato avverso al movimento era pugnalato (colpa di un individuo malignamente imputata a un partito). Il pontefice che voleva un pretesto fuggi da Roma (24 nov. 1848), e riparò presso lo spergiuro re Ferdinando a Portici, poi a Gaeta. Tornate vane le pratiche per indurlo al ritorno, convocati i rappresentanti del Paese in assemblea costituente, la Repubblica Romana fu proclamata (9 febbraio 1849). - Alla fuga del pontefice teneva dietro quella del granduca Leopoldo, che dopo le più calde proteste d'italianità a tempo rammentavasi di essere arciduca d'Austria. Anch'egli si partiva dagli Stati (7 febbraio) e ricoveravasi a Napoli e Gaeta. Un governo temporaneo s'instaurava in Firenze in aspettazione degli avvenimenti. Dei principi, il solo Carlo Alberto rimasto fedele alla causa d'Italia, secondato dal voto generoso della popolazione piemontese ritentava la santa impresa; e deluso dalla diplomazia europea denunziava rotta la tregua e si apprestava alla guerra (12 marzo 1849). Prevenivado gli Austriaci. Il giorno 20 marzo Radetzky passava il Ticino presso Pavia, nello stesso momento in cui il re varcavalo per Magenta accennando a Milano. Ma fu riputato miglior consiglio il retrocedere a difendere il paese invaso, di quello che avanzare e sollevare Lombardia alle spalle del comune nemico. Un primo scontro a Mortara (21) tornò funesto all'esercito italiano. A Novara il 23 i due eserciti erano nuovamente a fronte. Misterioso velo ricopre ancora gli avvenimenti di quell'infausta giornata. L'esercito piemontese non ostante i valorosi sforzi di molte schiere e l'intrepidezza dei duci e degli ufficiali fu, pria che vinto, scompigliato, disordinato, disfatto, messo nell'impossibilità di rannodarsi. Carlo Alberto abdicava sul campo di battaglia in favore del figlio Vittorio Emanuele, il quale segnava una tregua col vincitore (26) : i patti non furono gravissimi, temperando la protervia del vincitore la paura della sollevazione che gli romoreggiava a tergo, la necessità di ripassare il Ticino per contenerla, e l'intervento di Francia e d'Inghilterra gelose della fortuna austriaca. Ma in quattro giorni la campagna del 49, dove tutte erano riposte le speranze d'Italia, era terminata. Partivasi Carlo Alberto dall'Italia in volontario esilio a finire sua vita in terra straniera. La misteriosa rotta di Novara ridava all'Austria senza contrasto l'Italia. - Restaurato il granduca da una mano di prezzolati dal partito così detto moderato (12 aprile), apriva suoi Stati alla invasione austriaca; abolito le statuto, e rimesse le cose non alla forma antica, ma come non mai Toscana sognò di vedere. Restavano Venezia e Roma. La prima, stretta d'assedio, dopo lunga e gloriosa difesa stremata dal morbo cholerico, e dalla fame che già cominciava a farsi sentire, abbandonata apertamente al suo destino dalla Francia e dall'Inghilterra, venute a meno le speranze di una terza riscossa, da che il Piemonte fermava la pace coll'Austria nel 6 agosto, salvando il territorio e lo statuto, fu alla fine costretta a patteggiare la resa (22 agosto 1849). Le Romagne avevano già occupate gli Austriaci dopo non inonorata difesa di Bologna e d'Ancona. A Roma altri pensarono. La repubblica francese era caduta in mano a'suoi giurati nemici. Luigi Napoleone Bonaparte n'era il presidente; e poichè dopo averne giurata la costituzione macchinava in petto di rovinarla, e trasformar sè di capo in padrone, pensava subito dare buona prova di sè alle monarchie legittime, al partito clericale, e a quello dell'ordine. Col pretesto di mantenere la francese influenza in Italia (quale influenza!), chiedeva all'assemblea nazionale ed otteneva facoltà d'inviare un esercito a Roma. Con questa perfidia trascinava la Francia nel fango, ma riusciva a' suoi fini! Protestava altamente: non volere imporre la restaurazione del governo papale, volere proteg-gere la causa della libertà, la libera espressione del voto delle popolazioni romane. Vennero generali e l'esercito di

Francia come amici; sbarcati a Civitavecchia rivelaronsi pirati; lusinghe, insidie, tradimento, forza brutale in ultimo adopravano; e con questa vinsero finalmente; non senza aver přima più volte alle baionette italiane voltate le spalle, nelle giornate 50 aprile, 2, 3, 21 giugno, 5 luglio. La difesa di Roma, come quella di Venezia, riscattò i lutti di Novara, e suggellò l'onore delle armi italiane: la gloria rimase ai vinit, l'infamia ai vincitori (1). Il 4 luglio i Francesi occupavano Roma; i rappresentanti della Costituente romana proclamavano in quell'ora, impassibili, la costituzione dal Campidoglio: le baionette francesi entrarono a disperderli.

Ferdinando II, conquistata ferocemente la Sicilia (15 maggio), guerra fatta memoranda per l'eroica difesa di Messina e per lo strazio di quella città infelicissima, ma svergognato a Velletri (20 maggio), dove fuggi davanti ai Romani condotti dal Garibaldi; Pio IX reinstaurato dai Francesi e dagli Austriaci e un po' servo degli uni e degli altri; Radetzky, vero sovrano del Lombardo-Veneto, svolsero freddamente la lunga serie delle loro vendette; reggimento a rigore d'assedio, nessuna legge oltre l'arbitrio, enormi balzelli, rapine, sequestri, confische, giudizi militari, inquisizioni secrete, torture, i ferri, il bastone senza rispetto a sesso o ad età, assassinii per forme giuridiche, cento mila esuli, quarantamila stipati nelle infernali bolgie di Mantova, di Civitavecchia, di Napoli, di Nisida, più di mille morti di forca, di piombo, e macellati in vario modo nella Lombardia, quasi altrettanti tra Roma e Napoli; un gesto, un motto, un pezzo di ferro osservati e reputati delitto di morte; terrore, silenzio di sepolcro, furono per

<sup>(1)</sup> Infra i trofei sospesi alle vôtte della Chiesa degl'Invalidi a Parigi, a la nato delle bandiere conquistate a Jena e ad 'Austerlitz fu già posta la bandiera triçolore italiana, conquistata dalle tegioni francacio comandate dal generale Oudinot, non sulla breccla, ma sulle finestre del Caffe Ruspoli, dopo la résa.

gli anni che vennero dopo la sorte di té milioni d'Italiani. Appena Modena, Parma non furono bruttate di sangue; mebbero larga parte di dolori. Il solo giovine re subalpino, che valorosamente combattè per la libertà e per l'indipendenza sui campi lombardi, rimase fedele ai suoi giuramenti; unica lealtà tra tanti spergiuri. All'ombra del vessillo tricolore che sventola ancora su questo brano d'Italia si raccolsero gli esuli, a cui stesero la destra ospitale i più avventurati fratelli. E gli uni e gli altri attendono nasiosi il giorno della vendetta.

E quel giorno non può essere lontano, per quanto ostentino tranquillità la diplomazia europea che ne schernisce dopo averne tradito, i re fedifraghi, i principicoli assurdi, i generali carnefici, i farisei e i principi del sacerdozio, e i pubblicani; la gente insomma che s'intitola custode dell'ordine, della società, della famiglia, della religione. Costoro ci dichiarano immaturi per la libertà, come se a libertà potesse educarsi una nazione nel tempo che è mantenuta in servitù; ne chiamano ignavi, come se non fumasse ancora il sangue di tanti martiri, nè più fossero traccie delle ostinate lotte di Milano; di Venezia, di Roma, di Brescia, di Vicenza: chiamano ribelli ed assassini le misere vittime di una indescrivibile tirannide, che nella concitazione di un soffrire disperato diedero di piglio alle armi che il furore somministra, e affrontarono la morte per ispezzare le loro catene. Mutarono faccia alle cose; mutan oggi significato alle parole. Un abbietto e svergognato egoismo si chiama da loro devozione alla causa del-l'ordine; l'amore della libertà è demagogia; preoccuparsi delle classi soffrenti è predicare il comunismo; gettare nel fango e corrompere le nazioni è tutelarne la prosperità industriale; spergiurare, tradire, innalzarsi colla strage freddamente preparata dei difensori delle leggi e dei diritti sociali si chiama salvare la società; despotizzare tra il farnetico, il puerile e il feroce, è il far prova di governo energico e forte!

Pur nel lore turpe trionfo costoro sentono di non essere sicuri. Sciagurati! E' trepidano nell'aggiungere oltraggi e percosso; tremano che le nazioni si stacchino dalle eroci dove furone confitte, e soffochino tra le loro braccia i loro carnefici.

Fine della Steria.

### Capo unico.

## GEOGRAFIA POLITICA DELL' ITALIA MODERNA.

#### 6 1

Confini, Divisione, Popolazione, Razze, Lingua, Governi.

I confini dell'Italia considerata geograficamente si confondono coi limiti dell'Italia esaminata sotto l'aspetto etnografico, giacchè tutti i popoli compresi tra le Alpie il mare, e quelli che vanno sparsi per l'Italia insulare, tranne pochissime eccezioni, parlano la stessa lingua. Questa popolazione ascende a circa 24 milioni di anime. Diciamo circa, perchè prescindendo ancore dell'aumento ordinario verificato negli ultimi anni, è assai difficile ottenere una statistica esatta dai tanti e diversi Stati in cui è scomposto questo passe.

Secondo la Statistica del Lanzani, gl'Italiani ripartiti secondo le varie religioni che professano, non danno che un totale di 23,215,750.

Secondo il Marmocchi ascendono a 24,755,000, cifra che si può ritenere ancora aumentata; che sparsi sopra una superficie di circa 98,000 miglia quadrate, danno una media di circa 252 per miglia quadrato. I confini politici dell'Italia, dove si riattacca al continente europeo, sono:

A levante, greco e settentrione l'impero d'Austria, da cui va separata per le Alpi Giulie, Carniche, Noriche e Retiche;

A settentrione la Svizzera, da cui è separata dalle Alpi Retiche, Lepontine e Pennine;

A maestro e ponente la Savoia, da cui è divisa dalle Alpi Pennine e Graie; la Francia, da cui è separata per le Cozie e le Marittime, e il fiume Varo.

Ma l'Italia non forma uno Stato solo, come il buon diritto e la natura vorrebbero. Le vicende cui è andata soggetta l'hanno dilaniata in più brani, di cui alcuni sono posseduti da nazioni straniere. TREDICI sono questi brani, che a classificarii secondo la loro importanza, rispettivamente alla popolazione ed all'estensione, si possono disporre come nel seguente prospetto:

|                                                                                                                               | Superficie<br>in miglia<br>quadrate | Popolazione<br>assoluta | relativa<br>per<br>miglia quad. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Reame della due Sicilie.     Reame di Sardegna (comprendendo la Savoia che non fa parte geograficamente dell'Italia, e che ha | 32,530                              | 8,520,000               | 258                             |
| una estensione di 3,223                                                                                                       |                                     |                         |                                 |
| con 564,000 abitanti                                                                                                          | 21,964                              | 4,920,000               | 224                             |
| Regno Lombardo-Veneto .     Provincie possedute dal-<br>l'Austria separate dal Lom-                                           | 13,310                              | 4,664,000               | 352                             |
| bardo-Veneto                                                                                                                  | 5.615                               | 940,000                 | 167                             |
| 5. Stati Romani                                                                                                               | 13,000                              | 2,980,000               | 217                             |
| 6. Granducato di Toscana e                                                                                                    |                                     |                         |                                 |
| Ducato di Lucca                                                                                                               | 6,714                               | 1,900,000               | 283                             |
| 7. Ducato di Modena, Massa,<br>Carrara e Guastalla                                                                            |                                     | 563,000                 | 330                             |
| 8. Ducato di Parma                                                                                                            | 1,705                               | 494,000                 | 282                             |
| 9. Possessi Francesi (la Cor-                                                                                                 | 1,750                               | 494,000                 | 402                             |
| sica)                                                                                                                         | 2,852                               | 250,000                 | 80                              |
| <ol> <li>Possessi Svizzeri (Canton<br/>Ticino, Valli Alpine del</li> </ol>                                                    |                                     | 5                       |                                 |
| Vallese e Canton Grigioni).  1 1. Possessi Inglesi (Malta e sue                                                               | 1,210                               | 146,000                 | 120                             |
| isole)                                                                                                                        | 158                                 | 118,000                 | 740                             |
| 12. Repubblica di S. Marino .                                                                                                 | 17                                  | 7,000                   |                                 |
| 13. Principato di Monaco                                                                                                      | 9                                   |                         |                                 |
| Totale                                                                                                                        | 100,852                             | 25,309,000              |                                 |
| Da cui detraendo la superficie e                                                                                              |                                     | 1                       |                                 |
| la popolazione della Savoia .                                                                                                 | 3,223                               | 864,000                 |                                 |
| RESTANO                                                                                                                       | 97,609                              | 24,745,00               |                                 |

La popolazione Italiana, secondo le diverse religioni professate, si può classificare come segue:

| Cattolici                 | . 7 | 24,520,900 |
|---------------------------|-----|------------|
| Unitari nelle Due Sicilie |     | 80,000     |
| Greci scismatici          |     | 60,000     |
| Greci uniti               |     | 100        |
| Valdesi                   |     | 30,000     |
| Luterani e Calvinisti .   |     | 4,000      |
| Ebrei                     |     | 50,000     |
|                           |     | <br>       |

24,745,000

Tutte queste cifre sono date per via di approssimazione.

Tranne poche eccezioni, tutti gl' Italiani appartengono alla grande famiglia Trace-Pelasgica, ossia Greco-Latina di razza Caucasa, origine che hanno comune colla maggior parte dei Francesi, degli Spagnuoli e Portoghesi, con alcuni Cantoni della Svizzera, coi Rumeni o Valacchi degl' imperi d'Austria, di Russia, e di Turchia. Alcuni distrente I Tirolo meridionale sono abitati da discendenti della famiglia Germanica; e di Germanici e Slavi sonovi pure parecchie migliaia di abitanti nel governo di Trieste e nel Veneto. — Gli Ebrei ed i Maltesi sono generalmente di razza Semitica.

La lingua, che si parla in tutta la regione insulare e peninsulare, è l'italiana, più o meno corrotta nei singoli dialetti, che in certi luoghi ricordano alquanto, e per la frase e per la nomenclatura, gl'idiomi delle varie dominazioni straniere. Nella Toscana, in generale, la lingua tialiana è parlata in tutta la sua purezza — Se ne eccettuano alcune frazioni, cioè: 1º Una parte del contado di Nizza; 2º Le valli dei Valdesi nell'Alto Piemonte; 3º La Valle d'Aosta chiusa tra le alpi Pennine, dove si parla francese; 4º I distretti del Veneto e del Triestino già ac-

cennati di sopra, dove si parla il tedesco e lo slavo; B° Qualche colonia di Greci, o più propriamente Albanese en regno di Napoli dove usano la loro favella natia; 6° Il distretto di Alghero in Sardegna, dove si parla il catalano, e pochi altri di nessun rilievo.

Tutte le forme conosciute di governo riscontransi in Italia.

Il teocratico, cioè la suprema autorità religiosa accoppiata coll'autorità temporale assoluta e dispotica, nello Stato della Chiesa. È l'unico Stato d'Europa, in cui il regnante sia elettivo. Il monarchico assoluto dispotico nei Possessi Austriaci, nei ducati di Parma e Modena, nel Principato di Monaco, nel reame delle due Sicilie e granducato di Toscana, dacchè furono in questi due ultimi Stati aboliti violentemente gli Statuti poc' anzi conceduti.

Il monarchico temperato o costituzionale negli Stati Sardi, nei Possessi Inglesi e Francesi, quantunque Malta sia più presto una colonia commerciale-militare.

Il repubblicano democratico nei Possessi Svizzeri, e nel picciolo Stato di S. Marino.

# § 2.

## Reame di Sardegna.

Comprende gli Stati di Terraferma, cui va unita la Savoia provincia oltre i limiti geografici italiani, l'isola di Sardegna colle adiacenti, e l'isoletta della Capraia nel Tirreno.

Gli Stati di Terraferma sono situati a maestro della penisola, ed occupano tutta la parte occidentale dell'Italia continentale. I confini politici ne sono: a ponente la Francia, a settentrione i Cantoni Elvetici di Ginevra, Vallese e Ticino, a levante il regno lombardo-veneto, e il

ducato di Modena per i suoi possessi transappenninici. I coafini geografici sono: il Varo, e le Alpi occidentali verso la Francia, il lago di Ginevra, le Alpi centrali verso la Svizzera, il Lago Maggiore e il Ticino verso il Lombardo Veneto, e il Mediterraneo.

La maggior lunghezza degli Stati di Terraferma è di miglia 176, la maggior larghezza miglia 188, la superficie di miglia q. 14,989, comprendendovi l'isoletta di Capraja riunita alla divisione di Genova.

Sono formati dagli Stati per lo passato distinti sotto i nomi di: 1º Ducato di Savoia che comprende la Savoia propria, il Faucigny, il Genecese, meno la patie ceduta a Ginevra, il Chiablese, la Morienna, la Tarantusia; 2º Principato di Piemonte; 3º Ducato d' Aosta; 4º Ducato di Mizza; 7º Contea di Mizza; 7º Contea di Mizno; 6º Contea di Mizza; 7º Contea di Milano alla destra del Ticino; 10º Feudi imperiali delle Langhe, e del Canavese; 11º Liguria.
La Sardegna (ottenuta in cambio della Sicilia nel 1720),

La Sardegna (ottenuta in cambio della Sicilia nel 1730), colle isolette adiacenti e colla Capraja, di cui abbiamo già accennato l'estensione e la posizione geografica, forma la parte marittima od insulare degli Stati Sardi.

I fiumi principali che bagnano gli Stati di Terraferma sono:

L'Arve, l'Isère e l'Arc in Savoia, che si gettano nel Rodano, il quale pure tocca la frontiera savoiarda, e attraversando la Francia scorre al Mediterraneo.

Il Varo nella contea di Nizza, che gettasi nel Mediterraneo, come la Magra nella parte meridionale della Liguria.

Il Po e le riviere affluenti già da noi accennate, cioè le due Dore, la Seria, l'Agogna e il Tictno da sinistra, il Tanaro che riceve la Bormida, la Stura, la Serivia, la Staffora da destra, e molti minori, bagnano tutto il bacino compreso tra le Alpi e l'Appennino.

Nella Sardegna trovansi il Tirso a ponente, il Coquinas

a borea, il Mannu a mezzodì, la Flumendosa a scirocco. I laghi principali sono:

Il lago di Gineura comune alla Svizzera; il lago d'Annecy e di Bourget in Savoia; in Piemonte il lago Maggiore formato dal Ticino, comune alla Svizzera ed alla Lombardia; il minore lago d'Orta a ponente del precedente, i piccoli ma deliziosi laghetti d'Ivrea, d'Azeglio ecc. tutti formati dalle acque alpine.

Attualmente il reame di Sardegna è ripartito in divisioni amministrative suddivise in provincie, come dal seguente prospetto.

|          | Divisioni Amministrative. | Provincie.                                          | Capi-luogo.                                         |
|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|          | TORING                    | Torino<br>Pinerolo<br>Susa                          | Torino<br>Pinerolo<br>Susa                          |
| ERMA     | GENOVA                    | Genova<br>Chiavari<br>Levante<br>Novi               | Genova<br>Chiavari<br>Spezia<br>Novi                |
| RRAFI    | Chambéry                  | Chambéry<br>Alta Savoia<br>Moriana<br>Tarantasia    | Chambéry<br>Albertville<br>S. Giovanni<br>Moutiers  |
| I TE     | ANNECY                    | Annecy<br>Faucigny<br>Chiablese                     | Annecy<br>Bonneville<br>Thonon                      |
| STATI DI | Alessandria .             | Alessandria<br>Asti<br>Tortona<br>Voghera<br>Bobbio | Alessandria<br>Asti<br>Tortona<br>Voghera<br>Bobbio |
|          | CUNEO                     | Cuneo<br>Alba<br>Mondovi<br>Saluzzo                 | Cuneo<br>Alba<br>Mondovi<br>Saluzzo                 |

|                     | uzouk.                    | AFIA FULITION |             |
|---------------------|---------------------------|---------------|-------------|
|                     | Divisioni Amministrative. | Provincie,    | Capi-luogo. |
|                     | (                         | Novara        | Novara      |
| - 1                 | . 1                       | Lomellina     | Mortara     |
|                     | NOVARA                    | Pallanza      | Pallanza    |
| 21                  |                           | Ossola        | Domodossola |
| £ I                 | \                         | Valsesia      | Varatio     |
| H                   | . (                       | Nizza         | Nizza       |
| 3                   | NIZZA                     | Oneglia       | Oneglia     |
| A.                  | ,                         | S. Remo       | S. Remo     |
| Ē <                 | IVBEA                     | Ivrea         | lvrea       |
| E.                  | IVREA                     | Aosta         | Aosta       |
| 9                   |                           | Savona        | Savona      |
| H                   | SAVONA .*                 | Acqui         | Acqui       |
| STATI DI TERRAFERMA | ,                         | Atbenga       | Albenga     |
| ro                  |                           | Vercelli      | Vercelli    |
| 1                   | VERCELLI }                | Biella        | Biella      |
|                     | ,                         | Casale        | Casale      |
|                     | ,                         | Cagliari      | Cagliari    |
| ≤ .                 | (                         | Iglesias      | ¹ Iglesias  |
| 61                  | CAGLIARI }                | Isili         | Iaili       |
| ĕ                   |                           | Oristano      | Oristano    |
| 2                   |                           | Nuoro         | Nuoro       |
| - E                 | Nuono                     | Cuglieri      | Cuglieri    |
| 10                  |                           | Lanusei       | Lanusei     |
| ISOLA DI SARDEGNA   |                           | Sassari       | Sassari     |
| 4                   | C                         | Alghero       | Alghero     |
| Ö.                  | SASSARI                   | Ozieri        | Ozieri      |
| H                   | 1                         | Tempio        | Tempio      |
|                     |                           | •             |             |

Queste provincie sono topograficamente disposte come segue:

## . In Piemonte:

Prendendo per punto centrale Torino, a settentrione stanno addossate alle Alpi Pennine e Lepontine presso la frontiera Svizzera le provincie d'Aosta, Valsesia ed Ossola.

Un po' più a mezzodì, sempre partendo da ponente. cioè dal versante orientale delle Alpi, quelle d'Ivrea, di Biella, e di Novara.

Al centro, quelle di Susa, di Torino, di Vercelli, di Mortara o Lomellina.

Un po' più a mezzodì di Torino, Pinerolo, Asti, Casale, ed inferiormente Saluzzo, Alba, Acqui, Alessandria, Tortona, Voghera, le quattro ultime addossate all'estreme del versante settentrionale dell'Appennino superiore.

Ancora più a mezzodi trovansi da ponente Cuneo e Mondovi, a levante Novi e Bobbio.

Formano un arco intorno al Mediterraneo dalle Alpi marittime all'Appennino centrale le residue, cioè: Nizza, S. Remo, Albenga, Savona, Genova, Chiavari, e l'estrema provincia di Levante.

Per tal modo la frontiera orientale verso il Lombardo-Veneto ed i ducati è coperta dalle provincie dell'Ossola, Novara, Lomellina, Voghera, Bobbio, Chiavari, e di Levante.

Nella Savoia: a mezzodì la provincia della Moriana formata dalla valle dell'Arco tocca le provincie di Torino e di Susa da levante, e la frontiera francese da ponente.

A levante la Tarantasia e più a settentrione il Faucigny toccano la provincia d'Aosta.

All' estrema tramontana il Chiablese è limitato dal lago di Ginevra o Lemanno, ed a levante dal cantone svizzero del Vallese.

A ponente la provincia di Annecy e di Chambery sono separate pel Rodano dalla Francia - al centro sta l'Alta Savoia.

Così la frontiera che guarda a Francia è coperta dalle provincie di Nizza, Cuneo, Pinerolo, Susa italiane, Moriana, Chambery, Annecy savoiarde, quella di Svizzera dal Faucigny e del Chiablese, Aosta, Valsesia ed Ossola. Nella Sardegna:

La provincia di Alghero è la più occidentale delle set-

tentrionali, poi segue Sassori di faccia al golfo di Porto Torres, quindi più nell'interno Ozieri nel piano del suo nome, e Tempio, più montuoso, il più prossimo allo stretto sardo corso.

Nel centro stanno a ponente Cuglieri, a levante Nuoro, e Lanusei più al mezzodi di Nuoro.

Nella parte più meridionale dell'Isola stanno le altre provincie, cioè Oristano sul golfo dal suo nome nella costa di ponente, più ad austro 'Iglesias; Cagliari sul golfo dal suo nome giace nella costa meridionale. Al nord di Cagliari la provincia centrale d' Isili.

Le divisioni militari sono per gli Stati di Terraferma quelle di Savoia, Torino, Cuneo, Alessandria, Novara, Nizza, e Genova.

Le sedi dei Magistrati d'appello surrogati ai Senati, Chambery (per la Savoia), Torino, Genova, Nizza, Casale, Cagliari per la Sardegna.

Ogni provincia ha un Magistrato o Tribunale di prima cognizione ed un Intendente.

Le provincie sono suddivise per mandamenti e per comuni. Vi sono in totale 406 mandamenti e 3076 comuni.

Le sedi arcivescovili sono: Torino, Genova, Vercelli, Chambery, Cagliari, Sassari, Oristano.

Le sedi vescovili: Biella, Ivrea. Pinerolo, Susa, Cuneo, Alba, Mondovi, Saluzzo, Alessandria, Acqui, Asti, Casale, Tortona, Novara, Mortara, Aosta, Nizza, S. Remo, Albenga, Bobbio, Chiavari, Sarzana, Savona, Annecy, Iglesias, Alghero, Lanusei, Nuoro, Isili, Tempio, Ozieri, Cuglieri, Bosa.

Le principali fortezze sono: verso il mare S. Albano sulle alture di Nizza, Villafranca, Ventimiglia, S. Remo, Finale, Pado, Savona, e sopra tutte Genova magnificamente fortificata, e con un circuito di forti staccati; il forte della Spezia. — Sulle Alpi Pennine il forte Bard che chiude la valle d'Aosta, Lesseillon e Bramant che chiudono gli sbocchi del Moncenisio nell'alpe Graia,

Exilles e Fenestrelle che chiudono gli sbocchi del Monginevra nell'alpe Cozia. — Verso la frontiera Lombarda Alessandria fortezza di prim'ordine, e Casale recentemente afforzata. — In Sardegna pure vi sono alcune fortezze di minore importanza.

I principali porti di mare sono: quello di Genova, uno dei principali del Mediterraneo, della Spezia, di Savona, di il Villafranca e di Nizza per gli Stati di Terraferma. In Sardegna Cagliari e Porto Torres.

Le città principali sono: Torino, capitale di tutto il regno situata sul Po al confluente della Dora Riparia, approssimativamente sotto i gradi 5 e 25" di longitudine orientale dal meridiano di Parigi, e 15 di latitudine boreale. Giace ad un'altezza di 250 metri sul livello del mare, in una magnifica pianura che si stende dalla collina di Superga, ramificazione appenninica che sta a cavaliere della città, fino alle radici delle alpi Graje e Cozie.

I principali monumenti pubblici sono: il palazzo Regio, il palazzo Madama e quello di Carignano, l'Università, il palazzo di Città, l'Arsenale, il palazzo dell'Accademia delle scienze, il suburbano Valentino, il teatro Regio e Carignano, la statna equestre di Emanuele Fitiberto in piazza S. Carlo, la statua del Conte Verde avanti il palazzo di città. — Le sue più belle strade e piazze sono: la gran via di Po coi magnifici portici laterali; le strade di Dora Grossa, Porta Nuova, Santa Teresa, S. Fitippo, Borgonuovo ecc., e la piazza Castello, Vittorio Emmanuele, San Carlo. — Due bellissimi ponti sono gettati sul Po e sulla Dora.

Torino è la residenza del Re, del Parlamento, dei ministri, del supremo Tribunale di cassazione, della Camera dei conti. Vi è un'Università, più Collegi di scuole secondarie e tecniche, un'Accademia militare, una sede della Banca nazionale.

La popolazione fissa di Torino, secondo le ultime statistiche, ascende a 136,800 abitanti. Genova è la seconda città del regno. Addossata al versante meridionale appennino, disposta in anfiteatro su diversi colli intorno al mare, presenta un aspetto straordinariamente magnifico a chi la riguarda specialmente dal mare. Fra i pubblici monumenti primeggiano il palazzo Ducale, l'Università, la Banca di S. Giorgio, la loggia de' Banchi, l'Arsenale, il teatro Carlo Felice, l'Acquasola, il ponte di Carignano, la Lanterna, il gran Terrazzo in marmo che circonda il Porto, il Porto Franco.

La città, oltre ad una cinta di mura assai ben munita, è circondata da una vasta linea di forti staccati, che la rendono una delle fortezze più formidabili dell'Italia.

Genova ha una popolazione fissa di 100,800 abitanti senza contare il presidio ed il numero straordinario dei forestieri che vi dimorano per lungo tempo, od abitualmente.

Alessandria per popolazione è la terza città del regno, comprendendo circa 41,600 abitanti. È posta a mezzodi del Po non lontano dal confluente del Tanaro e della Bormida, e tra questi due fiumi. La cittadella colle altre opere sorti ne costituiscono una fortezza di prim'ordine.

Nizza, sul Mediterraneo alle radici della diramazione delle alpi marittime, che chiudono col Varo a ponente l'Italia, contiene 36,800 abitanti.

Asti, in una deliziosa vallata bagnata dal Tanaro, ha 24,400 abitanti.

Novara con 21,700 anime a poca distanza dalla frontiera lombarda.

Vercelli, Cuneo con circa 20,000 anime. — In Savoia, Chambéry capitale della Savoia con 15,000 abitanti. — In Sardegna, Capitari capitale della Sardegna, 29,000; e Sassari, 21,800 abitanti.

Tutte le altre città capi-luogo di provincia contano minori popolazioni.

Governo, finanze. — Gli Stati Sardi sono posseduti dalla Casa di Savoia-Carignano. Il Governo è monarchico costituzionale. Il bilancio per l'anno 1858 ci dà la cifra delle rendite ordinarie e straordinarie in 146,000,000 circa lire nuove, e delle spese in circa altrettanto, delle quali 44 milioni circa vanno a sopperire agl'interessi del debito pubblico.

Nelle attuali circostanze politiche dell'Italia, lo Stato Sardo si trova in una condizione relativamente assai più felice di tutti gli altri Stati Italiani. L'industria ed il commercio hanno fatto rapidi progressi; il movimento de' suoi porti, l'aumento straordinario dell'interna circolazione, per le molte ferrovie testè aperte, le numerose fabbriche aggiunte a quelle che già esistevano, il perfezionamento dei nazionali opifizii, ma più di tutto i nuovi ordini introdotti nella pubblica amministrazione, promettono a questa meno infelice parte d'Italia un largo compenso delle passate sciagure, e dei sacrificii con tanta alacrità sopportati.

L'isola di Sardegna di già tanto popolata, ed altra volta colla Sicilia uno dei granai dell'Italia, per verità ha finora assai poco profittato di questi vantaggi: dimenticata per lungo tempo, la sua popolazione è immensamente diminuita; gran parte del suo ricco e ferace suolo abbandonato e deserto presenta in molti luoghi le tristi condizioni della Maremma e della Campagna di Roma, di cui abbiamo toccato. Molto importa restituire a vita fiorente questa importante parte dello Stato.

Popolazione. La popolazione dello Stato Sardo accen-

| nata nel pr   | ospe | tto   | per   | 4,   | 920   | ,00   | 0, 8 | seco | ndo  | le   | ultime sta- |
|---------------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------------|
| tistiche sare | ebbe | es    | attan | nen  | te i  | di 4  | ,91  | 8,8  | 55,  | di   | cui         |
| . Per         | la S | Savo  | oia   |      | ١.    |       |      |      |      | 584  | 083         |
| Per           | la s | ard   | egna  |      |       |       |      |      | 1    | 547, | 112         |
| Per           | il I | iem   | onte  | , 1  | Ligu  | ıria  | ec   | c.   | 3,   | 787  | ,660        |
| che ripartit  | i pe | er le | risp  | etti | ive I | relig | gion | i pr | ofes | sale | darebbero   |
| Cattolici     |      |       |       |      |       |       | ١.   | ٠.   |      |      | 4,889,015   |
| Valdesi,      | Pro  | test  | anti  | е    | Aca   | ttol  | ici  | di   | qu   | a-   |             |
| lunque        | CO   | nfes  | sione | 9    |       | . :   |      |      | ٠.   | ٠.   | 22,962      |
| Israeliti     |      |       |       |      |       |       |      |      |      |      | 6,878       |

Forze di terra e di mare. Le forze militari di cui può disporre lo Stato Sardo in tempo di guerra, oltre la Guardia Nazionale che ammonta a un totale di 410,000 militi in servizio ordinario e 228,000 di riserva, possono ascendere a 140,000 uomini, di cui 8 a 10 mila di cavalleria, 6 a 7 mila d'artiglieria, e 2 a 5 mila del genio. Ma in tempo di pace non mantiene in armi che circa 58,000 uomini, di cui 5 mila circa di cavalleria, e 5 a 4 mila d'artiglieria.

La marina di guerra non ha che circa 50 legni tra grandi e piccoli; à fregate a vela, 4 a vapore, 2 corvette, 4 brick, 10 legni minori e 6 piroscafi, con un totale di 800 cannoni, ed un personale di 2800 uomini circa. Essa va crescendo leutamente.

Industria e Commercio. I prodotti principali dell'industria agricola che si esportano dal Piemonte sono le sele greggie, segnatamente delle provincie centrali dello Stato, Torino, Saluzzo, Asti, Novi ecc.; i eini d'Asti, Ivres, Biella e di tutto il Monferrato; i risi del Vercellese, Novarese e della Lomellina; gli olii di Nizza e della Riviera; i vini, i grani di Sardegna; gli aranci della Riviera Ligure. La pesca dei tonni e le saline di Sardegna sono un altro gran prodotto dell'Isola.

Quanto alle manifatture sono meritamente celebri le stoffe di seta e di veltuto di Genova e di Torino; i fori artificiali, i merletti e i coralli lavorati di Genova; le cartiere, le fonderie, le fabbriche di pannifani e di chincaglierie in Piemonte; i cristalli e le chincaglierie di Annecy; le porcellane di Torino, le terre cotte di Pinerolo, di Castellamonte ecc.; le tipografie numerose e grandice di Torino; e molte altre che sarebbe troppo lungo l'enumerare.

Le ricchezze minerali degli Stati Sardi sarebbero assai rilevanti, tenendo calcolo specialmente di quelle della Sardegna, le quali per ora giacciono inutilmente nelle viscere della terra, e attendono la mano dell'uomo che ne sfrutti il tesoro.

Nell'Alpi Graje e Pennine tanto dal versante italiano che savoiardo trovansi importanti miniere di ferro, principalmente a Traversella e Bayro nella provincia d' Ivrea; coque in quella d'Aosta; ferro spatico a S. Georges d'Hurtières nella Morianna; piombo a Pesey e Macot nella Tarantasia; dei filoni di piriti e quarzi auriferi a Tappa ed Antrona provincia di Pallanza, ad Alaqua in Valsesia; miniere di rame a S. Georges d'Hurtières suddetto ed a Praz in Aosta.

Sono pure celebri le cave di marmo verde di Susa, bianco della valle di S. Martino di Pinerolo, verde di Polevera riviera di ponente, nero e portoro di Portovenere ecc., e molti altri di minore importanza. Vengono appresso i graniti di Pallanza, di Baveno, di Biella; i gneiss di Malanaggio nel Pinerolese; le ardesie o lavagne di Lavagna, provincia di Chiavari.

Per le acque minerali sono note le acque termali ed i fanghi d'Acqui, che tengono il primo posto tra le meno conosciute delle provincie d'Alessandria, Casale, Voghera, Bobbio ecc. Le acque acidule di S. Vincent provincia d'Aosta; le acque d'Aix e di S. Gervais in Savoia. In Sardegna pure vi sono molte acque termali, saline, ferruginose ecc.

Bellezze naturati. Pochi paesi possono vantare tante e si svariate naturali bellezze riunite in così breve spazio di terra. Tutto quello che la natura offre di ridente, di ameno, di delizioso, di magnifico, di maestoso, di orridamente selvaggio, l'artista, il poeta, l'amatore lo trovano negli Stati di Terraferma, senza nemmanco toccare delle selvagge e pittoresche bellezze della grand' isola Sarda. Gli eterni ghiacci delle Alpi, le vette maestose del Monte Bianco, del Gigante delle Alpi, del Monte Rosa, del Monzeniso, del Monviso, le romantiche valli del Chamouniz e del Faucigny, le ridenti pianure ondulate del Piemonte

centrale; le salli di Pinerolo; d'Ivrea co'suoi laghetti dominati dai fiorenti declivi della serra, eminenza per alcune miglia prolungata a guisa di muro o di argine gigantesco che contrasta per la sua regolarità colle creste dentate dell'Alpe Pennina e Lepontina; il Lago Maggiore colle Isole Borromee, soggiorno incantato, ed il viccio algo d'Orta; i colli dell'Astigiana e del Monferrato; il colle di Superga; e finalmente nella Liguria le due poetiche riviere, di levante coi golfi della Spezia, di Rapatlo, di Porto-fino, e di ponente colle deliziose spiaggie di Poglit, di Voltri, di Sestri ecc. tra le quali siede superagia la regina del Mediterraneo, offrono largo campo di meravigile all' occhio più indifferente, e destano vive emozioni nel cuore di chi comprende tutta la poesia della natura.

Non possiamo uscire dal Piemonte senza parlare del piccolo Stato che vi si trova incluso e che abbiamo indicato sotto il nome di

#### 3 3

# Principato di Monaco.

Sulla marina del Mediterraneo, nella riviera di ponente, all'estremità orientale della provincia di Nizza, sta questo microscopico principato. Pel trattato del 1818 è sotte la protezione del Re di Sardegna che aveva il diritto di mantenervi presidio. Nel 1848 un decreto del fa Re Carlo Alberto ne riuni provvisoriamente due delle principalittà agli Stati Sardi. Seguirono proteste per parte del principe regnante di Monaco, e la questione non è per anco risoluta. Tuttavia finora le città di Mentone e Roccabruna sono governate dal governo sardo, finchè qualche avvenimento o l'onnipossente diplomazia europea abbiano sciolta questa vertenza.

Le città di questo Principato meritano appena, per la

loro estensione ed importanza, il nome di grosse borgate, e sono:

Monaco, fabbricata sopra uno scoglio, ha un piccolo porto, ed una popolazione di circa 1000 abitanti.

Mentone, la più importante, con un porto, e 3000 abi-

Roccabruna, nell'interno, con 1000 abitanti.

Tutto lo Stato ha una popolazione appena di 7000 a-nime.

#### \$ 4.

# Regno Lombardo-Veneto.

Occupa quasi tutta la parte orientale dell'Italia continentale. È formato principalmente dagli antichi Stati del Ducato di Milano, meno la parte sulla destra del Ticino, della Terraferma Veneta, di Venezia, del Ducato di Mantooa, e della Valtellina già spettante si Grigioni.

I suoi confini politici sono: dal lato di ponente lo Stato Sardo da cui è separato dal Lago Maggiore e dal Ticino che ne esce, fino al punto ove si getta nel Po. - Da settentrione tocca la Confederazione Svizzera, e precisamente il Cantone Ticino dal Lago Meggiore al Lago di Lugano, di cui rade la sponda meridionale, e taglia il braccio orientale; poi inoltrandosi verso tramontana fino al passo della Spluga nelle Retiche, è limitato dal Cantone Grigioni e dalla Spluga fin presso all'Ortler Spitz. Di là il suo confine si ritorce verso il mezzodi lambendo il Tirolo italiano, valica l'estremità boreale del Lago di Garda, risale verso greco fino alle sorgenti della Piave nella maggior catena delle Carniche, che lo separano dalle provincie Illiriche dell'impero austriaco. - A levante è del pari limitato dalla provincia austriaca di Trieste, da cui è separato per uno dei confluenti dell'Isonzo, e dall'Adriatico. - A mezzodì il Po lo separa dal ducato di Piacenza e Parma; una striscia di

terra sulla destra del Po dal ducato di Modena, e nuovamente il Po per ramo di *Maestra* dagli Stati Pontificj.

Fiumi. — I fiumi principali che bagnano il Lombardo-Veneto, il quale occupa tutta la parte orientale della pianura Eridania alla sinistra del Po, sono 'tutti quelli già accennati nel precedente capitolo, e pochi altri, cioè: il Ticino, l'Olona che si confonde col Lambro, l'Adda' che riceve il Serio, l'Oglio co' suoi confluenti del Mella e del Chiese, il Mincio, il Tartaro, tutti affluenti del Po, l'Adiga' il Bacchiglione, la Brenta, il Sile, la Piave, la Livenza e il Tagliamento che mettono alla laguna, od all'Adriatico.

Laghi. — Oltre al Lago Maggiore o Verbano, che abbiamo già descritto e che forma frontiera verso gli Stati Sardi a ponente, il lago di Lugano che appartiene per la maggior parte alla Confederazione Elvetica, i laghi di Como, e di Garda il cui braccio settentrionale entra nel Tirolo italiano, vi si trovano a levante del primo i laghetti di Varese, tra i due rami del lago di Como i laghetti della Brianza; e procedendo ancora verso levante sul corso dell'Oglio il lago d'Iseo, e prossimo al lago di Garda da ponente il laghetto d'Idro. Di più il Mincio che sorte appunto dal Benaco, o lago di Garda, poco prima di gettarsi nel Po forma uno stagno o palude intorno a Mantoya.

Divisione. — Il regno Lombardo-Veneto è primieramente diviso in due governi: 1º di Milano e Provincie Lombarde a ponente; 2º di Venezia e Provincie Venete a levante separati da una linea che dal lago di Garda va al Po tra il Mincio e l'Adige. Ogunno di codesti governi va suddiviso in Provincie o Delegazioni come nel seguente prospetto.

| at the second      |                    |
|--------------------|--------------------|
| Provincie Lombarde | Provincie Venete   |
| e Capi-luoghi      | e Capi-luoghi      |
| delle Delegazioni. | delle Delegazioni. |
| 1 Milano           | 1 Venezia          |
| 2 Brescia          | 2 Padova           |
| 3 Cremona          | 3 Rovigo           |
| 4 Mantova          | 4 Verona           |
| 5 Bergamo          | 5 Vicenza          |
| 6 Como             | 6 Treviso          |
| 7 Pavia            | 7 Belluno          |
| 8 Lodi             | 8 Udine            |
| 9 Sondrio          |                    |

La superficie delle provincie Lombarde è 6440 miglia quadrate, e la popolazione 2,556,000 anime.

Quella delle Venete 6870 miglia quadrate, la popolazione 2,126,000 anime.

Milano è la capitale di tutto il regno; Milano e Venezia centri dei due governi, attualmente luogotenenze generali militari; Verona residenza del governo militare centrale, e della Corte suprema di giustizia.

Secondo la loro posizione topografica queste provincie sono disposte come segue:

Delle Lombarde a settentrione cominciando da ponente, Como, Sundrio, capoluogo della Valtellina, e più meri dionali Bergamo e Brescia. — Verso la frontiera sarda limitate dal Ticino Mitano e Pavia. — Al mezzodi verso la frontiera parmense limitate dal Po Lodi e Cremona, ed alla frontiera del ducato di Modena Mantova.

Delle Venete Verona cuopre a ponente la linea che divide il Veneto dal Lombardo. — A settentrione fronteggiano il Tirolo Vicenza e Belluno, e più a greco e ponente gli Stati austriaci e il governo di Trieste Udine. — Nel centro Treviso e Padova, Venezia sul litorale dell'Adriatico, a mezzodi Rovigo separato dal Po dagli Stati Pontificii.

Città principali della Lombardia. — Milano posta quasi sotto il 7º longit. orientale dal meridiano di Parigi, ed al 45° 97' di latitudine boreale sta in mezzo ad una vasta e ricca pianura, bagnata dall'Olona. Ha un circuito dalle 9 alle 10 miglia italiane, ed è senza dubbio la più grandiosa e la più ricca delle città dell'alta Italia.

Il principale monumento di Milano è la Cattedrale o Duomo, il maggior tempio d'Italia dopo la Basilica Vaticana di Roma, ed uno dei più meravigliosi edificii gotici della cristianità. Seguono la Basilica di S. Ambrogio . lo Istituto delle Scienze detto palazzo di Brera colla famosa Biblioteca e Pinacoteca , il palazzo Vice-reale , il palazzo Marino del Governo, quello del Senato, il gran teatro della Scala col minore della Canobiana, i palazzi privati Archinto, Belgioioso, Litta, Castelbarco, Mellerio, Borromeo, Arese, Serbelloni ecc., le Caserme ecc. Tra le piazze e le vie si distinguono la piazza del Duomo, dei Mercanti, del Castello, il Corso di Porta Orientale ecc., di Porta Romana, i baluardi e i giardini pubblici. In fondo alla piazza d'armi dietro il Castello levasi il grandioso Arco di Trionfo detto Arco della Pace, destinato a servire di porta alla strada del Sempione. A dritta sorge l'Arena, od anfiteatro per gli spettacoli diurni.

Milano era già la residenza del Vicerè del Lombardo-Veneto; è città arcivescovile: ha un governatore o luogotenente generale, essendo stata per molto tempo militarmente governata come presso a poco i paesi tutti della Lombardia e della Venezia; un magistrato d'appello che dipende dalla suprema Corte di revisione sedente a Verona. — La sua popolazione ascende a circa 170,000 persone.

Brescia antichissima e bella città sta alle radici delle ramificazioni delle alpi Retiche presso il fiume Mella affluente dell'Oglio. È celebre per le sue fabbriche d'armi; la sua popolazione di 35,000 abitanti.

Cremona a poca distanza dalla riva sinistra del Po oltre il confluente dell'Adda con una popolazione di circa 28.000 abitanti. Mantova bagnata da uno stagno o palude formata dal Mincio, bella e vasta città, però assai spopolata, e meravigliosamente fortificata, ha circa 27.000 anime.

Bergamo la terza delle città Lombarde per la sua popolazione che ascende a 30,000 anime. È posta sul pendio dei colli Alpini delle Retiche a greco di Milano, a maestro di Brescia tra l'Adda e il Serio.

Pavia celebre per la sua università è posta sulla sinistra del Ticino a poco tratto dal confluente di questo fiume nel Po. Ha una popolazione di 25,000 anime.

Como all'estrema punta del ramo occidentale del Lario o lago di Como tra gli amenissimi colli del Varese e della Brianza a tre miglia dalla frontiera Svizzera con 18 a 19 mila abitanti.

Monzo, piccola città a dieci miglia da Milano, celebre per la sua basilica e per le sue memorie, con 10,000 abitanti.

Le altre principali città sono Lodi, Grema, Sondrio, Casalmaggiore ecc.

Città Venete. — Venezia. Questa meravigliosa città fabbricata a cinque miglia dalla terraferma, sopra un gruppo d'isolotti parte naturali, parte artificiali, è posta su quella linea d'isolette che serrano tra di loro la veneta laguna nell'Adriatico. 1 72 isolotti su cui siede Venezia sono separati da circa 400 canali attraversati da un gran numero di ponti, tra i quali primeggia quello di Riatto d'un solo arco sul Canal arande.

I principali tra i suoi monumenti pubblici sono: La Basica di S. Marco, colla sua torre; il palazzo Ducate già residenza dei Dogi colle magnifiche Gallerie di quadri, e la Biblioteca di S. Marco; le vecchie e nuove Procuratte, il palazzo dell'Accademia, la Zecca, la Dogana, e sopratutto l'Arsenate. Il teatro della Fenice, i Palazzi Corner, Tiepolo, Pisani, Petaro, Rezzonico, Balbi ecc. I luoghi più frequentati sono la Piazza e la Piazzetta di S. Marco coi portici delle Procuratte, la Riva degli Schiavoni, la Giudecca, il ponte di Riatto ecc., i giardini pubblici.

A Venezia si dà una popolazione di circa 120,000 anime. Verona attraversate dall'Adige a poca distanza dal lago di Garda è città assai vasta, e fortificata. L'Arena, anfateatro romano, la piazza delle erbe, dei signori, le tombe degli Scaligeri, i ponti sull'Adige sono le cose più notevoli di questa città. Verona è la residenza del comando supremo militare del Lombardo-Veneto, e della suprema magistratura di giustizia. Ha una popolazione di oltre 50,000 abitanti.

Padova colla sua celebre università e con una popolazione quasi uguale a quella di Verona giace sul Bacchiglione a greco delle eminenze denominate i Colli Euganei.

Vicenza sull'alto Bacchiglione a maestro di Padova dominata dai colli Berici, e celebre per l'ottima architettura de' suoi numerosi palazzi. La sua popolazione ascende a 52,000 anime.

 $\it Treviso$  quasi al nord di  $\it Venezia$  sul  $\it Sile$  con 20,000 abitanti.

Le altre sono Rorigo capoluogo della provincia del Polesine sopra l'Adigetto ramo dell'Adigo, Legnago, Adria, Chioggia sulla laguna nel Veneto australe, Belluno, Udine, Palmanova, Feltre, Bassano nell'alta Venezia.

Le principali fortezze del Lombardo Veneto sono: Mantova e Verona le principali: Venezia coi forti staccati dalla laguna, Peschiera al fondo del Benaco dove sorte il Mincio, Legnago chiave del basso Adige, Pizzighettonc sull'Adda, Rocca d'Anfo sul lago d'Idro, Palmanova che guarda la strada dell' Istria, Osopo sull'alto Tagliamento, oltre ai diversi castelli e cittadelle di alcuna città, come Milano, Brescia, Bergamo ec. L'Austria ha pure preteso fino dal 1813 di tenere presidi nelle fortezze di Ferrara e Comacchio negli Stati Pontificii, e di Piacenza in quel ducato, signoreggiando così la destra del Po.

Il porto principale è quello di Venezia, ombra di ciò che fu nei tempi andati.

Osservazioni generali. - Il reame Lembardo-Veneto

pel trattato di Vienna del 1815 è posseduto dall'Austria: il paese è ricchissimo, segnatamente la Lombardia.

Industria e Commercio. — I principali prodotti agricoli consistono nelle sete greggie, grani e risi; nei vini del Vicentino, nei lini di Cremona, nei formaggi di Lodi ecc.; i prodotti dell'industria manifaturiera sono specialmente le stoffe di seta di Milano, di Bergamo, Vicenza e Venezia, i velluti e i merletti di Venezia, gli oggetti di armi, ecoltetti ecc. di Brescia, gli specchi di Venezia, le pertine e i vetri di Murano, le oreficerie di Milano, le carrozze di Milano, la carta tanto di Lombardia che della Venezia, i violini di Cremona, le opere tipografiche di Milano e di Venezia, la triaca e la cera di Venezia ecc.

Popolazione. — Il riparto della popolazione del Lombardo - Veneto albiamo già accennato. Aggiungiamo solamente che nella Lombardia d'accattolici non vi sono che pochi individui, e circa 3,000 israeliti; nel Veneto vi sono circa 4,800 israeliti. Questo per la religione. Quanto alle razzo non italiane si trovano nella Venezia 12,000 Tedeschi, e 26,000 Slavi.

Forze militari. — L'Austria non mantiene un esercito nazionale composto di Lombardo-Veneti, ma li dissemina nei varii corpi d'armata, e nei presidii oltre Alpi. Si può calcolare che da 30 a 35 mila Italiani sono continuamente al servizio militare dell'Austria.

Bellezze naturali — La parte centrale e meridionale della Lombardia e della Venezia non essendo formata che da vaste pianure irrigate dal Po e da suoi affluenti, offre generalmente un aspetto assai monotono, quantunque le ricche campagne del Lodigiano, e del Cremonese specialmente, si attirino la meraviglia dell'osservatore per il lusso di vegetazione e di coltura che vi si scorge. Per lo contrario la parte settentrionale è sparsa di amenissimi colli, di laghi limpidi e deliziosi, e va ricca di tutti quegli accidenti naturali che rendono così pittoresca una gran parte del suolo italiano. Oltre alle rive del Lago

Maggiore e di Lugano che non sono esclusivamente lornbarde; sulle sponde del lago di Como, specialmente alla Tramezzina, cioè dove il lago si biforca, e manda uno de'suoi rami a Lecco e l'altro verso Como, la natura ha spiegato quanto di ameno, di ridente e di magnifico può fantasticare la poetica mente di un artista. Vengono appresso un po'più a levante i laghetti e i colli di Varese, poi tra le due braccia meridionali del Lario i colli della Brianza, celebre per la coltura dei bachi da seta. Tra Bergamo e Brescia, in mezzo alle valli Seriana, Camonica, e Trompia, il delizioso Lago d'Iseo. Proseguendo verso ponente le sponde del Benaco o Lago di Garda rinomato per la leggerezza e limpidezza delle sue acque. Nella Venezia sono rinomati i Colli Euganei che stanno al mezzodi di Padova, i Berici di Vicenza, le ville che stanno lungo la Brenta, specialmente alle borgate del Dolo e della Mira. Nelle provincie settentrionali di Belluno e di Udine le Alpi orientali, quantunque non abbiano il carettere così grandioso delle occidentali e centrali, offrono però sempre dei punti di vista svariati e maestosamente pittoreschi.

### \$ :

# Possessi Svizzeri

Stanno a settentrione e maestro della Lombardia, a greco del Piemonte, limitati a borea dalla maggior catena delle Lepontine e delle Retiche. Consistono in tutto il Canton Ticino, in alcune valli possedute dal Canton Grigioni, ed in sua pochissima frazione appartenente al Canton Vallese.

Il Canton Ticino ha la forma di un triangelo o d'un cuore la cui punta s'inoltra tra la Lombardia e il Piemonte; confina a settentrione col Cantone d'Uri, da cui è separato pel S. Gottardo, e col Cantone Grigioni pel giogo Lepontino fino al monte Bernardino. — A pomente tocca il Vallese, rade gli Stati Sardi di Terraferma, attraversa il braccio settentrionale del Lago Maggiore ad un quinto circa della sua lunghezza, e di là tocca lo Stato Lombardo fino al Lago di Lugano, che racchiude quasi intieramente fra i suoi confini. Comprende un piecolo spazio di terra a ostro del lago fin presso al Lago di Como. — Da levante è limitato dalla Lombardia e dal Cantone Grigioni.

Estensione e popolazione. — Ha una superficie di circa 700 miglia quadrate, la sua maggior lunghezza è, della vetta del S. Gottardo al confine Lombardo di Chiasso, di miglia 70. Forma presso a poco la 14º parte di tutto il territorio della Confederazione Elvetica. — La popolazione è di 117.000 abitanti tutti catolici.

Fiumi principali e laghi. — Il Ticino che, come si disse, scende dal S. Gottardo (dove hanno pure sorgente il Reno, la Reuss e il Rodano) bagna la valle Leventina, riceve la Mossa che sorte dal Canton Grigioni, e si getta nel Lago Maggiore. — La Maggia che pure gettasi a ponente nel medesimo lago, attraversando la valle del suo nome.

La parte settentrionale del Lago Maggiore, e quasi tutto il Lago di Lugano, già descritti. Questi due laghi comunicano assieme per mezzo della riviera, o canale della Tresa.

Divisione e città principali. — Il Canton Ticino è diviso in otto distretti, e la sede del governo cantonale si trasporta a vicenda di sei in sei anni nelle tre città di Bellinzona, Lugano e Locarno.

Lugano sul lago del suo nome, con una popolazione di circa 8000 abitanti. — Bellinzona, presso il confluente del Ticino e della Moesa nella valle Leventina, ha quasi 2000 abitanti. — Locarno, sul Lago Maggiore presso l'imboccatura della Maggia. — Gli altri luoghi più im-

portanti sono Airolo, Faido, Capelago, ma non meritano che il nome di grosse borgate.

Governo, Finanze, Milizia, Industria e Strade. - Questo paese è costituito in Repubblica democratica, e fa parte attiva della Confederazione Svizzera come Cantone fino dal 1803. - La sua rendita si calcola ad 1,450,000 franchi, il che è ben poca cosa. - Il Cantone, come gli altri Stati della Svizzera, non tiene esercito stanziale, all'infuori di pochi gendarmi per la sicurezza pubblica. Ma deve tener pronti i contingenti tanto per l'esercito regolare federale, cioè il 3 per 100 della popolazione dall'età di 20 a 34 anni; come per la riserva composta del 1 112 per 100 della popolazione d'individui dai 34 ai 40 anni che hanno già servito nella 1º classe. Oltre a ciò in caso di guerra si chiama sotto le armi la leva in massa (landvehr), che comprende tutti gli uomini capaci di portare le armi fino all'eta di 44 anni. Un' altra istituzione militare per la difesa del paese è l'associazione dei Carabimieri, composta di volontari che usano della carabina di precisione; arme perfettamente adattata alla natura del paese, e in cui gli Svizzeri meritamente hanno acquistato una riconosciuta superiorità.

I principali rami d'industria del Canton Ticino sono le manifatture di tabacco, di polvere da fucile, di corami, i lavori tipografici, le filande di seta.

Spettano al Cantone Grigioni delle terre italiane; iº La valle Bregaglia a libeccio delle Retiche, e un po' a borea del Lago di Como; è bagnata della Maira. 2º La valle Mesolcina al piede del monte Bernardino, bagnata dalla Moesa. 5º La valle di Poschiavo tra la Valtellina e le Retiche un po' al nord dell' Adda. 4º La valle di Santa Maria un po' più settentrionale. Tutto questo non forma che un'estensione di circa 400 miglia quadrate, con 16,000 abitanti parte Cattolici e parte Riformati.

Spetta al Canton Vallese un piccolo canto di terra italica che sta nell'alpe Lepontina a ponente della settentrionale provincia dell'Ossola (Stati Sardi), lungo non più di 12, e largo 6 a 7 miglia italiane: è attraversato dalla famosa strada che prende il none appunto da un villaggio che vi si trova, Sempione, dove si trovano le celebri gallerie di Gondo, di Gabbio, praticate nello spessore della reccia, meravigliosi sforzi dell'arte compiuti sul principio del nostro secolo.

#### \$ 6.

### Possessi Austriaci non compresi nel Lombardo-Veneto

Sono formati dal

1º Tirolo Italiano, che sta tra la maggior catena Retica e Norica a settentrione e grecale, la Valtellina e la provincia di Brescia della Lombardia a ponente, il Lago di Garda e la provincia di Verona ad austro, le provincie di Vicenza e di Belluno a Levante. È attraversato interamente dall'Adige (Etsch) che riceve a sinistra l'Eysach, o Isargo, e l'Avisio, suoi principali affluenti.

Estensione, Popolazione, Divisione e Città principati.— La superficie del Tirolo Italiano è di 2815 miglia quadrate, con una popolazione di 415,000 abitanti, ed è diviso in tre circoli, di Trento, di Roveredo e di Boizano.

Trento sta sulla riva sinistra dell'Adige con 11,000 abi-

Roveredo sta a mezzodi di Trento a poco tratto dalla riva sinistra dell'Adige, ed ha circa 8000 abitanti.

Bolzano a settentrione di Trento sulla riva destra dell'Isargo con 7500 abitanti.

Riva sul Lago di Garda, Arco, Ata nel circolo di Roveredo sono i luoghi più importanti.

2º Dal Friuli e dall' Istria compresi dalla catena delle alpi Giulie a settentrione e grecale, dal golfo di Quarnero

a levante dall' Adriatico, dal Judrio affluente dell' Isonzo e dalla provincia d'Udine a ponente.

Estensione, Popolazione, Divisione, Città principali .-Tutto questo tratto di paese ha un'estensione di 2800 miglia quadrate, ed una popolazione di circa 520,000 abitanti. È diviso : 1º nel Circolo di Gorizia con Gorizia per capo-luogo con 10,000 anime, Gradisca sull' Isonzo, Aquileja antichissima e famosa città or quasi distrutta, Grado già sede patriarcale sopra un' isoletta del golfo a picciola distanza dalla Terraferma: 2º Governo del Littorale con Trieste per capitale bella città di 70,000 abitanti, posta sul golfo del suo nome con uno dei più belli e dei più frequentati porti d'Italia. - Trieste e il suo circondario formano un distretto a parte. - Il resto della Penisola forma il circolo d'Istria con Capo d'Istria . Pirano. Cittanuova, Roviano, sul littorale occidentale, Pola con un ottimo porto alla punta meridionale della Penisola Istriana, nel centro Pisino (Mitterburg) capoluogo del circolo, Albona, Lorrana dal lato orientale, e le isolette adiacenti a mezzodì. - alla sommità del golfo di Quarnero giace Fiume, che si può considerare ancora per l'ultima città italiana, capoluogo del littorale Ungarico. - Queste provincie entrano a far parte della Confederazione Germanica.

#### \$ 7.

#### Ducato di Parma e Piacenza.

È formato dagli antichi Stati di Parma e di Piacenza. I suoi confini sono: a tramontana il Po che lo divide dalla Lombardia, e precisamente dalle provincie di Pavia di Lodi e di Cremona; a ponente gli Stati Sardi colle provincie di Voghera, di Bobbio e di Chiavari; a mezzodi ed a ponente il Ducato di Modena, da cui è in parte se-

parato dall' Enza affluente del Po. — Giace a greco dell'Appennino centrale.

Fiumi principati. — Scendono tutti dall'Appennino settentrionale e centrale ed hanno la loro foce alla destra del Po, e sono, cominciando da ponente, il Tidone, la Trebbia, la Nure, il Taro, la Parma e l'Enza.

Superficie, Popolazione, e Divisione. — L'estensione totale del Ducato è di 1750 miglia quadrate, con una popolazione di 494,000 abitanti.

È diviso in cinque provincie, cioè: 1º Provincia di Parma tra il Taro e l'Enza, la più orientale, cui va appresso; 2º quella di Borgo S. Donnino; 3º di Piacenza la più occidentale; hº di Val di Taro a mezzodi della precedente; 5º della Lunigiana Parmense la più meridionale, sull'Appennino.

Città principali. — Parma sul torrente dello stesso nome. Meritano di essere ricordati il palazzo Ducate, l'antico palazzo Farnese col gran Teatro di stile del secolo decimosettimo, il nuovo Teatro, l'Università, la Chiesa della Steccata, l'Accademia delle belle Arti dove si conservano molte preziose tele del Correggio e di altri grandi mesetri, la Cattedrate colla cupola dipinta dal Correggio; molte altre chiese; il nuovo Macetto ecc. Parma è una città di 35 a 36 mila abitanti; è la capitale del Ducato, residenza del Principe, del Governo e della suprema Magistratura.

Piacenza, vasta e bella città fortificata, siede a pochissima distanza dalla riva destra del Po. Il palazzo Farnes, il palazzo del Comune, l'Ospedate, il Peatro, la Caltedrale sono i monumenti più rimarchevoli. Poca è la popolazione in confronto all'ampiezza del suo circuito, potendo comprendere quasi 100,000 abitanti, mentre ne conta appena 30,000. Alla fortezza o cittadella di Piacenza, smantellata nel 1848, furono surrogati fortilizi staccati, presidiati dagli Austriaci. Entrambe queste città sono poste sulla grande strada dell'Emilia, che dalla Lombardia scende nella Romagna. Borgo S. Donnino e Fiorenzuola trovansi pure sull'Emilia, ma sono come Borgo Taro, capo-luogo della provincia di Val di Taro, Castel S. Gioranni ecc. più presto grosse borgate che città.

Pontremoli, capo-luogo della Lunigiana, sul versante meridionale dell'Appennino, è città vescovile presso la rive della Magra; ha una popolazione di quasi 3000 abitanti.

Governo, Forse militari, Finanse ecc. — Il Ducato di Parma attualmente è posseduto da un ramo Spagnuolo della Casa Borbonica. Il Governo è assoluto dispotico. — Le rendite del Ducato ascendono a 9,000,000 fr. circa; ma è molto indebitato. — Le forze militari ammontano a 3400 uomini comprendendo gli allievi della scuola militare e gl'invalidi.

Industria e Commercio. — La maggior ricchezza del Ducato Parmense consiste nei prodotti agricoli, e specialmente nel grano, miglio, canape e tino. Lungo l'Emilia
molto si coltivano i gelsi, ma il ramo di maggior importanza è quello del bestiame cornuto per gli abbondanti
e grassi pascoli che si trovano nella pianura. Le manifatture occupano molto meno l'industria, ed appena sono da
ricordarsi i tessuti di fito e di cotone, e qualche fabbrica
di pannitani.

Bellezze e curiosità naturali. — Meritano d'essere ricordati i colli dell'Appennino specialmente sulla frontiera modenese e sarda, le belle ville ducali di Colorno presso il Po, e di Sata sulle colline. Nella valle di Taro si trovano delle saline abbondantissime, e in quelle della Parma: e dell'Enza delle sorgenti di petrolio. Vi sono ancora qua e là delle acque termali e minerali.

#### € 8.

## Ducato di Modena, o Stati Estensi.

È formato dagli antichi Ducati di Modena e Reggio, di Mirandola, di Massa e Carrara, di Guastalla, dei Principati di Carpi, Correggio, Novellara, della Signoria di Garfagnana, e di alcuni feudi imperiali della Lunigiana. Confina a tramontana con quella parte della provincia di Mantova (Lombardia) che sta alla destra del Po, cui però arriva a toccare per un tratto di circa 12 miglia italiane dalla parte di ponente. - Da Levante confina cogli Stati Romani per una linea convenzionale che va dal Po alla sommità dell'Appennino. - A scirocco un'altra linea che parte dalla sommità dell'Appennino, e va fino al Tirreno lo separa dal Granducato di Toscana. - A mezzodì è limitato dal littorale, ed a ponente tocca l'estrema provincia di Levante degli Stati Sardi, la Lunigiana parmense e la provincia di Parma da cui in parte è separato dall'Enza.

Fiuni principali. — Sono, cominciando da ponente oltre l'Enza che ha comune col Ducato limitrofo, il Crostolo, la Secchia il Punaro che scendono dal versante settentrionale dell' Appennino centrale e si gettano nel Po; e
dal versante meridionale è bagnato per un tratto dalla
Magra, e da alcuni torrenti che scendono dall'AntiAppennino, cioè dalle Alpi Apuane, che si gettano nel
Mediterraneo.

Superficie, Popolazione, Divisione. — L' estensione totale di questo Stato è, come abbiamo già accennato, di 1703 miglia quadrate, con una popolazione di 862,000 abitanti circa, ed è diviso in sette provincie, cioè: 1º di Modena a levante e settentrione presso i confini Lombardo e Pontificio. 2º Di Reggio a ponente della precedente sulla frontiera Parmense. 5º Di Guastalla a tramontana sulla riva destra del Po tra le due indicato, tutte col capo-luogo dello stesso nome. 1º Del Frigano, con Pavullo per capo-luogo, a, mezzodi della provincia di Modena sul versante settentrionale dell'Appennino. 1º Di Garfagnama tra il versante meridionale dell'Appennino e l'Alpi Apuane, con Castelnuoso per capo-luogo. 1º Della Lunigiana Estense a scirocco e mezzodi della Parmense tra le alpi Apuane, con Fivizzano per capo-luogo.

Città principali. — Modena capitale dello Stato, residenza del Duca, del Governo e della suprema Magistratra giudiziaria, è posta sull' Emilia tra i fiumi Panaro e Secchia che le stanno a breve distanza. Non è molto vasta, ma assai popolata contenendo meglio di 50,00 anime. I principali suoi edifizi sono: il palazzo Ducale, uno dei più belli d'Italia, che comprende la famosa Biblioteca Atestina, la torre detta la Ghiriandina tutta di marmo, la Cattedrale, il Ospedale, il palazzo del Ricovero di Mendicità, il nuovo Teatro, il Foro Boario, il Portico del Collegio, l'Umpersità degli studii assai frequentata, e l'Accademia delle belle arti. La cittadella, o fortezza di Modena, non ha nessuna importanza militare.

Reggio sull' Emilia a poca distanza dal Crostolo. Ha una popolazione di circa 22,000 abitanti, troppo minore della sua estensione.

Guastalla, già capitale di quel Ducato, presso il Po, è popolata da circa 5000 anime.

Mirandola, Carpi, Correggio tutte al nord dell' Emilia, già capitali di altrettanti piccoli Principati, con una popolazione di 3 a 4 mila abitanti. per ciascuna.

Massa a tre miglia circa dal littorale del Tirreno, al piede dell'Anti-Appennino, già capitale del Ducato di Massa e Carrara, ha una popolazione di 6 a 7 mila abitanti.

Carrara più a tramontana, piccola ma bella città di 6000 anime, conosciuta per le rinomatissime cave del marmo

statuario che porta il suo nome, e che forma la ricchezza di quei paesi.

Castelnuovo di Garfagnana, Fivizzano, Pavullo, quantunque capo-luoghi di provincia, sono grosse terre piuttosto che città.

Quantunque il Ducato comprenda circa 8 o 9 miglia di littorale, pure non possiede alcun porto, e la spiaggia ò accessibile solamente ai piccóli navicelli che servono a trasportare principalmente i marmi a bordo dei bastimenti.

Governo, Finanze, Forze militari. — Il Ducato di Modena è attualmente posseduto da un ramo di Casu d'austria discendente per donna dall'antica Casa d'Este. Il governo ri è assoluto dispotico. Le rendite dello Stato ascendono, per quello che si conosce, a circa 8 a 9 milioni di franchi, senza che le spese superino questa cifra; e il suo debito pubblico è un'inezia.

Ha una forza militare di circa 5300 uomini. Vi sono nello Stato alcuni punti fortificati, cioè: Brescello testa di ponte sulla destra del Po presso al confine Parmense, i fortilizi dei Mussese che guardano il littorale, quantunque appena meritino questo nome.

Industria, Commercio, Strade e Comunicazioni. — Lo Stato di Modena, presso a poco come il limitrolo Ducato di Parma, trae la sua maggior ricchezza dai prodotti agricoli, e specialmente dai vini, dall'acquavite, dai grani, dalla canape, dai formaggi; ma il ramo di maggior importanza è forse il grosso bectiame; nelle regioni transappenninche gli olj e gli aranci di Massa; nell'Appennino le castagne che si raccolgono in abbondanza. Poche miniere ha lo Stato e di nessuna importanza. Le cave di marmo nei monti Carraresi sono la più bella ricchezza minerale dello Stato; ma la mancanza di strade pei trasporti fa sì che questa naturale ricchezza meno dia di quanto potrebbe. — I filati e tessuti di lino e di cotone, qualche filanda di seta, i cappelli e le paglie di saleio di Carpi comprendono tutta l'industria manifaturiera.

Bellezze e euriosità naturali. — Gli amenissimi colli della provincia Reggiana, e segnatamente d'Albinea, Quai tro Castella, Rivatla, Scandiano ecc.; quelli della provincia Modenese sulle rive della Secchia, come Sassuolo, e su quelle del Panaro, di Vignola e Guighta; i poggi del Massese e del Carrarese sotto un clima dolcissimo: le roccie dell'Alto Appennino, come la vetta del Cimone, il più alto Appennino centrale, la Pietra di Bismantua rammentata da Dante, i laghetti montani del Ventasso e di Scaffajolo offrono agli artisti ed agli amatori dei punti di vista assai pittoreschi; mentre le sorgenti, dei petrolio di Montegiòbio nell'agro Modenese, le sorgenti, o salse vulcaniche di Sassuolo, i vulcanetti, o fuochi di Barigazzo ecc. offrono all'osservatore curiosità naturali assai notevoli.

#### **S** 9

# Granducato di Toscana.

È formato dall' antico territorio toscano, cioè dagli Stati di Firenze, Pisa e Siena, cui pel trattato di 
Vienna si è unito lo stato dei Presidj (Orbetello, Telamone occ.), tutta l'Isola d' Elba, il principato di Piombino già feudo della Casa Ludovisi Borcompagni, gli autichi feudi imperiali di Vernia, Montaito, Monte S. Maria; dalle isolette dell' Arcipetago toscano, ad eccesione della 
Capraja, e dal Ducato di Lucca riunito al Graducato sulla 
fine del 1847, contro la cessione di alcune terre della Lunigiana, e principalmente di Fivizzano e Pontremoli aggiunte allo Stato Estense, o Parmense.

Confina a settentrione colla provincia del Frignano del Ducato di Modena, e più a levante cogli Stati Pontificii da cui è diviso per una linea che dalla somma vetta della catena centrale pegli Appennini va fin presso a Forli, a levante e scirocco è limitato tutto attorno dai medesimi

Stati Pontificii da una linea che passa sulle giogaie subappennine, e va rasente ai laghi di Perugia o Trasimeno, el Bolsena, fino al Tirreno un poco al di sotto del promontorio Argentaro. A mezzodì e ponente e bagnato dal mare; a maestro tocca il ducato di Modena nelle provincie di Massa e di Garfagnana.

Fiumi e Laghi. - Il mediterraneo riceve tutte le acque fluviali del territorio toscano che si raccolgono, cominciando dalla parte settentrionale: 1º Dal Serchio che trae le sue sorgenti nella Garfagnana dal versante meridionale dell'Appennino, e dal settentrionale dell' Antiappennino, 2º Dall' Arno, già descritto che scende dalla catena maggiore dell' Appennino centrale e riceve la Sieve, e l' Ombrone pistojese dalla destra, l' Elsa e l' Era da sinistra, e si getta nel Tirreno poco più al sud del Serchio. 3º Dalla Cecina fiumicello che scende dalle ramificazioni appenniniche sanesi. 4º Dall Ombrone sanese che attraversa la Maremma. 5º Dal Tevere che bagna una piccola porzione del territorio orientale Toscano ed entra negli Stati Pontificii, dove riceve non lungi dal Lago di Bolsena la Chiana fiume e canale toscano che mette in comunicazione l'Arno e il Tevere. Oltre le paludi delle Maremme, e gli stagni d' Orbetello e Castiglione che comunicano col mare, tre piccoli laghi meritano di essere ricordati, cioè quello di Bientina, tra l'Arno e il Serchio, quello di Fucecchio un poco a levante del precedente, e quelli di Montepulciano e di Chiusi attraversati dalla Chiana, che ne forma un solo.

Estensione, Popolazione, Divisione. — Tutto il territorio del Granducato ha una superficie di 6714 miglia quadrate, comprese le isole, con una popolazione che ascende da 1,830,000 a 1,900,000 anime. È diviso come segue: 1º Compartimento di Firenze a settentrione e grecale. 2º Di Lucca a scirocco presso la frontiera di Massa. 5º Di Pistofa tra i due precedenti sul versante meridionale del-Appennino. 4º Di Pisa a mezzodi del Lucchese, sul basso

Arno. 5º Di Arezzo che occupa la parte orientale presso gli Stati della Chiesa. 6º Di Sieno a mezzodì del Fiorentino. 7º Di Grosseto il più meridionale sul littorale occupato dalla Maremma. 8º Governo di Livorno sul Tirreno, coll' Isola di Gorgona. 9º Governo dell'Isola d'Elba e delle adiacenti. In tutto 251 comuni.

Città principali. — Firenze capitale del Granducato, residenza del Regnante, del Governo, della suprema Magistratura e di un Arcivescovo, giace sull'Arno da cui à divisa in due ineguali parti. Per poesia di storiche memorie, per la straordinaria quantità di capo-lavori d'arte che raccoglie nel suo seno, per la bellezza meravigliosa doi moltissimi edifici che l'adornano, per l'amenità delle sue ville, e per la sua squisita gentilezza del costume e della favella è reputata dopo Roma la prima delle città italiane, quantunque per estensione e di popolazione non sia in realtà che la sesta o la settima tra le maggiori, comprendendo poco più di 100,090 abitanti. La semplice enumerazione delle meraviglie, che comprende questa metropoli meritamente appellata l'Atene d'Italia, ci trarrebbe oltre i brevi confini di questa rassegua.

Palazzi. — Il Palazzo vecchio, già della Signoria, colla bella torre, le loggie, e magnifico portico degli Uffizii adiacenti; il palazzo dei Pitti ora Granducate, coll'annesso giardino di Boboli, quello del Podesto, il palazzo Strozzi, Riccardi, già Medici, Corsini, Capponi, Borghese, Poniatowski, Mozzi, Buonarroti ecc.

Chiese.—La metropolitana di S. Maria del Fiore, edifizio immenso, maestoso a un tempo ricco ed elegante, di Arnolfo di Lapo, sormontato dalla gran cupota del Brunellesco; e fiancheggiato dallo stupendo campanile di Giotto, e dal battistero colle famose porte di bronzo del Ghiberti, gruppo superiore a qualunque migliore descrizione: S. Croce, Pantheon dei grandi Italiani; S. Maria Novella, S. Lorenzo colla Cappella Medicea, Santo Spirito, 1' Annunsiata, la collegiata d' Or-San-Michele,

S. Marco. Tutti questi templi e molti altri minori sono altrettanti capo-lavori d'arte di scultura, pittura ed architettura.

Gallerie. - Quella degli Uffizi presso il Palazzo Vecchio dove sono raccolti in infinito numero in molte sale, e nelle loggie del Vasari, i capi d'opera dell'arte antica e moderna, la Venere de' Medici, la Niobe., l' Apolline. il Fauno.l' Arrotino, il Ganimede, i Lottatori, la Venere della Spina, il Mercurio, l'Ermafrodito e cento altri monumenti dell'arte greca; le Madonne del Raffaello, i ritratti e le Veneri del Tiziano, i dipinti del Correggio, di Andrea del Sarto, dei Caracci, del Baroccio, del Guido Reni, del Sampieri, dell' Albani, del Rubens, del Van-Dik, del Guercino e di cento e cento grandi maestri delle scuole italiane e d'oltremonti; i bronzi, medaglie, ceselli, nielli, intagli, camei antichi e moderni. - La Galleria di Pitti nel palazzo granducale. la quale non può rimanere ecclissata che per la quantità e varietà degli oggetti raccolti nella prima: ma che va ricca del pari di superbi lavori. fra i quali spiccano i dipinti di Raffaello e del Tiziano e la Venere del Canova non volgare rivale della greca. -Altre rinomate Gallerie fatte solo modeste dal confronto stanno sparse tra i molti palazzi de' signori fiorentini; e namerosi e preziosi affreschi coprono le mura dei principali chiostri di Firenze.

Strade, Piazze, Ponti, Teatri, Istituti ecc. — La piazza del Granduca, già dei Signori, sta davanti al Palazzo Vecchio, ed è per sè sola una galleria di statub: il David di Michel Angelo, l' Ercole del Bandinelli, la statua equestre di Casimo de' Medici del Bologna: e sotto la Laggia de' Lanzi, o dell' Orgagna, graziosa galleria di tracracte che fiancheggia la piazza, il Perseo in bronzo del Cellini, la Giuditta di Donatello, e il gruppo del Ratto delte Sabine del Bologna. La piazza del Duomo, quella di S. Croce, di S. Maria Novella, di Pitti, via Larga, via Calzaiuoli. Borg' Ognissanti, il Lung' Arno, il ponte di

S. Trinita e Ponte Vecchio; il teatro della Pergola, del Cocomero e Nuovo; i' ospedale di S. Maria Nuova e di Bonifazio, la Casa d' Industria; le biblioteche Laurenziana, di Pitti, Magliabecchiana, Riccardi ecc.; i viali suburbani delle Cascine, gli amenissimi poggi che la circondano, come Poggio Imperiale, Bellosquardo, S. Miniato, Mont' Oliveto; i colli di Ficsole e d'Arcetri offrono tante e sì svariate bellezze, che l'artista e il poeta in quel cielo, in quella ridente natura, nella contemplazione di tanti monumenti dell'arte italiana trova agevolmente ogni più felice inspirazione al genio ed alla fantasia; il cittadino italiano in ogni pietra legge una storia!

Pisa. — Sull'Arno che la divide, assai vasta e ben fabbricata, ma con una popolazione appena di 23,000 anime; possiede molti e bei monumenti che ricordano le passate giorie dell'antica repubblica. La Metropolitana col Battistero, il Campo Santo e il famoso Campanile pendente, la tanto celebre Università ora assai meno frequentata, il Palazzo Lanfreducci, e Lanfranchi, la torre del conte Ugotino, e soprattutto i due bellissimi Lung'Arno con tre ponti che li congiungono, sono le cose più belle.

Livurno. — A dieci miglia da Pisa, sul Mediterraneo, uno dei porti più frequentati d'Italia, è stata di recente straordinariamente ingrandita. Comprende una popolazione di quasi 90,000 anime. Il porto non bello è molto sicuro; vi è una darsena che serve di cantiere di costruzione.

Siena. — Altra antica e bella città quasi al centro del Granducato, giace su tre colline, ha una popolazione di 20,000 abitanti. La Piazza Maggiore, una delle più belle d'Italia, il palazzo della Signoria, colla torre detta del Mangia, la Cattedrale, le fontane, il palazzo Granducale, e gli acquedotti fuor delle mura, sono le cose più notevoli.

Lucca - Pochi anni addietro capitale del Ducato di questo nome, sta sulle rive del Serchio a poche miglia dal mare. Il già Ducato di Lucca era degli Stati Italiani

391

quello che possedeva una maggiore popolazione relativa, più di 300 individui per miglia quad. Lucca ha una popolazione di 25,000 abitanti.

Pistoia. — Addossata al versante meridionale dell' Appennino, la più settentrionale delle città toscane sulle rive del piccolo Ombrone, è conosciuta per la fertilità de' suoi colli, e per l'industria delli molti suoi opificii, specialmente in armi, ferro, e sete: non ha che 12,000 abitanti.

Pescia tra Pistoia e Lucca con 6000 abitanti; Prato tra Pistoia e Firenze con 11,000 abitanti, città tanto industriosa; Arezzo a levante presso la Chiana con 10,000 abitanti; e più a mezzodi Cortona e Chiusi, piccolissime città, ma importantissime per le ruine e gli scavi etruschi; Grosseto nella Maremma presso al maggiore Ombrone; Volterra a maestro di Siena; Montepulciano presso la frontiera pontificia a scirocco; Empoli tra Firenze e Pisa, con appresso S. Miniato ecc. meritano tutte d'essere ricordate.

Porto Ferraio è il capo-luogo dell' Isola d'Elba, ha circa 12,000 abitanti e sta sul littorale settentrionale, con un buon porto fortificato.

Delle isolette toscane il Giglio ha un villaggio; la Gorgona, Giannutri, Pianosa hanno qualche casa di pescatori; Monte Cristo e le minori sono deserte.

Porti e Fortesze. — Oltre Livorno e Porto Ferraio vi sono nel littorale alcuni porti e rade d'assai minore importanza. I più conosciuti sono: Viareggio ameia spiaggia a settentrione del Serchio, porto di Telamone a mezzodi del maggiore Ombrone, porto S. Stefano nella penisola del promontorio Argentaro, Porto Longone sulla costa meridionale dell'Elba.

I forti di Livorno, di Porto Ferraio, di Porto Longone, di Piombino hanno qualche importanza; nessuna le castella di Firenze, di Pisa, di Siena, la rocca di Volterra ecc., ben poca alcuni forti sparsi sul littorale Lucchese,

e maremmano. Il maggior propugnacolo sarebbe tracciato dalla vetta dell'Appennino, i cui passi sono di facile difesa specialmente dal lato di settentrione e di grecale.

Governo, Finanze, Forze militari. — Il Granducato è posseduto dal ramo secondogenito d'Austria-Lorena, indipendente in diritto dall'impero.

Il Governo, quantunque monarchico essoluto, fino alle vicende del 1848 fu segnalato fra tutti gli altri Stati italiani per tolleranza e mitezza di ordinamenti, e per civilati di leggi. fino ad abolire la pena capitale ora ripristinata.

Le finanze di questo paese trovansi piuttosto a mal partito. I redditi restano un po' al di sotto di 30 milioni di lire fiorentine, circa 26 milioni di franchi, ma le spese ascendono a più di 35 milioni di lire fiorentine, circa 50 milioni e 100 mila franchi. La media del deficit degli ultimi anni è di 6 a 7 milioni.

Le forze militari consistono in 12 mila uomini circa, di cui 2 mila quasi appartengono alla gendarmeris, 1800 veliti o infanteria scelta, 1800 d'artiglieria, e 600 di cavalleria. Non vi è marina di guerra, ma quella di commercio ha una certa importanza.

Industria, Commercio. — Il territorio toscano non ha la naturale fertilità della Lombardia, delle Legazioni e dei Ducati: ma per compenso l'attività laboriosa della popolazione ha supplito alla povertà del terreno: e le campagne toscane generalmente sono ricche di passoli, edi prodotti cercati, i colli danno abbondanti raccolti d'olivi, per i quali sono molti stimati gli ofti-di Lucca, e nelle parti più montuose di castagne. Sono assai rinomate le vigne dei colli toscani, e specialmente di Chianti e Montepulciano.

Il versante meridionale dell' Appennino, e le montagne dell' Elba sono ricchissime di minerali, e singolarmente le miniere di ferro e di rame occupano molte braccia e molti capitali. Le cave di Serravezza offrono dei marmi di poco inferiori si più belli carraresi. L' alabastre di Volterra, i cristalli di monte Pistoiesi, i graniti e le pietre varie del Subappennino sono tante altre ricchezze naturali di questo paese.

E nell'industria manifatturiera la Toscana non è inferiore ad alcun altro Stato italiano. Le stoffe di seta e iteli di Firenze, i cappelli di paglia che si lavorano principalmente nelle campagne fiorentine e ad Empoti, i berretti di lana rossa o fez di Prato di cui se ne esporta un'enorme quantità pel Levante, le armi e i lavori in ferro di Pistoia, le porcellane di Firenze, le terre cotte dei dintorni, i lavori in alabastro, in pietra dura, in corallo, le cere, i preparati chimici, il cieccolatte, i liquori di Firenze, la carta di Pescia, di S. Marcello, di Colte, di Serrarezza, senza pur toccare dei lavori d'arte bella, assegnano alla Toscana una delle principali parti nell'industria italiano.

Bellezze e Curiosità naturati. — Ad eccezione della Maremma, la quale ha un carattere grandiose tutto suo proprio che certo non manca d'attrattive, pressochè tutto it territorio toscano nella parte meno montuosa è un continuato giardino. Senza più ritornare sui dintorni di Firenze, non si può tralasciare di accennare alle bellissime campagne de alle collinette di tutta la Val d'Arno, a quelle della Falte del Serchio territorio Lucchese tanto celebrato per la diligentissima cultura del terreno, sicchè possono dirsi altrettanti poderi-modelli, i colli di Pistosa, e di Siena, quelli tra Pisa e Lucca dove trovansi i bagni di S. Giuliano, i tanto frequentati bagni di Lucca a brove distanza da questa città, la deliziosa spiaggia di Viareggio frequentata per i bagni di mare, la Valle di Chiana, e mille altri amenissimi luochi.

Oltre alle curiosità minerali che abbiamo accennato parlando de'suoi prodotti, nell' Appennino trovansi in più luoghi le traccie dei terreni vulcanici; e presso Pietramala si scorge un vulcanetto innocuo nel fondo della valle, la cui fiammella s'avviva quando l'atmosfera è piovosa, ed una sorgente d'acque o poltiglia infiammabile. Molte acque minerali, e qualcuna termale, sono sparse pel territorio, e sono impiegate negli usi terapeutici.

§ 10.

### Stati Romani.

Sono formati dagli antichi Stati posseduti dalla Chiesa in Italia, dai grandi feudi della Romagna, dalla maggior parte del già Ducato di Ferrara, meno la porzione tolta dall'Austria, sulla sinistra del Po, e dai principati di Pontecorvo e Benevento compresi nel regno di Napoli. Sono ismitati a settentrione dal Po (ramo di maestra) che lo separa dalle provincie venete e precisamente da quella di Rovigo: a levante dal mare Adriatico, a scirocco dal reame delle Due Sicilir da cui è diviso dal Tronto nel utersante orientale Appennino, e nell'occidentale da una linea che va dalla sommità della catena fino alla punta settentrionale del golfo di Gaeta un poco al di sotto del promonotorio Circeo; a ponente dal Tirreno e dalle provincie di Grosseto, Arezzo e Firenze del Granducato Toscano, e dalla provincia di Modena.

Fiumi e Laghi. — Il fiume principale dello Stato è il Tevere di cui abbiamo già indicato il corso. Riceve dalla destra la Chiana ingrossata dalla Paglia, dalla sinistra il Topino, la Nera ingrossata dal Velino, e dal Corno, e il Teverone, sorgenti tutte delle ramificazioni subappenniniche. Nel Mediterraneo si gettano ancora la Marta che sece dal Trasimeno, e la Fiora che nasce nelle montagne Toscane. Sul littorale romano dell'Adriatico hanno foce più rami del Po, come il Po di Primaro, che passa per Ferrara, e di Volano. Vi si scarica il Reno e le minori rivere della Savena, del Silaro, del Santerno e del Sento che discendono dal versante grecale dell'Appennino centrale.

Si gettano direttamente nell'Adriatico il Lamone, il Savio, la Marecchia, il Melauro, il Musone, la Potenza, il Tronto, fiumi di brevissimo corso perchè hanno le loro sorgenti nella maggior catena appenninica quasi addossata al littorale orientale della penisola.

Tra i due rami eridanici di Volano e di Primaro trovansi le grandi valli o paludi di Comacchio, che comunicano col mare, e sono propriamente lagune. Il lago di Perugia, o Trasimeno, presso la frontiera toscana non lungi dai laghetti di Chiusi e Montepulciano, il più vasto degli Appennini, lungo 9 miglia italiane e largo 7, con un perimetro di oltre 55 miglia, comprende tre isolete, la Volesse, la Maggiore e la Minore, è recinto da bellissime montagne verdeggianti, e per mezzo d'un emissario comunica col torrente Caina, colla Paglia, e col Tevere. Ha una profondità media di 8 a 9 metri, e si trova ad un'altezza di 260 metri sol livello del mare.

Il lago di Bolsena si trova un poco a libeccio del precedente ad un trenta o quaranta metri di maggiore altezza sul livello marino del Trasimeno, ha un perimetro di circa 25 miglia, ed è di forma ovale, con due isolette, la Martana e la Bisentina; per la Marta si scarica nel Tirreno. Occupa il fondo d'un cratere di un vulcano spento, ed è appunto circondato da colline e roccie vulcaniche assai pittoresche. Le sue acque limpidissime ed assai profonde sono talvolta agitate dai venti in modo da renderne pericolosa la navigazione. Ad ostro del lago di Bolsena havvi il minor lago di Bracciano quasi circolare di circa 12 miglia di perimetro; comunica per un fiumicello col Tirreno: un po' più a tramontana vi è il laghetto di Vico. A mezzodi del Tevere trovansi i laghetti vulcanici del Lazio di cui il principale è il lago d'Albano di un circuito di 8 miglia, uno dei più deliziosi ed ameni soggiorni dell'Italia.

Gli stagni, o tagune delle patudi Pontine, che coprono a brevi intervalli quasi [tutto il littorale romano al sud del Tevere per una zona larga dalle 3 alle 10 miglia.

Estensione, Popolazione e Divisione. — Gli Stati Romani si estendono sopra una superficie di circa 13,920 a 13,000 miglia quadrate con una popolazione di 2,900,000 abitanti, e sono divisi in venti frazioni che prendono il nome di Legazioni, Prolegazioni, Delegazioni, e Governi, come dal prospetto seguente, cominciando dalle provincie settentionali.

### Provincie del versante orientale dell'Appennino.

- Legazione di Ferrara a sud del Po presso la frontiera
  veneta.
  - Id. di Bologna a ponente della precedente contro la frontiera estense.
  - Id. di Ravenna sull'Adriatico a mezzodì di quella di Ferrara.
  - Id. di Forti ad austro delle due precedenti, tra il

Prolegazione di Urbino e Pesaro tra il sommo Appennino Delegazione d'Ancona e il littorale dell'Adriatico Id. di Macerata the osteggian fino alle ld. di Fermo foci del Tronto al confine

Id. di Ascoli napolitano.

 di Camerino a ponente di Fermo sul versante orientale.

# Provincie del versante occidentale dell'Appennino.

Delegazione di *Perugia* sul versante occidentale presso la frontiera toscana.

- Id. di Orvisto a scirocco del confine toscano, attraversata dalla Chiana.
- Id. di Viterbo più meridionale, bagnata dai laghi di Bolsena e di Vico.

- Delegazione di Speleto a mezzodì di Perugia.
  - Id. di Rieti tra la sinistra del Tevere e il confine napoletano.
  - Id. di Civitavecchia, che comprende il littorale tirreno dal confine toscano fin presso la foce dell' Arona emissario del lago di Bracciano.
- Governo di Roma e Comarca sul basso Tevere fino al Mediterraneo.
- Delegazione di Frosinone che cuopre da scirocco pressochè tutta la frontiera napoletana.
- Pro-Legazione di Velletri sul littorale al sud della Comarca di Roma, fino alla frontiera di Napoli.
- Delegazione di Benesento e Pontecorvo, due principati posti sul territorio del reame delle Due Sicilie, il primo molto internato quasi alla latitudine del golfo di Napoli, l'altro poco oltre la frontiera sul Garigliano.

Nella Delegazione di Macerata vi è compreso il Commissariato di Loreto presso l'Adriatico tra la Potenza e il Musone.

Città principali. — Roma. Questo gran nome racchiude tutto un poema, tutte le nostre maggiori glorie, tutte le nostre maggiori sventure. La metropoli dell'antico maggiore impero del mondo, il centro da cui sfavillarono i raggi della civiltà cristiana, la sede del Capo della cristianità cattolica, la città eterna delle grandi memorie giace sul Tevere a 12 miglia dal mare, in un piano ondulato, dove sollevansi 13 principali colli: Patatino, Capitolino, Quirinale, Celio, Aventino, Esquilino, Viminale, Gianicolo, Pincio, Citorio, Testaccio, Vaticano, Mario. Occupa uno spazio di circa 15 miglia di circuito; e la maggior parte sta sulla riva sinistra del Tevere, mentre la piccola porzione di destra è detta anche Transtevere e città Leonina.

ma si stendeva un po' più a mezzodì, e la moderna sorge quasi interamente sull'antico campo di Marte. La ci:tlà è divisa in 14 'rioni, e vi si entra per quindici porte, di cui la più bella è quella del Popolo a tramontana. Sarebbe per noi impossibile il dare anche una vaga idea delle meraviglie antiché e moderne che comprende il recinto della prima città del mondo, e ci contenteremo di una rapida enumerazione delle importantissime, non senza animare lo studioso giovinetto italiano che s'inspira alle memorie della nostra cara patria, a leggere alcuna delle molte ed accurate descrizioni d'autori nostrali e stranieri che se ne occuparono di proposito.

Principali Monumenti antichi. - L'Anfileatro Flavio o Colosseo; il Panteon di Agrippa; la Mole Adriana ora Castel S. Angelo; gli Archi di Tito, di Giano Quadrifronte, di Costantino, di Settimio Severo; le Colonne Trajana, ed Antonina; il Tempio di Antonino Pio, della Fortuna Virile, di Venere, di Vesta, Le rovine del tempio della Fortuna Capitolina, di Giove Tonante, della Concordia, gl'immensi avanzi della Basilica di Costantino; il carcere Mamertino; il Teatro Marcello; la tomba di Cecilia Metella; ta piramide di Cajo Cestio; le Catacombe, le rovine delle Terme d'Antonino, e di Caracalla, gli Obelischi della piazza S. Pietro, Navona, del Popolo, ccc., la Cloaca Massima ecc., gli avanzi del Foro Romano, del Circo Massimo, del palazzo dei Cesari ecc., oltre i capolavori di statuaria in bronzo, in'marmo, che si conservano ne'musei, nelle gallerie pubbliche e private, come l'Apollo di Belvedere, il Laocoonte, l'Antinoo, il Mercurio, il Fauno, il Gladiatore moribondo, e mille altre statue, busti, bassi rilievi ecc.

Principali Monumenti moderni. — La Basilica di S. Pistro è il più vasto e più magnifico tempio dell'orbe, cominciata al 1450 da papa Nicola V, proseguita da Giulio II, e più alacremente da Leone X e successivamente dagli altri pontefici fino a Pio VI che vi pose l'ultima mano. Dal. secolo XV alla fine del XVIII, Rosellino, Alberti, Bramante, Lazzari, Sangallo, Giocondo, Raffaello d'Urbino, Peruzzi, Michel'Angelo Buonarotti, Vignola, Della Porta, Bernini, e Marchioni furono i principali architetti. È lunga metri 188 e larga metri 135; la facciata alta metri 193; la cupola vasta quanto il Panteon è alta dal suolo metri 140. La Confessione di S. Pietro o cappella sotterranea, l'Altar maggiore, la Cappella Clementina, i mausolei, e le pitture a mossico sono altrettante, meraviglie dell'arte.

Le basiliche di S. Giovanni di Laterano, di S. Maria Maggiore, di S. Paolo extra muros, le chiese di S. Lorenzo, di S. Sebastiano, di S. Maria degli Angeli, dell'Ara Cali, di S. Pietro in Vincoli, quantunque ecclissate dalla grandiosità della prima, sono tra i più bei templi della cristianità.

Il palazzo Vaticano presso S. Pietro, vastissimo edificio, residenza ufficiale del Pontefice che abitualmente dimora al Quirinale detto anche Palazzo di Monte Casallo, i palazzi del Campidoglio, della Curia Innocentina, di Laterano, della Cancelleria Apostolica, del Collegio Romano, della Sapienza, della Dogana, di Venezia, i palazzi Barberini , Colonna , Pamphili , Ruspoli , Farnese , Chigi , Braschi, Corsini, la Farnesina, Massimo, Torlonia, Spada . Sciarra , Rospigliosi . La Galleria , le Logge , la Sistina, il Museo e la Biblioteca Vaticana (la prima delle Biblioteche italiane), il Museo Capitolino, il Museo Pio-Clementino, la Galleria Barberini, Borghese, Chigi, Colonna, Doria, Farnese. L'Accademia di S. Luca; il Collegio di Propaganda, l'Ospedale dello Spirito Santo, il Teatro Apollo, ed Argentina; la Piazza di S. Pietro, Colonna, Navona, del Campidoglio, di Spagna, del Popolo, i Giardini pubblici, ed i viali del Pincio, dove trovasi la cilla Medici, le grandi fontane di Trevi, e dell'acqua Paola, gli acquedotti, il ponte di S. Angelo, e ponte Sisto, le celebri ville Spada, Albani, Corsini, Borghese ecc. parte nell'interno del recinto, e parte fuori delle mura.

La popolazione atuale di Roma non ammonta a più di 160 mila abitanti, il che è immensamente inferiore a quanto polrebbe contenere; ma non si vuol dimenticare che il recinto comprende circa 2 terzi di terreno inabitato, dove deserte, dove trasformato a giardini, ad orti, a ville, a poderi. Tutto il Vaticano colla mole Adriana resta sulla destra del Tovere. Sul fiume vi è un porto per i navicelli che scendono o rimontano dal mare.

Bologna, la seconda città dello Stato, ed una delle principali d'Italia, glace in una ricca pianura presso la riva destra del Reno ai piedi degli amenissimi colli dell'Ap-pennino, sulla grande via dell'Emilia. È capo-luogo di Legazione, e sede del Magistrato d'appello delle quattro Legazioni. È celebre la sua Università, oggi per altro assai decaduta. I principali monumenti sono la Basilica di S. Petronio, la Metropolitana di S. Pietro, il palazzo del Governo, del Podesta, della Biblioteca, i palazzi Bacciocchi, Aldrovandi, Caprara, Marescalchi, Albergati, Pepoli, Ercolani, Fantuzzi, Malvezzi, e moltissimi altri sparsi a profusione in questa grandiosa città. L'Università, le Biblioteche, le Scuole, la Pinacoteca dove si conserva una preziosa collezione di quadri, segnatamente della grande scuola bolognese, le due celebri torri, cioè l'altissima degli Asinelli, e la pendente dei Garisenti; molte chiese per antichità, per architettura e per dipinture ragguardevoli, il Teatro Comunale, il portico suburbano di 690 arcate che conduce al Monte della Guardia dove sorge il tempio della Madonna di S. Luca, la magnifica Certosa o Campo Santo riunita per un braccio di portico al già accennato; la piazza di S. Petronio colla grandiosa Fontana, quella di S. Domenico, di S. Francesco, i frequentissimi e bei portici, le strade di S. Stefano, Maggiore, Galliera , Saragozza ecc., e molte altre cose notevolissime pongono Bologna tra le più cospicue città italiane. La sua posizione

quasi al centro della Penisola, le molte e principali strade italiane che a quel punto si riuniscono, la straordinaria fertilità, e la stupenda coltivazione dell'agro bolognese, la popolazione molto industre e laboriosa darebbero una grandissima importanza a questa città, se altre condizioni politiche mutassero le sorti dello Stato a cui appartiene.

La popolazione si può calcolare a 75,000 abitanti; ed il suo perimetro gira più di quattro miglia.

Ferrara un poco più a settentrione, già capitale di quel Ducato, sta presso uno dei rami del Po che si biforca in ramo di Volano e di Primaro, a poca distanza dal maggior ramo di Muestra. È una vasta e magnifica città, ricca di stupendi palazzi, quanto Bologna. Il Castello o Palazzo del Governo, la Piazza, la Cattedrale, la via della Giocecca sono le cose più belle. Ferrara è quasi deserta, appena comprende 26.000 abitanti. La cittadella di Ferrara, come si disse, è presidiata dagli Austriaci.

In questa regione settentrionale degli Stati Pontificii trovansi pure Ravenna, anticemente sul mare, ora a quattro miglia di distanza, con circa 16,000 abitanti; poi Imola con 11,000 anime, Faenza con 20,000 abit., Forti con 16,000 abit., Cesena con 8,000 abit., tutte sull'Emilia; quindi Rimini sull'Adriatico con un piccolo porto e 10,000 abitanti, e proseguendo lungo il littorale, Pesara con 18,000 abitanti, Fano con 16,000, Sinigaglia con 9000 abit., e finalmente Ancona, bella e vasta città fabbricata sopra un colle, con un buon porto il più importante di tutta la marina orientale, e una popolazione di 36 a 38 mila abitanti.

Nell'interno tra la maggior catena appenninica e la sponda dell'Adriatico trovansi ancora Urbino, già capitale di quel Ducato con 14 mila abitanti, e più a mezzodi d'Ancona, Macerata con 16 mila; Loreto presso il mare, noto per il suo Santuario, con 8 mila anime; Camerino con 8 mila abitanti; Fermo con 14 mila, ed Ascoli

la più prossima al confine napoletano con 13 mila abitanti, e molte altre minori.

Nella regione del versante appenninico:

Perugia poche miglia a levante dal Trasimeno sopra un'amenissima eminenza presso l'alto Tovere, città di 19,000 abitanti, con molti bei pubblici monumenti ecc.; più verso il mezzodi Poligno con 8 mila abitanti, Spoleto con 6 mila, Terni con 7 mila abitanti; Orvieto più a ponente presso il lago di Bolsena con 8 mila abit.; Viterbo più a mezzodi con 15 mila abitanti; e sul littorale del Tirreno Civitavecchia piccola città di 8 mila anime, una volta importantissima pel suo porto.

Nella regione meridionale del Tevere a 12 miglia a levante di Roma trovasi la piccola città di Tivoli, rinomata per gli antichi monumenti che vi si trovano, come il Tempio di Vesta, le ruine della Villa di Mecenate, la grotta di Nettuno; e per le bellezze e curiosità naturali del paese in cui è situata. A mezzodi della Città eterna è posta Velletri con 12,000 abitanti; e presso il confine di Napoli di là dal promontorio Circeo, Terracina sul littorale con 9000 abitanti.

Oltre le preaccennate troviamo ancora, nel versante orientale partendo da settentrione, Cento, Lugo, Cervia, Jesi, Osimo, Recanali, Gubbio, S. Severino, Città S. Angelo e Montalto: dal versante occidentale, Castello, Norcia, Rieti, Poggio, Mirteto, Subbiaco, Frosinone, e molti altri luoghi di minor importanza: Benevento capo-luogo di quel Pincipato nell'interno del reame delle Due Sicilie con 14,000 abitanti, Pontecorvo nell'altra frazione con 7000 abitanti.

Porti e Fortezze. — I principali porti dello Stato sulla marina adrialica sono: Ancona, Sinigaglia, Pesaro, Rimini, Cescnatico, Cervia, porto di Magnavacca, e gli altri minori nelle legune di Comacchio; sul Mediterraneo oltre a quello di Civitaecechia, porto d'Anzio al sud tra le

paludi pontine, il porto d'Ostia e di Fiumicino alle foci del Tevere, tutti tre di picciol rilievo.

Molte cità dello Stato conservano gli avanzi delle antiche fortificazioni, ma che non hanno alcuna importanza militare. Le principali fortezze di Ferrara e di Comacchio servono all' Austria; verso la frontiera Estense tra Bologna e Modena vi è il forte Urbano, fortezza regolare ma smantellata nelle ultime guerre; Ancona e Citatuecchia hanno qualche fortificazione, specialmente la prima; la rocca di S. Leo nella delegazione d' Urbino e Pesaro posta sopra uno scoglio è piutosto un ergastolo che una fortezza, e così può dirsi del Castel Sant' Angelo in Roma.

Governo, Finanze, Forze Militari. - Il governo di questo Stato è teocratico-monarchico assoluto elettivo. Il Pontefice viene eletto dai Cardinali riuniti in Conclave alla pluralità di due terzi di voti. L'Austria, la Francia e la Spagna banno una specie di diritto consuetudinario di dare l'esclusiva ad un candidato la cui elezione non sia per anco compita, ma che presenti nei primi scrutinii qualche probabilità di riuscita. I ministeri e i principali uffizi giudiziarii ed amministrativi dello Stato sono generalmente serbati ai Cardinali, e Prelati. - È fuori d'ogni possibilità il conoscere lo stato preciso delle finanze pontificie ora più che mai oberate. Si può presumere che le rendite ascendano da 49 a 45 milioni di franchi, con un deficit annuo di oltre 15 milioni, e con un debito certamente non inferiore a 450 milioni di franchi. Oltre ai presidii francesi ed austriaci che mantengono l'ordine e l'attuale stato di cose in quello sventurato paese, il governo si sforza di ordinare un esercito stanziale indigeno, di circa 20 mila uomini, che per altro finora non è che stanziato: si può calcolare che le forze militari proprie del paese ascendano in tutto a 8 o 9 mila uomini.

Industria e commercio. — La parte settentrionale dello Stato, specialmente le Legazioni di Bologna e Ferrara, si

estende sopra pianure delle più fertili d'Italia, e la coltivazione vi è portata ad un grado eminente di perfezione. I cereali, i pascoli, i gelsi e l'orticollura, ma sopratutto la canapa (forse l'ottima del commercio), costituiscono particolarmente la ricchezza di questo territorio. Questa fertilità è minore nella parte più meridionale della Romagna, dove le pianure sono assai più circoscritte dalla catena dei monti e dalla marina. Nella regione occidentale le campagne di Perugia ricche di grani, di olivi, di pascoli, quelle di Orvieto, di Montefiascone e di Spoleto rinomate per vini squisiti, di Terni e Viterbo precedono la gran pianura ondulata della campagna di Roma un tempo floridissima. presentemente quasi affatto incolta. La Città eterna è circondata da una landa che ha l'aspetto di un deserto, dove l'occhio non iscorge che delle ruine, degli acquedotti, e qua e là qualche armento, qualche mandra di buoi indomiti. L'aria tanto malsana, quanto nelle maremme, compie la desolazione di queste campagne, le quali posseggono nei loro solchi un tesoro di forza vegetativa attualmente perduto, ma che ricompenserebbe con usura gli sforzi di un governo intelligente che sapesse trarne partito. In condizioni assai peggiori trovansi le Paludi Pontine, dove da venti secoli si sono fatti immensi e giganteschi lavori; ai quali, per vero dire, presero larga parte alcuni Sommi Pontefici, senza però ottenerne alcun importante vantaggio. Le acque stagnanti che viziano l'aria e sviluppano i miasmi pestilenziali e micidiali, non hanno mai potuto essere interamente prosciugate; e quella vasta superficie di circa 144 miglia non è popolata che nelle parti più alte da qualche mandriano che segue a cavallo le torme selvaggie di buoi, di bufali, di cavalli, o da qualche pastore.

Tra gli altri prodotti naturali contansi le saline di Cervia, gli solfi di Viterbo, di Baccano e in generale di tutta questa regione appenninica, qualche miniera di ferro e di rame; gli allumi di rocca della Tolfa, le acque minerali e termali abbondantissime in questo Stato, fra le quali

sono rinomate quelle della Porretta nell'Appennino Bolo-gnese.

Per l'industria manifatturiera lo Stato Pontificio non resta addietro di alcun'altra parte d'Italia. Gli articoli più importanti sono le sete filate e le stoffe di Bologna e di Pesaro, i guanti, le essenze, le cere, le pergamene, i masaici, i lavori in pietra dura, le dorerie di Roma, la majolica di Faenza e di Pesaro, i pannitani e i confetti di Foligno, di Perugia; il vitriolo di Viterbo, le pelli concitate di Rieti, d'Ancona e di Roma, le carni salate, le paste di Bologna e di Ferrara, le corde musicati di Bologna, le fonderie di caratteri, le tipografie ed i caratteri orientali di Roma, Bologna ecc.

Le principali piazze di commercio sono Bologna, Ferrara, Ancona, Perugia, Foligno e Roma.

Bellezze e curiosità naturali. — Nella regione settentrionale a levante dell'Appennino gli ameni colli bolognesi, la pineta' di Ravenna, foresta di più di 88 miglia quadrate d'estensione; e più al mezzodi tutto il littorale dell'Adriatico da Rimini a Loreto; dal versante occidentale i dintorni del Trasimeno, di Perugia, del lago di Bolsena e di Bracciano gareggiano quasi con i pittoreschi e deliziosi colli di Albano, di Tisoli e di Frascati del territorio di Roma. Le vette dell'Appennino, principalmente al passo del Furlo, a Radicofani sulla strada da Siena a Roma, la magnifica cascata del Velino nella Nera alta 100 metri, una delle più sorprendenti d'Europa, a quattro miglia da Terni, ricordano la maestosa natura delle Alpi.

D'altra parte lo stesso desolante spettacolo delle Paludi Pontine, e più poi quello della Campagna Romana sparsa di tante gigantesche ruine, rischiarata della calda tinta di un cielo meridionale, in quella solitudine, in quel mesto silenzio della natura, desta nell'osservatore il sentimento dell'immenso e dell'infinito; la fantasia accesa evoca le poetiche memorie di quei tempi che videro florenti ed augu-

ste civiltà agitarsi in quei luoghi, dove ora regnano lo squallore, la desolazione e la morte. Non possiamo uscire dello Stato Romano senza parlare del piccolo Stato che vi si trova compreso, cioè la

### § 11.

#### Repubblica di S. Marino.

In grazia della sua picciolezza e quindi della nessuna sua importanza, lo Stato di San Marino è uno dei più antichi d'Europa, contando oltre a dodici secoli di pacifica esistenza. Il suo territorio occupa una montagna ed alcune minori eminenze sull' Appennino orientale a 12 miglia da Rimini dalla parte di libeccio. La sua estensione non è che di 17 miglia quadrate, con una popolazione di 7000 abitanti, o poco più. S. Marino, capitale, è una piccolissima citlà posta sopra un monte, con una popolazione di 700 abit. circa: tre o quattro altre tra castella e villaggi ne dipendono. - Il Governo è democratico, e si compone d'un Consiglio amministrativo nominato a suffragi da tutti gli abitanti, con due Capitani reggenti incaricati del potere esecutivo che non restano in ufficio che sei mesi per ciascuno. Le rendite della Repubblica sommano a 33,000 franchi. Il territorio è fertile in ottimi vini.

#### § 12.

### Reame delle due Sicilie.

Occupa esclusivamente tutta la parte meridionale della Italia peninsulare, a cui s'aggiunge la Sicilia, l'arcipelago Campano, Eotio, e delle Egadi e l'isola africana di Pantellaria. I suoi confini politici sono le provincie meridionali dello Stato della Chiesa dall'imboccatura del Tronto nell'Adriatico fin presso a Terracina sul Tirreno. cioè Ascoli, Spoleto, Rieti, Roma, Frosinone e Velletri.

Fiumi e Laghi principali. — Nella penisola, si gettano nel Mediterraneo scendendo dal Subappennino e dall' Appennino meridionale partendo da borea:

Il Garigliano già accennato che riceve a destra il Tolero;

Il Volturno più meridionale che riceve da sinistra il Galore, poi

Il Sele ingrossato dal Tanagro a sinistra.

Si gettano nell' Adriatico precipitando dall' Appennino meridionale:

Il Tronto al confine romano; ed inferiormente,

La Pescara ingrossata a sinistra dall'Aterno, poi

Il Sangro, il Trigno, il Biferno, il Fortore, fiumi minori che scorrono quasi paralleli al nord del Gargano; ed inferiormente,

Il Candeloro ingrossato dal Celone gettasi nel golfo di Manfredonia;

L'Ofanto il più meridionale.

Nel mare Jonio e precisamente nel golfo di Taranto hanno foce:

Il Bradano, ed i minori Basente, Agri ecc., per ultimi.

Il Crate ingrossato dal Coscile, e il Neto,

Nell'isola di Sicilia mettono al mar Jonio:

La Giarretta ingrossata dalla Guaralonga.

Nel mare d'Africa il Salso ed i minori Platani, a ponente e Terranova a levante.

Tutti questi fiumi tanto peninsulari che insulari hanno naturalmente un corso assai limitato.

Il lago di Fucino o di Cetano nella regione settentrionale non lungi dalle sorgenti del Garigliano, nel quale si scarica per un emissario artificiale aperto dai Romani, è alto 650 metri circa sopra il livello del mare, ed è alimentato da piccoli rivi e da vive sorgenti che trovansi nel fondo. Ha un perimetro di circa 24 miglia, e la sua maggior larghezza è di 9 a 10 miglia. È l'unico lago di qualche importanza nel mezzodi della Penisola. I laghetti di Fondi, di Puoto, di Fusaro sul litorale Tirreno sono più presto piccoli etagni; quelli di Lesina e di Varano al nord del Gargano, di Salpi al sud di quel promontorio sono lagune dell'Adriatico; ed una laguna pure è il così detto Mar piccolo formato dal golfo proprio di Taranto.

Il laghetto di *Lentini* in Sicilia a 10 miglia circa dalla costa orientale e a mezzodi del piano di Catania è il principale dei laghi italiani insulari, ma non ha che otto miglia circa di perimetro.

Estensione, Popolazione, Divisione.— Gli Stati che formano il Reame delle Due Sicilie sono primieramente divisi dalla natura in due parti, di terraferma ed insulari, che ufficialmente si denominano Stati di qua, o di là del Paro, cioè dello stretto di Messina che divide la Sicilia dal Continente.

La superficie totale di questi Stati, secondo le più recenti statistiche, è assai maggiore di quella accennata dal Balbi, dal Mermocchi, dal Cantic che la limitano da 31,400 a 31,500 miglia quadrate, mentre, secondo i calcoli di G. Quattromani, sarebbero, come già abbiamo accennato, di 32,530 miglia quadrate, di cui 24,585 per gli Stati di qua del Faro comprendendo le isole dell' Arcipelago Campano e dell'Adriattco e 7967 per gli Stati di là del Faro, cioè la Sicilia, le Rolie e le Egadi.

La massima differenza si riscontra nella superficie continentale.

La popelazione ascende da 8,500,000 ad 8,400,000 abitanti, di cui 6,500,000 per la parte continentale, 2 milioni e qualche migliaio per l'insulare. Tutto il territorio è diviso in 22 provincie (ripartite per distretti e comuni), di cui 15 per gli Stati di qua, e 7 per quelli di là dal Faro, e sono:

### Di qua dal Fare

suddivise in 52 distretti e 4810 comuni.

#### Provincie.

### Capi-luogo.

1. Napoli Napoli, capitale di tutto il Reame 2. Terra di Lavoro

Caserta

3. Molise Campobasso 4. Abruzzo citeriore Chieti

S. Abruzzo ulteriore 1º Teramo

6. Abruzzo ulteriore 2º Aquila

7. Principato citeriore Salerno

8. Principato ulteriore Avellino

9. Capitanata Foggia.

10. Basilicata Potenza

11. Calabria citeriore Cosenza

12. Calabria ulteriore 1° Reggio

13. Calabria ulteriore 2º Catanzaro

14. Terra di Bari Bari 15. Otranto Lecce

#### Di là dal Fare

## suddivise in 22 distretti e 507 comuni.

Capi-luogo. 16. Palermo Palermo, capitale della Sicilia

17. Messina Messina

18. Girgenti Girgenti 19: Catania Catania

Provincie.

20. Caltanisetta Caltanisetta 21. Noto Noto

22. Trapani Trapani Topograficamente queste provincie sono disposte come segue:

Nella regione settentrionale lungo il confine pontificio partendo da levante Abruzzo ulteriore 1º la più settentrionale, e inferiormente Abruszo ulteriore 2º e Terra di Lavoro; lungo la spiaggia adriatica partendo dall'Abruzzo ulteriore 1º, Abruzzo citeriore, Molise, Capitanata, che comprende il Gargano, Terra di Bari, Otranto, cioè tutta la penisola orientale: dal golfo di Taranto al Tirreno, Basilicata, e al mezzodi nella penisola occidentale che forma il piede dell'Italia, dapprima la Calabria citeriore, poi Calabria ulteriore 2ª, e Calabria ulteriore 1ª all' estremità della penisola. Sul Mediterraneo a scirocco della Terra di Lavoro, Napoli formata da una stretta fascia che circonda il golfo, e inferiormente il Principato citeriore; nel centro, tra il precedente, la Basilicata, Capitanata, Molise e Terra di Lavoro, il Principato ulteriore.

Nella Sicilia Messina abbraccia tutto l'angolo a greco sullo stretto, Trapani l'angolo occidentale, Patermo sulla costa settentrionale tra i due precedenti, Noto occupa l'angolo meridionale, Catania tra Noto e Messina sul littorale Jonio, Girgenti a scirocco di Trapani sul littorale di mezzodì, Cattanisetta nel centro si spinge tra Girgenti e Noto fino al mare d'Africa.

Il gruppo delle isole di Ponza (Circee) fa parte della provincia di Terra di Lavoro.

Quello delle Partenopee (Ischia, Capri ecc.) appartengono alla provincia di Napoli.

Le Eolie, meno Ustica, a Messina; Ustica a Palermo, le Egadi a Trapani; le Tremiti alla Capitanata.

Nel reame vi sono 11 tribunali di prima istanza e 4 corti alte per le cause civili , 15 corti alte per le cause criminali, ed una corte suprema a Napoli.

Città principali. — Napoti capitale di tutto il Reame, per popolazione la prima città d'Italia, e la terza d'Eu-

ropa, ha più di 400 mila abitanti, ed i suoi dintorni sono relativamente i più popolati di quanti circondano le altre città d' Europa, comprese Londra e Parigi. Giace in mezzo al golfo del suo nome sulla riva destra del piccolo fiumicello il Sebeto, disposta in anfiteatro sopra una dolce eminenza. Per la parte monumentale Napoli è inferiore a molte altre città italiane fuori ancora dal numero delle capitali, ma non ve n'è alcuna che offra riunite tante meraviglie naturali. Il magnifico golfo che le sta davanti serrato a mezza luna è circondato da bellissime rive sparse di ville, di fertilissime campagne, interrotte qua e là da graziosi villaggi, coronato attorno attorno da amene colline, sormontato più indietro dal Vesusio, il Vulcano che si leva maestoso e per memorie terribile a poca distanza dalla gran città. Questo mare, queste rive, questo poetico paesaggio è quasi sempre rischiarato da un cielo fiammeggiante; il clima vi è dolcissimo, le campagne e i giardini lussureggiano di olivi, di frutta, di agrumi, di fiori; il movimento della città, del porto, dei dintorni immenso. Dei monumenti pubblici i più notevoli sono il Palazzo del Re, quello di Salerno, degli Studii col Museo Borbone, che per ricchezza di collezione e per rarità d'anticaglie romane, greche, etrusche vuolsi superi persino quello del Vaticano, ma non poi per i capolavori dell'arte moderna : il palazzo e Villa Reale di Capo di Monte , il palazzo dell' Università , dell' Arcivescovato . Gravina, Maddaloni, Cellamare, quello delle Finanze, l'Albergo dei Poveri ecc.; tra le chiese la Cattedrale. l'Annunziata, S. Francesco di Paola ecc., il gran teatro di S. Carlo, uno de' più vasti e de' più belli d' Europa, quello di S. Ferdinando. Degli istituti pubblici i più rinomati sono : il Conservatorio di Musica , l' Accademia delle scienze e delle arti , la Scuola Politecnica, l'Accademia di Marina, il Liceo, l'Istituto dei Sordi-muti, il Museo zoologico, l'Osservatorio astronomico ecc. Il Porto o propriamente il Bacino, non è molto vasto, e

rinchiuso tra il Castel Nuovo, il Molo grande e la torre della Lanterna, per cui ha una forma quasi quadrata. Quantunque non abbia ne mura ne porte, Napoli è reputata piazza forte, perchè difesa da più castella e fortilizii. Dalla parte di terra Napoli è signoreggiata più presto che difesa dal Castel S. Elmo, che si alza sopra una eminenza: ne furono scavate le fondamenta nella roccia viva. Verso il mare Castel Nuovo circondato da profondi fossati, e rafforzato da grosse mura e da torri, guarda il porto e il palazzo dove attualmente risiede il Re. A libeccio, sopra uno scoglio che sorge nel mare riattaccato al continente, sta il castello dell' l'ovo (prigione di Stato di lugubre memoria), e domina il golfo cui divide in due parti. Oltre a questi, vi sono ancora Castello Capuano . Castello del Carmine e Pizzo Falcone, vecchi forti più o meno importanti.

Non possiamo abbandonare Napoli senza dire una parola de' suoi dintorni. Da levante una strada, che passa per le deliziose ville di Portici e di Resina ai piedi del Vesuvio, porta agli scavi delle rovine di Ercolano, antica città di cui s'ignora l'origine, sepolta da un'eruzione Vesuviana nell'anno 79 dell' Era volgare. La materia che ricopri questa città fu una cenere fina e minuta che lasciò il tempo agli abitanti di trovare uno scampo, come lo prova il non avere incontrato negli scavi che pochissimi cadaveri. Il caso indicò le prime traccie di questi tesori dell'antichità non prima dell'anno 1706. Proseguendo verso levante si trovano i posteriori scavi e gli avanzi di Pompei, città molto più vasta di Ercolano, seppellita anch' essa dalla lava del Vulcano, di cui a que-st'ora sono trovate più di venti strade per un circuito di quasi due miglia, con più di 120 tra case, palazzi, templi, sepolcri, terme ecc., ed un' innumerabile quantità di vasi, di scolture , di pitture a fresco, di bronzi, d'utensili domestici trovati intatti nell' interno delle case e delle botteghe; scoperte preziose per la scienza e per

l'arte. Si presume che non siasi ancora scoperta la metà del suo perimetro.

Il Venuvio sorge un poco al nord tra Pompei ed Ercotano in mezzo a un gruppo di eminenze ricoperte di lava, e di un aspetto tristo e selvaggio, interrotte da piccole perzionecelle di terreno ridotto con grandi sforzi a coltivazione, che danno in proporzione ricchissimi prodotti, fra i quali il famoso vino detto lacrima Christi. Il Vulcano è ripartito in due parti, il monte Somma e il Vesuvio proprio di formazione più recente. Il cratere ad ogni nuova eruzione cangia di forme. L'ultima eruzione di qualche rilievo è avvenuta nel 1839. L'altezza del Vesuvio si calcola a metri 1235.

A mezzodi di Pompei sul golfo trovasi Castellamare, città di 16,000 abitanti fabbricata sulle rovine di Stabia, altra città seppellita dalle eruzioni, ma finora poco ricercata; Vico, Sorrento, Massa, deliziose piccole città sul lembo della penisola che chiude il golfo di Napoli a levante. In faccia all'estrema punta sorge nel mare l'isola di Capri, dove esistono le ruine del Palazzo di Tiberio, e la famosa grotta azzurra formata da una vasta caverna tutta coperta di stalattiti, dove l'acqua del mare vi forma un lago sotterraneo limpidissimo, di un quarto di miglia di circuito, e dove l'acqua, la sabbia, le roccie riflettono uno stesso colore azzurro. Vi si penetra non senza fatica per una piccola apertura, approfittando del movimento delle onde.

Dal lato opposto di ponente a picciol tratto da Napoli orge la bella montagna di Posilippo che domina il golfo, dov' è praticata una galleria sotterranea di circa 500 metri, opera antica di autore sconosciuto. Al di là di Posilippo trovasi il laghetto vulcanico d'Agnano, la grotta del Cane da cui esslano dei gaz micidiali che rimanendo a poca altezza da terra asfissiano l'animale che li respirasse, mentre in alto l'aria resta innocua; poi sopra una eminenza il cratere della Solfatara, largo quasi 500 metri, vulcano estinto che emana però continuamente delle materie gazose e dei vaporl acquei; Pozzuoli sul golfo, città di 8000 abitanti, interessantissima pei molti avanzi d'antiche costruzioni ; il laghetto d' Averno ricinto da rocce altissime; la grotta della Sibilla; Baja, Bauli, Cuma, tre piccole terre ricche di memorie e di ruine, il laghetto del Fusaro, ed all'estremità di questa penisoletta che chiude il golfo a ponente, il Capo Miseno. Dirimpetto a questo promontorio l'isoletta di Procida, fertile e ridente ed assai popolata, e più avanti nel mare Ischia (Pitecusa), la più vasta delle Partenopee, ricca d'acque termali, e di una vegetazione sorprendente che deve alla natura vulcanica del suo territorio; è popolata di 20,000 abitanti, di cui la città Ischia ne comprende 3000. Vi sono diversi vulcanetti nell'isola, ed il principale è il monte Epomeo, ora spento, che già un tempo distrusse quasi tutto l'abitato. Le altre piccole isolette sparse nel golfo non meritano di essere ricordate.

Delle altre città negli Stati di qua e di là dal Faro meritano di essere mentovate :

Foggia, capo-luogo della Capitanata che ha una popolazione delle più rilevanti; 21,000 abitanti.

Bari, capo-luogo della provincia del suo nome, con un buon porto sull'Adriatico, e 19.000 abitanti.

Reggio al fondo della penisola sullo stretto, una delle più ricche città del Regno, con 17,000 abitanti.

Allamura nella Terra di Bari, con 16,000 abitanti.

S. Severo nella Capitanata, con eguale popolazione.

Aversa, celebre pel suo Manicomio, nella Terra di La-

voro di Napoli, con eguale popolazione.

Lecce capo-luogo della provincia d'Otranto, con 14,000

abitanti.

Taranto sul golfo del suo nome, e nella provincia suddetta, con eguale popolazione; e le minori, Caserta, Capua, Gaeta nella Terra di Lavoro; Gallipoti, Brindisi nella Terra d'Otranto; Trani e Molfetta nella provincia di Bari; Matera nella Basilicata ecc., oltre i capi-luogo delle provincie, sunnominati.

Palermo, capitale di tutta la Sicilia sul golfo del suo nome, dopo Napoli rivaleggia colle più popolate città d'I-talia, contenendo oltre a 180,000 abitanti. La sua giacitura non è meno ridente, nè meno pittoresca di quella di Napoli, ma il clima in certi giorni dell'anno si rende insopportabile, specialmente quando spira lo scirocco. Il monte Pellegrino, i colli della Begheria seminati di belle ville e di giardini, e il Capo Zafferano la chiudono e le fanno corona attorno al golfo. — Il porto è piccolo ma ben munito. I monumenti più rimarchevoli sono il Palazzo Reale, la Vicaria o Palazzo di giustizia, l'Ospitale, la Cattedrale ed alcune altre chiese; l'Università, il Licco, il Seminario, l'Osservatorio ecc. — Palermo è cinta di mura bastionate; due Forti guardano il mare, il forte Castello a mare e il forte Galita.

Messina sullo stretto, vasta e bella città fortificata con uno de più bei porti d'Europa. È per metà addossata alle montagne che la dominano. Quantunque distrutta in gran parte da un terremoto nel 1785, essa ha una popolazione di oltre 80,000 abitanti; ed il Palazzo senatorio, l' Arsenale, la Cattedrale, l' Arciesscovado, la Cittadella sono le cose più importanti. — Messina è un punto strategicamente importantissimo, come quello che domina lo stretto.

Catania, più meridionale sul littorale del mare Jonio alle falde dell' Etna, che più volte ne seppelli sotto le sue lave la miglior parte: ha una popolazione di oltre 30,000 abitanti. L' Etna o Mongibello sorge altissimo a borea di Catania avendo la forma di un gigantesco cono isolato, la cui base gira oltre 160 miglia, e l' altezza ascende a 3300 metri. È come diviso in quattro distinte zone di terreni, le due prime fertili e coperte di boschi, le due superiori aride, e l' ultima singolarmente sempre coperta di nevi. L' aspetto dell' Etna è immensamente più

maestoso e più terribile del Vesuvio. Si contano circa 80 eruzioni, l'ultima delle quali del passato anno 1832 durò lungamente.

Siracusa ancora più meridionale, ricchissima di ruine antiche; ha una popolazione di circa 19,000 abitanti.

Trapani all'estremità occidentale dell'isola con un porto assai frequentato e 24,000 abitanti.

Caltanisetta nell' interno dell' isola con una popolazione di 16,000 anime.

Girgenti a piccola distanza dal littorale meridionale con un porto sulla spiaggia, una popolazione di 15,000 abitanti, e gli avanzi dispersi della splendida antica città d'Agrigento.

Marsala un poco a mezzodì di Trapani, celebre per i suoi vini, con 21,000 abitanti.

Caltagirone nella provincia di Catania, con 20,000 abitanti.

Castel-Vetrano in quella di Trapani, con 13,000 abit.

Nolo a poca distanza dal Capo Passaro, con 12,000 abitanti.

Lipari città nell'isola del suo nome dell'Arcipelago Eolio, con 15,000 abitanti.

Mazzara, Agosta, Cefalù, Taormina, Termini, Corleone, Alcamo sono le altre più distinte città dell'Isola.

Fortezze e Porti. — Negli Stati di qua del Faro le principali fortezze verso il confine pontifico sono Gacta, Aquila, Civilella del Tronto: più nell' interno Copua sal Volturno, Napoli, Pescara sull'Adriatico. Nell' isola Messina, Siracusa e Trapani. I porti principali sono: nel Tirreno Napoli e Palermo: nello stretto Reggio e Messina; nello Jonio Cotrone, Taranto e Gallipoli; nell' Adriatico Otranto, Brindisi e Bari; nel mare d'Africa Trapani.

Governo, Finanse, Forze militari di terra e di mare.

— Il reame di Napoli è presentemente posseduto da un ramo della Casa Borbonica di Spagna. Il governo vi è quindi monarchico assoluto dispotico; e non mai dispo-

tismo fu più ferocemente mantenuto. Calcolando sopra i dati statistici di alcuni anni addietro, si può ritenere che la rendita ascenda a 120 milioni di franchi, e la spesa ordinaria a 124 o 126 milioni al più. Ma le ultime politiche vicende deggiono avere sensibilmente aumentato il debito pubblico, che già nel 1830 era di 500 milioni. Il governo napolitano non ha trascurato nulla per avere esercito e marina di una certa forza. L'esercito di terra consta di 50 mila uomini regolari, senza contare la riserva, la legion d'onore, 8000 uomini di guardie di sicurezza, o di polizia, i doganieri ecc., e gli artiglieri di costa. L'armata regolare è ripartita in 4000 uomini della guardia reale, 4000 d'artiglieria, 4500 di cavalleria, 12.000 granatieri e cacciatori, 2500 del genio, zappatori e minatori, 17,000 di fanteria di linea, e 10,000 Svizzeri mercenarii, obbrobrio del libero paese che pone le braccia de' suoi figli agli stipendii di despoti stranieri.

La Marina napoletana, la prima delle potenze italiane, la sesta o la settima delle europee, si compone di 2 vascelli di linea, 6 fregate a vela, 8 fregate a vapore, 2 corvette, 5 brik, 2 golette a vela, 8 piroscafi da guerra; il tutto armato da 550 cannoni, 4000 marinai, e 1600 soldati di marina.

Industria e Commercio. I cereati formano la maggior ricchezza del mezzogiorno dell'Italia, dove se la parté montuosa è generalmente nuda e arida, predominandovi l'elemento vulcanico, le pianure e i colli per compenso vi spiegano una fertilità inesauribile. La Sicilia e l'Apulia, cioè quel tratto di pianura che sta tra il versante orientale appenninico e il Gargano, che corrisponde in gran parte alle attuali provincie di Capitanata e Terra di Bari, erano, come è noto, colla Sardegna i granai d'Italia; ed anche ora quelle campagne danno ricchissime messi d'ogni genere di biade. Gli olti che si raccolgono pure in gran copia tanto dagli Stati di qua che di là dal Faro sono un importantissimo ramo di esportazione. L'in-

dustria agricola ha altri grandi prodotti, come i bachi da seta, le frutta, gli agrumi, i formaggi, i vini specialmente di Marsala e Siracusa in Sicilia e della regione Vesuviana in Terraferma, i legnami da costruzione che somministrano abbondantemente le vaste foreste dell'Appennino meridionale e insulare. La pastorizia non manca di ottimi pascoli, e dà gran copia di lane. Le tonnare delle spiagge napoletane e siciliane formano l'articolo più importante della pescagione che in quelle acque è abbondantissima. Lo solfo della regione vesuviana, le miniere di rame e di ferro degli Abruzzi e delle Calabrie, le ricchissime miniere di solfo della Sicilia, i sali di Trapani; gli zolfi e le pomici delle Eolie sono le più considerabili ricchezze minerali di questo territorio. Le acque termali e minerali abbondano in tutto il Reame, e sono conosciute specialmente quelle dell' isola d' Ischia, di Teano, di S. Germano nella Terra di Lavoro, di Caltanisella in Sicilia, e molte altre.

Nell'industria manifatturiera gli oggetti più importanti sono le sete e stoffe di Napoli, di Sorrento, di Palermo e di Catania, i gwanti di Napoli e di Palermo, la chinea-glieria di Campobasso nella provincia di Molise, gli ala-bastri di Castelvetrano in Sicilia, i tavori in coralto di Palermo, Napoli, Castelvetrano e Catania, i pannilani di Napoli e di Arpino nella Terra di Lavoro, le cere, le dorrerie, le corde musicati, i cappelli di paglia di Napoli, i lavori in ambra, agata, e pietra dura di Catania; i sa-poni, le paste di Napoli; la carta di Arpino; le pelli conciate, il ferro e il rame tavorato degli Abruzzi e della Calabria.

Le piazze di commercio più considerabili sono, oltre ai porti già accennati, Foggia, Altamura nella Terra di Bari, Lecce, Aveltino, Campobasso, Lanciano nell'Abruzzo citeriore.

Bellezze e curiosità naturali. - Prescindendo dal maestoso e gigantesco carattere delle Alpi, che l'Appennino meridionale ricorda in questa estrema parte d'Italia, la Natura ha qui più che altrove prodigato i suoi splendidi tesori. Il maggior calore, i venti sciroccali, per vero dire, privano generalmente le campagne di quella fresca vegetazione di un verde cupo, che è il carattere principale delle regioni alpine: le eminenze hanno un aspetto più arido e più severo; ma la luce sfolgorante di un cielo quasi sempre senza nubi, il mare azzurro che riflette i raggi d'oro di quel sole, le notte scintillanti, poetiche come quelle dei tropici, impregnate dei profumi che sprigionansi da una vegetazione piena di vita fanno di leggieri dimenticare i molti pregi dei paesi più settentrionali. Il territorio poi compreso tra l'Appennino e il golfo di Napoli, già dagli antichi chiamato Campania felice. è veramente l'Eliso, il giardino, l'Eden delle contrade italiane: ed è reso ancora più meraviglioso dal siagolare contrasto dei terreni e delle eminenze vulcaniche da cui è bizzarramente frastagliato.

Nulla potremo aggiungere alle cose che abbiamo detto dei dintorni di Napoli. Ricordiamo solamente, tra le più amene e pittoresche della Terraferma, le campagne della Terra di Lavoro, specialmente intorno a Caserta, e la montagna di Monte Casino; quelle della Capitanata o della Terra di Bari, soprattutto lungo la marina. Nell'Abruzzo al confine dell' ulteriore 1º e dell'ulteriore 2º, a 15 o 20 miglia a greco di Aquila levasi il gran Sasso d'Italia, la vetta più alta dell'Appennino peninsulare. Nella Basilicata le montagne assumono un aspetto ancora più orridamente selvaggio. Amenissime sono le spiagge della penisola d'Otranto; e molto pittoresche, quantunque più aspre, quelle della Calabria; la quale però nell'interno comprende delle valli ricenti, come quelle che attorniano Cosenza.

Nella Sicilia le vicinanze di Messina, di Melazzo, di Termini, di Catania, di Paternò, di Corleone, di Castrogiovanni e di molti altri luoghi, tanto sulle spiagge che nel-

l'interno, offrono la natura lieta ed amena di quelle di Palermo di cui abbiamo già fatto motto. Il carattere selvaggio, la bellezza severa di un clima africano si riscontra generalmente nella parte meridionale dell'Isola, se ne eccettuiamo l'Etna e le sue adiacenze già descritte, le quali trovansi nella zona settentrionale. Gli elementi vulcanici predominano nella parte orientale, dove appunto si trova il Biviere di Lentini, lago vulcanico singolare per l'abbondanza di pesci che contiene, e nello stesso tempo per le esalazioni pestifere che tramanda; la grotta di Palagonia alquanto a ponente del lago, che presenta un fenomeno analogo a quella del Cane presso Napoli. Più nell' interno presso Castrogiovanni vi è il laghetto o stagno di Pergusa formato da un'acqua fetida, dove si trova ancora una sorgente d'acqua salsa, ed in prossimità il monte Artisino, il centro della triplice giogaia dell'Appennino insulare, dalla cui sommità quando l'aria è serena scopresi tutta la Sicilia ad occhio nudo.

Pochi terreni offrono tante curiosità naturali come la Sicilia, e nessun paese raccoglie forse in così ampio circuito tanti e così importanti avanzi di antichi monumenti. Ad ogni passo il naturalista e lo storico trovano le tracco dei grandi fenomeni come delle grandi agitazioni della natura e dell'antica civiltà.

Delle isole che attorniano la Sicilia visitando l'arcipelago Eolio, Lipari è la più considerevole per la sua estensione (18 miglia di circuito); gli antichi vulcani sono estinti. Fiammeggia invece, specialmente di notte, quello della meridionale isola di Vulcano, ricca di zolfi, ma deserta; e molto più quello di Stromboli la più settentrionale, alto metri 820 che getta sempre fumo e fiamme, cosicchè è conosciuto da'naviganti sotto il nome di Fanale del Mediterraneo. Alcune di queste isole contengono delle miniere di ferro; tutte delle pomici, dello zolfo e dei prodotti vulcanici. — Meno importanti sono le Egadi che stanno all'estrema punta di ponente, dove la principale Farignana popolata da 4000 abit., e Marettimo hanno qualche fortificazione e servono di prigione di Stato.

A quasi 60 miglia a scirocco della Sicilia, e precisamente nel braccio di mare che sta tra il lato meridionale dell'Isola e la parte più settentrionale dell'Africa, trovasi Pantellaria, isola rimarchevole per la sua estensione (40 miglia circa di circuito) che politicamente appartiene alla sicilia (provincia di Girgenti), ma clie non abbiamo ricordato tra le isole italiane, perchè i migliori geografi a ragione la contano tre le africane. Vi si trovano due grotte, una caldissima, ed un' altra tanto fredda che l'acqua vi si agghiaccia. Vi sono ancora dei vulcani spenti ed un piccolo lago profondissimo.

Fra Pantellaria e Sciaeca sul littorale Siculo trovasi nel mare in una secca detta del corallo, lungi 22 miglia dalla costa, una sorgente d'acqua bollente che esala un odore di hitume, e che si solleva qualche decimetro sul livello de mare. Nel luglio 1831 vi apparve improvvisamente, in seguito ad una eruzione d'un vulcano sottomarino, un'isoletta di circa due miglia e mezzo di perimetro con due montagne, due laghetti ed un rivo di acqua fumante: nel mese di dicembre di quello stesso anno, l'isoletta, di cui era già stato preso possesso a nome del Re di Napoli, appellandola Ferdinandea, s'inabissò e scouparve.

### \$ 15.

### Possessi Inglesi.

Si compongono, come abbiamo già accennato, del gruppo delle Isole Calipsee ad austro della Sicilia, situate sotto il 52º grado di longitudine e il 56º di latitudine nel mare d'Africa, a 45 miglia circa dalla Sicilia.

Malla, la principale, ha un perimetro di circa 60 miglia; la sua maggior lunghezza è di 20, e la maggior larghezza di 12 miglia. In origine non erano che nude rocce, ma la terra vegetale trasportatavi, la coltivazione attenta, e<sup>2</sup>il clima
pressochè tropicale l'ha resa molto produttiva, quantunque gli alberi d'alto fusto vi siano molto rari. Matta
città, propriamente detta Valletta o Città nuova, sta sulla
costa orientale, ha un vasto e buon porto molto frequentato, ed è cinta di antiche bellissime fortificazioni. Non
manca di qualche pubblico monumento, e possiede un'Università, una Biblioteca, un Museo, un Osservatorio, una
bella Cattedrate, un Lazzaretto e molti Cantieri. La sua
popolazione ascende quasi a 50,000 abitanti. — Nel centro dell'Isola sta la Città Vecchia, già fortezza formidabile.

Gozzo depo Malta è la maggior isola del gruppo, avendo un circuito di 25 a 30 miglia. Vi si trovano alcune antiche rovine, un monumento ciclopico, e molti villaggi popolati.

Comino, piccola isola, sta tra Malta e Gozzo; a libeccio di Comino havvi Cominotto, poco più che uno scoglio; a mezzodì di Malta la Folfa, altro isolotto di nessuna importanza.

A ponente delle Calipsee trovasi l'isoletta deserta della Linosa.

Tutta la superficie del gruppo di Malta ascende a 188 miglia quadrate, con una popolazione da 118 a 120 mila anime. È un punto assai geloso e di molta importanza per una potenza marittima come l'Inghilterra, la quale con Gibilterra guarda l'ingresso del Mediterrance, e con Malta vi ha un piede nell'interno, una posizione centrale ben difesa, un ancoraggio eccellente per la sua flotta, che da quel porto può trasportarsi agevolmente e rapidamente sulle coste d'Africa, dell'Asia, della Turchia, della Grecia, dell'Italia, della Francia e della Spagna, ove le complicazioni politiche ve la richiamino. Del rimanente il territorio di Malta procura gran copia di aranci, di frutta suuisite d'ogni sorta, e dè celebre il suo miele. Ia cai

squisita bontà è dovuta forse ai molti fiori, e soprattutto alle rose che crescono in gran copia in quelle campagne. Il porte franco della Valletta vi attira una gran frequenza di bastimenti di commercio, che accorrono a questo scalo delle merci che vanno o vengono dall'Oriente, per cui la città è presentemente una delle piazze più commercianti del Mediterraneo. — Gl'Inglesi vi tengono un Governatore civile e militare.

#### \$ 14.

#### Possessi Francesi.

Consistono nell' Isola di Corsica che sta a settentrione della Sardegna nella latitudine dell' Italia centrale, che ha. come si disse, un'estensione di 2852 miglia quadrate, entro un perimetro di oltre 300 miglia. È attraversata in tutta la sua lunghezza dalla regione settentrionale delle montagne del sistema Sardo-Corso, di cui abbiamo già fatto parola, che va dal Capo-Corso (la punta boreale dell'isola) fino allo stretto di Bonifazio che la divide dalla Sardegna, con molte ramificazioni che si estendono dalla parte di ponente. Quantunque in condizioni un po'migliori della vicina Sardegna, una buona parte dell'Isola è ancora incolta, e una decima parte del suolo è coperto da immense foreste di pini, di larici e di quercie. La vegetazione per altro vi è di una grande forza, e nella parte meridionale si è tentato con buon successo la coltivazione delle piante tropicali, segnatamente del cott-ne e dell'indace. In tutta l'Isola poi vivono in gran copia il noce, il castagno, il mandorlo, il cedro, l'arancio ecc.; il gelso soprattutto, e l'olivo selvaggio non dimandano che una coltivazione attenta per dare ricchissimi prodotti; la sela, i vini vi sono egualmente di una qualità superiore. Le sue ricchezze minerali consistono principalmente nelle miniere di ferro,

nei graniti, nei porfidi e nei marmi di cui si hanno delle cave importanti.

Ad eccezione del Golo, come già dicemmo, la Corsica non ha fiumi importanti, nè laghi; bensì la sua costa presenta molti golfi e seni che abbiamo già rammentati. Attualmente l'Isola forma un dipartimento della Fran-

cia col nome appunto di dipartimento della Corsica. Il capo-luogo è Ajaccio nella costa occidentale sul golfo del suo nome. È una piccola ma bella città con un buon porto, fortificata, e con una popolazione di circa 10,000 abitanti. Ha qualche monumento rimarchevole, come la Cattedrale, il palazzo della Prefettura, il Teatro, l'Orto botanico, il Collegio e la Scuola di marina.

Bastio sulla costa orientale dove si spicca la penisola formata dal Capo Corso, già capitale della Corsica, la più commerciante città dell' Isola; ha una popolazione di circa 9000 abitanti, con un piccolo porto.

S. Fiorenzo nel golfo del suo nome, Isola Rossa e Catei, già piazza forte, sono le terre più considerabili sulla costa settentrionele; Corte nel centro dell' Isola, Sartene nella parte meridionale, Bonifacio sullo stretto cui dà il nome, Vico nella regione occidentale a borea d'Ajaccio sono più presto grosse borgate che città, niuna delle quali sorpassa una popolazione di 3000 abitanti.

La semplice e rapida rassegna che noi abbiamo fatto delle contrade italiane ci fa manifesto che nulla materialmente manca a questo bel paese per aspirare a prendere il posto che gli compete tra le Nazioni, nulla per la sua configurazione geografica, nulla per la ricchezza del territorio, nulla per la civiltà de' suoi abitanti, nulla per le sue forze di cui potrebbe disporre. La Natura diegli un confine ben distinto; lo munì di un baluardo fortissimo verso il continente; lo assise in mezzo ad un mare, che bagnando

ad un tempo le sponde d'Europa, d'Asia e dell'Africa, fu il primo naturale veicolo delle antiche civiltà, ed è ancora presentemente il centço, il ritrovo della civiltà moderna, il punto dove s'incontrano, si contendono, si bilanciano le forze politiche; ne frastagliò le spiagge di seni, di golfi, di rade, di porti senz' opera d'arte già muniti; coperse la sua superficie di un terreno fertile e ricco dei più svariati prodotti, copiosamente bagnato; seppellì nei monti rivestiti di superbe foreste i tesori dei più utili minerali. Al popole cui dava questo retaggio la Provvidenza inspirò la divina scintilla del genio, della scienza e dell'arte.

Dio aveva creata la Nazione Italiana: le colpe e le sventure, l'ignavia e la violenza fecero dell'Italia un'espressione geografica.

Un quarto circa delle terre italiane è posseduto direttamente da nazioni straniere che nulla hanno di comune con noi, nulla fuori del vincolo che riunisce il padrone e lo schiavo, il conquistatore ed il vinto: la reciproca avversione. Di queste, quella che ne ha la maggior parte, e che senza confronto più ne grava le spalle, signoreggia per li principali suoi vassalli sopra un'altra considerevole parte, per cui si può dire che la metà dell' Italia le sta sotto il piede. Della rimanente scomposta in due ineguali parti, la maggiore sopporta un giogo che l' Europa intiera ha sentenziato con nota indelebile di vituperio: solo in un canto d' Italia il minor numero de' suoi figli (appena un quinto), libero dalla vergognosa tutela, respira da qualche tempo all'ombra della bandiera nazionale, dà opera a riordinare le proprie leggi, riforma le patrie istituzioni, vive insomma di vita propria, e promette alla generazione che sorge una civiltà politica finora avuta universalmente in conto d'utopia, fuorchè nel cuore e nella mente di pochi generosi.

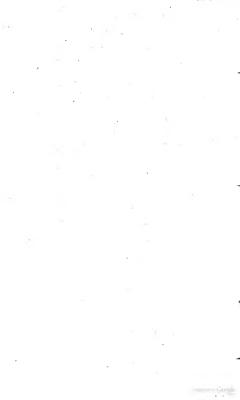

## INDICE

#### PARTE III. - CAPO XIV.

| a | signoria | francese | ed | imperiale | in | Itali <b>s</b> |
|---|----------|----------|----|-----------|----|----------------|
|---|----------|----------|----|-----------|----|----------------|

| § 3. Pontificato di Giulio II : Lega di Cambrai :                                                                                                                                    |   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| Lega Santa: I Francesi cacciati d'Italia                                                                                                                                             |   | 17 |
| § 4. Leone X: Carlo V e Francesco I: Lotta tra                                                                                                                                       |   |    |
| gl'Imperiali e i Francesi: Battaglia di Pa-                                                                                                                                          |   |    |
| via: nuova cacciata de' Francesi                                                                                                                                                     |   | 27 |
| § 5. Continuazione delle lotte tra Francia e l'Im-<br>pero per le cose italiane: Clemente VII:<br>Congiura contro Carlo V: Sacco di Roma:<br>Pace di Cambrai: Assedio e resa di Fio- |   |    |
| renza                                                                                                                                                                                | • | 35 |
| § 6. Tirannide de' nuovi Medici : Tentativi dei<br>fuorusciti fiorentini : I Farnesi : Congiure<br>del Fiesco, del Burlamacchi, degli Anguis-                                        |   |    |
| sola: Signoria imperiale                                                                                                                                                             | • | 47 |
| APPENDICE I.                                                                                                                                                                         |   |    |
| Prospetto geografico-politico dell' Italia dopo la                                                                                                                                   |   |    |
| pace di Cateau-Cambresis                                                                                                                                                             |   | 60 |

## APPENDICE 11.

| La Rilotina                                                                                                                                    | ag. | 04  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| APPENDICE III.                                                                                                                                 |     |     |
| Coltura intellettuale e belle arti della prima metà del secolo XVI                                                                             | ,   | 74  |
| P.                                                                                                                                             |     |     |
| CAPO XV.                                                                                                                                       |     |     |
| ° L'Italia sotto la dominazione spagnuola,                                                                                                     |     |     |
| § 1. Emanuel Filiberto: Cosimo de' Medici: Guerra<br>contro i Turchi e vittoria di Lepanto: Per-                                               |     |     |
| § 9. Vicende degli ultimi anni del secolo XVI:  Prime imprese di Carlo Emanuele I: Estensi                                                     | ,   | 86  |
| cacciati da Ferrara; Resistenza di Venezia<br>alle pretese pontificali                                                                         | •   | 98  |
| di Mantova: Casi di Venezia: Guerra della<br>Valtellina e di Genova.                                                                           |     | 111 |
| § 4. Guerra civile in Piemonte: Guerra di Castro:<br>Governo delle provincie spagnuole: Solle-<br>vazioni di Sicilia e di Napoli: Pace de' Pi- |     |     |
| § 5. Ultimi casi del secolo XVII in Italia: Vio-<br>lenze di Luigi XIV: Vittorio Amedeo II:                                                    | 30  | 123 |
| Pace di Riswick                                                                                                                                | v   | 138 |
| APPENDICE.                                                                                                                                     |     |     |
| Coltura italiana dalla metà del secolo XVI a                                                                                                   |     |     |
| tutto il XVII                                                                                                                                  |     | 151 |

INDICE 429

### CAPO XVI.

| Italia sotto la preponderanza imperiale austriaca.    |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| § 1. Stato dell'Europa dopo la pace di Riswick:       |     |
| Guerra per la successione di Spagna . pag.            | 162 |
| § 2. Ultima guerra di Venezia contro i Turchi:        |     |
| Guerra per i possessi di Sicilia e Sarde-             |     |
| gna e pace di Londra: Guerra per la suc-              |     |
| cessione di Polonia: Pace di Vienna .                 | 172 |
| § 3. Guerra della successione austriaca: Pace di      |     |
| Aquisgrana                                            | 183 |
| § 4. Vicende particolari degli Stati italiani durante |     |
| · il periodo delle guerre del secolo XVIII:           |     |
| Guerra di Corsica                                     | 194 |
| § 5. La pace e le riforme negli Stati italiani        |     |
| prima della rivoluzione francese: Conside-            |     |
| razioni sulle cose d' Europa alla fine del            |     |
| secolo XVIII                                          | 206 |
| Ž.                                                    |     |
| APPENDICE I.                                          |     |
| Coltura del secolo XVIII »                            | 226 |
| APPENDICE_II.                                         |     |
| La rivoluzione francese                               | 234 |
| CAPO XVII.  L'Italia e la rivoluzione francese.       |     |
| § 1. Le guerre dei Francesi in Italia sino al         |     |
| Trattato di Campoformio                               | 271 |
| § 2. Nuove repubbliche in Italia: Riazione per        |     |
| le vittorie degli alleati                             | 283 |
| § 3. Ritorno di Bonaparte : Battaglia di Marengo :    |     |
| Riconquista d'Italia                                  | 289 |

| Tianato di Vicuna . La restaurazione .         | _ | -    |
|------------------------------------------------|---|------|
| APPENDICE.                                     |   |      |
| I moti di libertà e d'indipendenza in Italia . | • | 321  |
| CAPO UNICO.                                    |   |      |
| Geografia politica dell'Italia moderna.        |   |      |
| 5 1. Confini, Divisione, Popolazione, Razze    | , |      |
| Lingua, Governi                                | * | 353  |
| 9. Reame di Sardegna                           |   | 357  |
| 5 3. Principato di Monaco                      | • | 368  |
| 4. Regno Lombardo-Veneto                       | • | 369  |
| 5. Possessi svizzeri                           |   | 376  |
| 6. Possessi austriaci non compresi nel Lom     | - |      |
| bardo-Veneto                                   |   | 379  |
| 7. Ducato di Parma e Piacenza                  | • | 380  |
| 8. Ducato di Modena o Stati Estensi            |   | 383  |
| 9. Granducato di Toscana                       |   | 386  |
| 10. Stati Romani                               |   | 394  |
| 11. Repubblica di S. Marino.                   | - | 406  |
| § 12. Reame delle due Sicilie.                 | ÷ | ivi  |
|                                                | ÷ | 491  |
| 13. Possessi inglesi                           |   | -431 |

5 5. Caduta del regno d'Italia e dei Napeleonidi :

§ 4. Il regno d' Italia



ANT

1310137 341,168

§ 14. Possessi francesi

recessor Cariol.

.

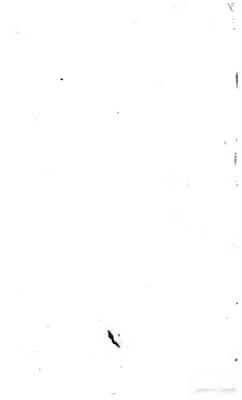



## BIBLIOTECA DELLE FAMIGLIE

#### VOLUMI PINOBA PUBBLICATI

#### AL PREZZO DI CENT. 80 OGNI VOLUMETTO.

1. c 2 LEOPARDI. Poesie, prece-dule da un discorso del

prof. Cappellina.

5. ALFIERI. Vila e lellere.

7. LEOPARDI. Prose.

8. GERSENIO. L'Imilazione di Cristo, trad. dal Cesari

9. LAMARTIME. Colombo; e

MARMOCCHI. Scoperta del Nuono Mondo. 10 e 11 TASSO, La Gerusalemme

12. PELLICO. Prose (Le mie prigioni; ed i doveri).
13. GUERRAIZI. Ball. di Benev. FOSCOLO, Prose varie. PUOTI. Avviamento al-

23. LA FARINA. Sloria Roma-na raecontata at Giovanetti (i volumi cor-redati didue Carte geo-grafiche: L'Italia antica

e l'impero romani PETRARGA. Rime e se di Presi dei primi se-coli della lingua ital-27. e 28. LAMARTIME. Vila di Giulio

39. e 30. CESARE. Commentari, l da Camillo Ug ni. 31. CAVALCA. Folgarizzar 10 degli alli degli a

34. e 35 MACHIAVELLI, Il Princi

36. a 39. MONTI, Prose e Poesie.

Jumi 1. a 4 (Compr don : I Posmetti — Trag die — L'Ilion 40. a 12. LA FARINA. Storia d'Ita

narrala al Giovin

DELLA CASA, Il Galaten 47, bis. DANTE. Vita Nuova MOREAU DE JOHNÉS. E menti di Statistica. 51. MARMOCCHI. Eronol. 52. DINO COMPAGNI Crons

Atto Fannucci.

55. FOSCOLO (Ugo), Possie

#### SOTTO I TORCHI:

ARIOSTO. L'Orlando farioso, espurgato dallo Avesani ad uso della gi ventù : ed anche intatto, 4 volumi, - BREWER, La chiave della sc Corso di Storia universale ad uso dei giovaniti, con note, ecc. GIU IA (cav. Pietro). Storia popolare di Casa Sav vol. con vi ATLANTE geografico universale antico e moderno di carte, rivedur e corretto, prezzo fr. 22. — Piccolo Atlante geografico al uso de give netti, composto di 25 carte, riveduto dal prof. P. C. Marmocchi, pres fr. 4. 60. — Piccolo Atlante per servire allo studio delli geografia e in plare, composto di g carte, prezzo fr. 2.